

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

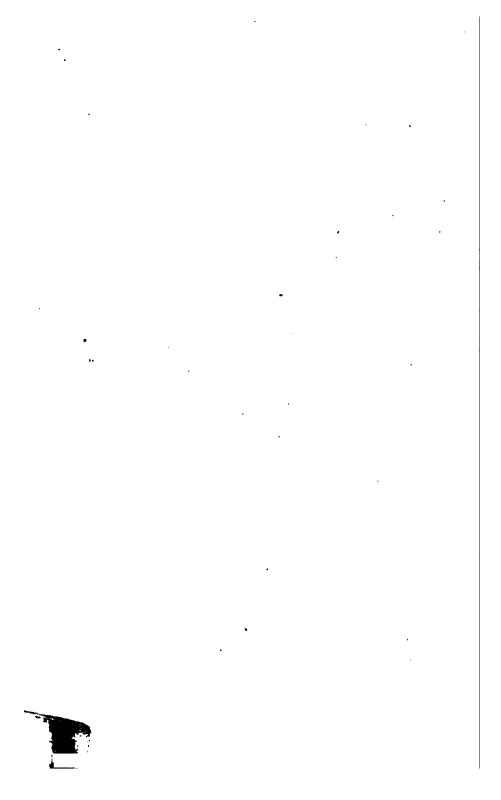



| • |   | ļ   |
|---|---|-----|
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   | į   |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   | • |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   | - 4 |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   | !   |
|   |   |     |

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | , |  |
|   |   |   |  |
|   |   | 1 |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |

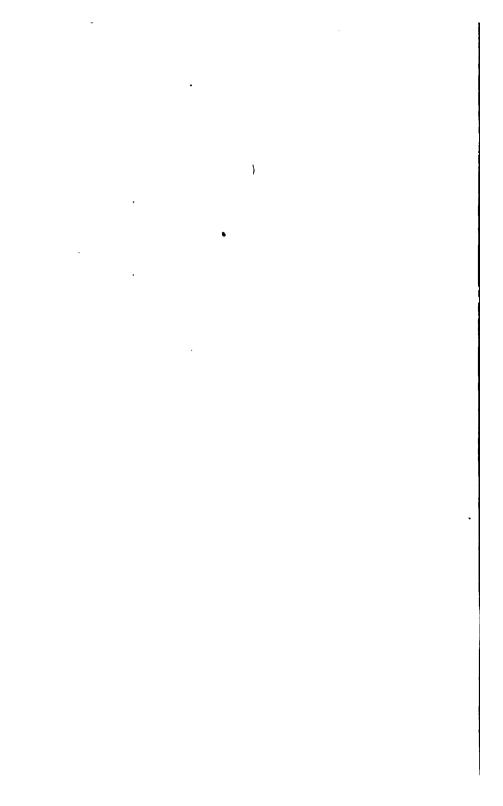

## DELLA

# ISTORIA D'ITALIA

# ANTICA E MODERNA

# DEL CAV. LUIGI BOSSI,

Socio dell' I. R. Istituto delle Scienze e dell' I. R. Accademia delle Belle Arti di Milano, della R. Accademia delle Scienze di Torino, dell'Accademia Archéologica di Roma, della Pontaniana di Napoli, di quella de' Georgopili di Firenze, degli Etruschi di Cortona ecc.

CON GARTE GEOGRAFICHE E TAYOLE

**FOLUME IX.** 

# MILANO,

PRESSO GLI EDITORI S G. P. GIEGLER, LIBRAJO.

G. B. BIANCHI E C.º, STAMPATORI.

1820.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENGATION

DAI TIPI DI G. B. BIANCHI E C.º



# CONTINUAZIONE

DELLA

# PARTE TERZA

DEL

# LIBRO SECONDO.

### CAPITOLO XVIII.

DELLA STORIA DI ROMA E DELL'ITALIA

DALLA MORTE DI TITO E DAL PRINCIPIO DEL REGNO
DI DOMIZIANO FINO ALLA MORTE DI AGRICOLA.

Gioventù di Domiziano. Di lui famiglia. Di lui andata nelle Gallie. Tentativi per giugnere alla sovranità. Occupazioni letterarie. Avvenimento all' impero. - Principj del regno di Domiziano. Di lui liberalità. Opere pubbliche da esso compiute. Affettata di lui dolcezza. Di lui riforme. - Quinta campagna di Agricola nella Britannia. Nono consolato di Domiziano. Agricola nella Caledonia. Di lui vittoria

Una nave fa per la prima volta il giro dell'isola. Guerra di Domiziano coi Catti. - Imprese di Agricola contra i Caledonj. Orazione di Galgaco loro capo. Sconfitta totale di que popoli. Conquista della Caledonia e dell' isola di Thule. Ritorno di Agricola in Roma. - Cenno di alcune guerre della Germania. Tratti di crudeltà di Domiziano. Libidine, avarizia, rapacità del medesimo. Osservazione sulla supposta persecuzione de' Cristiani. Guerra coi Nasamoni. Vanità ridicola di Domiziano. - Giuochi capitolini. Guerra coi Daci. Domiziano si muove contra di essi. Rotta dei Romani comandati da Fosco. Continuazione della guerra coi Daci, coi Conadi e coi Marcomani. Pace vergognosa conchiusa da Domiziano con Decebalo. Di lui trionfo. - Giuochi socolari. Nuove crudeltà di Domiziano. Ribellione di L. Antonio, Gelosia dell' imperatore. Nuovo Nerone presso i Parti. - Nuove stravaganze e cradeltà di Domiziano. Giuochi magnifici. Convito riferito da Dione. - Editto contra la coltura delle viti. Riunione del regno di Calcide. Morte di Agricola. Di lui elogio.

S. 1. Domiziano, riconosciuto senza alcun ostacolo imperadore alla morte di Tito, malgrado la sinistra opinione che di lui si mutriva da molti, nato era nell'anno 51 dell'era volgare, mentre il padre di lui era consolo eletto. In alcune medaglio



PEBLIC LIP ARY
PEBLIC LIP ARY
PEBLIC LIP ARY
PERCENTAGE
POUNDATIONS

riferite da Goltzio, viene nominato Tito Flavio Sabino Domiziano. Passata aveva la gioventù nella indigenza, ed assine di liberarsene, assinggettito si era alla infame libidine di Nerva, che su poscia di lui successore, e di Clodio Pollione altrevolte pretore, al quale promesso aveva mediante una somma di danaro la sua criminosa compiacenza con viglietto scritto di proprio pugno. Non si era occupato in quella età di lettere o di scienze; solo coltivati aveva i militari esercizi, quello singolarmente dell'arco, del quale servivasi con grandissima destrezza. Crudele mostravasi per carattere, geloso, vendicativo; avido d'onori, ma non tollerante della fatica; bramoso del nome di illustre capitano, ma sollecito a guardarsi da qualunque pericolo. Svetonio suppone che crudele non fosse per natura, ma solo per timidezza. Trovandosi egli in Roma, allorchè il di lui padre era stato proclamato imperadore, Vitellio faceva osservare i di lui andamenti; ed egli benchè cccitato fosse dalle sue guardie medesime a fuggire, abbracciato non aveva quell' avviso, temendo un tradimento. Nell'incendio del Campidoglio, dove chiuso era col di lui zio Sabino, era stato salvato da un sacerdote, che vestito avendolo di una tonaca di lino, passare lo fece per un sacerdote di Iside, e campo gli diede di recarsi di là dal Tevere. Scoperto erasi solo all'arrivo di Primo, e da quell'epoca regnato aveva in alcun modo in Roma senza tuttavia incaricarsi positivamente delle cure del go-

verno. Rapita aveva ad Elio Lamia la di lui moglie, detta Domizia Longina, e figlia del celebre Domizio Corbulone; da questa che impalmata aveva, nato era un figlio onorato del titolo di Cesare, il quale morto nella infanzia, fu tuttavia collocato dal padre nel novero degli Dei. Una lapide riferita da Spanemio, posta da certa Flavia Nicea a Pierio di lei marito, liberto dell' imperadore e precettore dei di lui figli, col consenso di Erma capo dei liberti di Domizia Augusta, lascia luogo a credere che altri figli nascessero da quel matrimonio, non menzionati nella storia. Domiziano erasi studiato di ottenere il comando dell'armata di Germania contra Civile; e Muciano che non aveva potuto stornarlo da quel disegno, aveva 1630luto di essergli compagno ed in alcun modo tutore; ma udita avendo la disfatta dell'armata di Treveri, mentre ancora non erano giunti alle Alpi, Muciano aveva dissuaso il giovane principe dal continuare quella spedizione, e consigliato lo aveva a recarsi a Lione, d'onde provvedere poteva alla sicurezza ed alla felicità dell'impero. L'andata di Domiziano a Lione ha dato motivo ad alcuni storici di supporre, che di là spedito avesse messi a Coreale, affine di indurre quel comandante a cedergli l'armata, intento forse ad ottenere l'impero. Cereale, soggiungono essi, seppe destramente eludere quelle domande, e Domiziano allora datosi al ritiro, tutto si applicò alle lettere ed alla poesia, ad oggetto, dice Tacito, di nascondere la sua ambizione e gli altri suoi vizi. Plinio il vecchio si è mostrato alcuna volta ammiratore dei di lui versi, e così pure Quintiliano; nè potrebbe dirsi che adulatori fossero soltanto, se ad esso attribuire si potesse con certezza la traduzione di Arato, che ancora noi abbiamo tra le mani. Lattanzio gli ha altresì aggiudicato un commentario su quella traduzione, e Valerio Flacco ha fatto menzione di un poema di Domiziano sulla presa di Gerusalemme, mentre Svetonio lo suppone autore di un libro del governo de' cavalli. Malgrado quella applicazione allo studio, sollecitato aveva più volte il comando delle armate in Oriente; e narrasi che dopo la morte di Vespasiano deliberasse di contrastare l'impero al fratello, e la fode tentasse delle guardie pretorie; che quindi vedendo di non potere nel suo disegno riuscire, si accontentasse dei titoli di Cesare e di principe della gioventù, allora comune a qualunque erede presuntivo dell'impero. Dopo la morte di Tito riconoscere si fece dalle guardie, alle quali promise le ricompense consuete, e tutti i titoli del sovrano potere assunse, che i di lui predecessori solo gradatamente avevano ricevuto. Alcune medaglie riferite dal nostro Mezzabarba, fanno dubitare che egli assumesse in quell'epoca anche il titolo di Germanico, forse perchè recato erasi a Lione durante la sommossa dei Galli e dei Batavi.

2. Studiavasi egli, come già si disse, di screditare la memoria del fratello; e questo fece ancora

nei funerali medesimi di Tito, l'orazione funebre recitandone con finte lagrime. Nel senato vantossi che dell'impero erano a lui debitori il padre ed il fratello; al tempo stesso l'affetto studiossi di guadagnare del popolo, cosicchè odio affettando alla crudeltà, vietò perfino di sacrificare buoi o altri animali. Liberale mostravasi cogli usticiali; non accettava le eredità o i legati di coloro che figli avevano, ed il testamento annullò di certo Rusco, siccome ingiusto, che i suoi eredi obbligava a pagare una somma a ciascun senatore, che di nuovo eletto si sarebbe. Liberi rimandò tutti coloro, dai quali il fisco ripeteva crediti più antichi di cinque anni, e le terre sopravanzate al ripartimento fatto tra i veterani, restituì ai loro primi proprietarj, sebbene ritenute si fossero dai di lui predecessori, Grandi somme impiegò nel compiere i pubblici edifizj che Tito aveva incominciato; e Plutarco, forse non senza esagerazione, dice che 12,000 talenti impiegò nelle dorature del Campidoglio, e che tuttavia la magnificenza di quel tempio era un nulla, allorchè si considerava il lusso di una sola camera del di lui palazzo. Amante della architettura, come Plutarco lo appella, molti nuovi edifizi eresse, ansioso di volere tutto cambiare in pietre ed in oro. Ristabilì pure le biblioteche, che erano state nell'incendio distrutte, molti codici fece trascrivere e tra questi alcuni che nella celebre hiblioteca di Alessandria si trovavano; narrasi tuttavia, che giunto

all' impero più non leggesse alcun libro, se non le memorie di Tiberio. Zelante mostravasi per l'amministrazione della giustizia, le sentenze estorte annullava, infami dichiarava i giudici che si lasciavano corrompere col danaro; e Svetonio asserisce, che solo dopo la di lui morte i governatori ricominciarono a commettere rapine nelle lontane provincie. Narrano alcuni storici, che al principio del suo regno Domiziano si trattenesse nelle suo camere per alcuna ora in ciascun giorno senza ammettere alcuno, intento solo a trafiggere le mosche con un pungolo, per il che Vibio Prisco richiesto se alcuno trovavasi coll' imperatore, rispose piacevolmente: « neppure una mosca ». Consolo nel primo anno del di lui regno con T. Flavio Sabino di lui cugino, rinunziò ben presto i fasci, ed assunto il titolo di censore, alcuni editti propose per reprimere la licenza; l'audacia frenò de' libellisti; dal senato scacciò certo Rufino perchè pubblicamente danzava, ed alle donne di sregolata condotta vietò il ricevere alcuna eredità o alcun legato, ed anche il farsi portare in lettiga. Un cavaliere romano indegno dichiarò della carica di giudice, solo perchè la moglie ripigliata aveva da esso repudiata come adultera; e demolire fece un monumento, che uno dei di lui liberti innalzato aveva al proprio figlio con pietre destinate alla riedificazione del Campidoglio. Molti rei d'adulterio dell'uno e dell'altro sesso punire sece di morte, ed ai commedianti permise solo di esercitarsi nelle case private, ma non sui teatri. Sulla fine però di quell'anno macchiò la sua affettata dolcezza, facendo assassinare il consolo Flavio Sabino di lui cugino, solo perchè il pubblico banditore invece di proclamarlo consolo, lo aveva per errore nominato imperatore; sebbene Filostrato quell'assassinio attribuisca alla gelosia da Domiziano conceputa, perchè Sabino sposata aveva la figlia di Tito.

3. Agricola intanto andava sempre più estendendo nella Inghilterra le frontiere dell'impero romano, Nella quinta di lui campagna, che coincide col primo anno del regno di Domiziano, il braccio di mare, che l'Inghilterra divide dalla Irlanda, passò egli ardito in un vascello che la prima volta quel tragitto tentava, ed a soggiogare portossi popoli sconosciuti. Colla conquista della Irlanda posta in alcun modo tra l'Inghilterra e la Spagna, è di facile comunicazione coi Galli, credevasi egli di riunire le parti più disperse dell' impero. Un picciolo re di quel paese, cacciato dai propri sudditi, e che implorata aveva la protezione di Agricola, servì ad agevolare quella conquista; ed allora Domiziane assunse per la quarta volta il titolo di imperatore, non bene conoscendosi sotto quale pretesto tre altre volte lo avesse assunto da prima. Il nono suo consolato Domiziane sostenne con Petilio Rufo, da Panvinio detto Virginio, e confuso con quello che tante volte l'impero offerto ad esso dalle trappe

ricusato aveva. Flegone però che sotto quel consolato narrò avere una donna di Trento partorito una quantità di serpenti, nomina Petilio e non Virginio, e questo nome trovasi anche in una iscrizione scoperta a Smirne nell' anno 1679. Ottime leggi pubblicò 'anche in quest' anno Domiziano ; vietò sotto rigorosissime pene il fare degli eunuchi: un limite impose al prezzo eccessivo degli schiavi posti in quella condizione, che dal di fuori venivano, e secondo Eusebio, quattro vestali violatrici del voto puni di morte, l'una detta Cornelia, l'altra Varonilla, ed altre due della famiglia degli Ocellati. Cornelia come recidiva, fu sepolta viva, e i di lei complici battuti furono con verghe nella piazza dei comizj fino all'ultimo respiro; le altre tre ebbero la scelta del supplizio, e gli amanti loro furono soltanto esiliati. Agricola intanto passato era nella Caledonia; e nella Britannia si sparse allora il rumore, che tutti i paesi situati al di là del mare di Edimburgo, rivoltosi corressero all' armi. Agricola passò quel braccio di mare colla sua flotta, e la vista de' vascelli unita alla fama dell' ardire di quel duce, atterrì i nemici. I Caledoni tuttavia vollero tentare un ultimo sforzo, risoluti di vincere o di morire. Avvertito Agricola de'loro movimenti, divise le sue truppe in tre corpi, e benchè i nemici assalissero di notte tempo la IX legione, che era la piu debole, e molti Romani tagliando a pezzi, il campo forzassero; Agricola li respinse ed inseguì, e

terminata avrebbe forse quella guerra, se i fuggitivi trovato non avessero un riparo ne' boschi e nelle paludi. Gordon crede avvenuto quel fatto nella odierna contea di Fise, pretendendo che ancora si ravvisi alcun avanzo del campo romano al di là del braccio di mare di Edimburgo nel luogo detto Lochore. Chiedevano i soldati romani di penetrare fino alla estremità della Britannia, nulla reputando impossibile al loro coraggio, mentre da prima proposto avevano di non innoltrarsi nelle terre; i Caledonj intanto disponevansi più che mai alla difesa della loro libertà. In quella estate medesima alcuni Usipii, arruolati nella Germania per l'armata d'Inghilterra, ucciso avendo un centurione ed alcuni soldati romani, che gli istruivano, tre picciole navi sorpresero affine di ritornare nel loro paese, e trucidati avendo due piloti mentre il terzo fuggiva, si confidarono all' alto mare. Dione suppone che partiti fossero dal lato orientale dell'isola, il che è assai probabile, volendo essi dirigersi verso le coste della Germania; sia come si vuole, inesperti e battuti dai venti e dalle onde, girarono essi senza accorgersi attorno all'isola medesima, e giunsero a sbarcare sulla costa occidentale ove l'armata romana trovavasi accampata. Tacito narra invece, che perdute avendo i loro vascelli sulle coste della Germania. creduti furono corsari, e come tali pigliati dagli Svevi e dai Frisii, e venduti come schiavi. Comunque sosse, alcuni di questi, venuti sulle terre oc-

eupate dai Romani, diedero a conoscere i primi che l'Inghilterra era un'isola, il che i Romani interamente ignoravano. - In quell'anno Domiziano volle pure intraprendere una guerra contra i Catti, popolo, secondo Tacito, il più valoroso ed il più civilizzato della Germania, che dato non gli aveva alcun motivo di offesa. Devastò tuttavia una parte del loro paese, prigionieri condusse alcuni contadini; udendo quindi che la nazione si armava, tornò frettoloso in Roma con tutta la pompa di un conquistatore. Quel senato obbrobrioso gli decretò il trionfo, ed al carro precedettero schiavi in gran numero, che secondo Dione, comperati si erano e vestiti da Germani. Ai soldati promise Domiziano un aumento di stipendio, nè potendo quella promessa adempiere in mezzo a molte altre spese stravagantissime, suppli colle violenze e colle rapine; non lasciò tuttavia di portare sempre, allorchè al senato recavasi, la veste trionfale.

4. Sotto il consolato seguente, che fu il decimo di Domiziano, collega allora di Appio o Oppio Sabino, Agricola che perduto aveva un figlio a lui nato nell'anno precedente e sostenuto aveva quella perdita con coraggio, nuove imprese tentò contra i Caledonj, i quali riuniti si erano fino al numero di 30,000; e spedita avendo la sua flotta a devastare le coste ed anche a divertire da quel lato il nemico, si avanzò egli nelle terre colle sue truppe, non imbarazzate da alcun bagaglio, e con molti Inglesi nelle sue

schiere, della di cui fede non dubitava. Si riguarda dagli eruditi come un capo d'opera di eloquenza l'orazione, che Tacito fa pronunziare a Galgaco, duce di que' barbari, che accampati trovavansi sulla montagna di Grampa, allorchè giunsero i Romani sotto quelle eminenze. Annunziò quel duce le sue speranze di liberarsi dalla servitù, alcuna non trovandosene fuori della guerra, giacchè la terra ed il mare coperti erano dalle romane armate. Mostrò che più asilo non vi aveva, soggiogati essendo i Britanni; che posti essi erano alla estremità del mondo e della libertà; che da un lato i Romani avevano, invasori di tutte le terre, pirati di tutti i mari, non sazi della occupazione dell'Oriente e dell' Occidente, e dall' altro l' Oceano; che se preservare volevano le mogli e le figlie loro, i loro viveri, le loro ricchezze, e non vedere le braccia loro ridotte ad operare per i Romani, se comperare non volevano e nutrire ambiziosi padroni, disendere si dovevano disperatamente. Rappresentò persino, che se i Briganti guidati da una donna forzato avevano il campo romano e distrutta una colonia, dovevano essi mostrare, quanto potesse il valore nutrito nella libertà, e per ultimo disse loro che tanto valenti non erano i Romani nella guerra, quanto insolenti nella pace; che solo le provincie della Britannia dividendo, domata la avevano per i suoi vizi, anzichè per la loro virtù; che la romana potenza durare non potrcbbe a lungo, non avendo

alcun popolo vera amicizia per Roma, ma solo nutrendo odio avvalorato dal timore; e chiuse coll'infiammarli all'amore della patria, mostrando perfino di dubitare, che alcuna patria i Romani avessero, e lusingandoli che gli Inglesi ed i Galli avrebbono abbracciato un giorno la loro causa medesima, e dati si sarebbono al loro partito. Grida di gioja e canti, secondo il costume di quella regione, accompagnarono quella generosa allocuzione, ed i Romani a stento potevano contenersi; ma Agricola con più modesta orazione ricordò loro i pericoli che già superati avevano, ed i nuovi ostacoli che essi andavano ad incontrare in un paese totalmente sconosciuto, e nella penuria totale de'viveri in cui si trovavano. Soggiunse che più non era tempo di ritrocedere; che prescrire dovevasi una gloriosa morte ad una fuga ignominiosa; che onorevole era il trovare la fine della vita alla fine del mondo, e che un'ultima vittoria coronate avrebbe le fatiche di 50 anni. I soldati corsero animosi ad assalire i Caledonj, disposti in una sola linea di fanteria con 3000 cavalli ai due lati e le legioni rimasero dietro in riserva. Agricola dubitò un istante di essere dal numero de'nemici inviluppato; estese dunque la fronte della sua armata, e sceso da cavallo si mostrò intrepido tra le prime file; per alcun tempo non si fece che lanciare dardi dall'una e dall'altra parte, ma Agricola staccò tre coorti di Batavi, le quali cominciarono a pugnare colla spada, ruppero le

prime linee del nemico, e sui colli si arrampicarono; gli altri tutti allora animati dall'esempio, rovesciarono le schiere che loro si presentavano e tentarono di avanzarsi, mentre la cavalleria nemica disordinata colla fanteria si mescolava. Scesero però dal colle molti Caledoni che ancora combattuto non avevano, e tentarono altresì di circondare i Romani, il di cui scarso numero essi sprezzavano; ma Agricola che in riserbo tenuta aveva la sua cavalleria, la spinse contra que' nuovi assalitori, e questa dopo averli sbaragliati, tornò contra le truppe che nella pianura pugnavano, e la strage divenne allora generale. Non si vedeva, dice Tacito, che strage e sangue; i vinti però tratto tratto si attentavano a resistere, e cara vendevano la loro vita. Fuggendo alfine, si riordinarono ancora presso ai boschi, e tagliarono a pezzi coloro che troppo vivamente gli inseguivano, il che grave danno recato avrebbe ai Romani, se nuove truppe non avesse disposto Agricola, onde tagliare la strada a que' medesimi che troppo si innoltravano verso i fuggitivi. I nemici, vedendo queste nuove truppe schierate, si disperdettero in luoghi inaccessibili; se ne trovaropo circa 10,000 morti sul campo, e 340 tra i Romani, col capo altresì di una coorte detto Aulo Attico, che portato fu dall'ardore del suo cavallo in mezzo all' armata nemica. Se crediamo a Gordon, quella battaglia ebbe luogo a Strathem, poco distante dalla chiesa di Comeria, dove ancora vedesi un campo

romano. I vincitori passarono la notte in quel luogo medesimo ove vinto avevano; desolati erano i vinti, e più ancora lo furono il giorno seguente, la grandezza vedendo delle loro perdite; Agricola, scorgendo che più non si riunivano, le sue truppe ricondusse nel pacse degli Orestii, che ora si crede quello di Angus. Pigliò tuttavia ostaggi da que! popoli, ed intanto per di lui ordine la flotta girò intorno all'isola, e si acquistò dai Romani la più certa notizia che attaccata non cra quella terra al continente. Scoperte furono in quella occasione e soggiogate le Orcadi e l'isola di Thule, sulla quale ancora molte controversie sussistono, non ben sapendosi in quale delle odierne isole debba riconoscersi. La flotta tornò in un porto che Tacito nomina Trutulense, e siccome quel nome è affatto sconosciuto, si vuole da alcuni critici invece leggere Rutupense, il che denoterebbe il porto odierno di Sandwich. Delle antichità rutupine è stato scritto a lungo da Barrow e da altri; ma oltre che sembra dal racconto di Tacito che quella flotta approdasse nella Scozia almeno, se non nella Caledonia, io osservo altresì che il nome di quel porto scritto immediatamente dopo la scoperta di Thule, ne contiene sostanzialmente il nome, e che forse indicarono con quello i Romani il luogo al quale tornarono dopo la spedizione di Thule. La Britannia rimase allora interamente soggiogata; ma la Caledonia si sottrasse ben tosto al giogo durante

il regno medesimo di Domiziano, giacchè Giovenale parla di un re detto Arviragio che pigliate aveva le armi poco dopo contra i Romani, e gli storici scozzesi asseriscono che le fortezze de' Romani furono tutte dopo la partenza di Agricola occupate, sebbene i Romani più non parlino di guerre in quella regione fino ai tempi di Adriano, che passò egli stesso nella Inghilterra, ed una grande muraglia costrusse onde separare gli Inglesi dai Romani stabilimenti. Agricola ragguagliò Domiziano della felice riuscita delle sue spedizioni; ma sebbene modesto fosse quel ragguaglio, quell'imperadore si ingelosì che la fama di un privato maggiore fosse e più luminosa della propria, e forse più ancora vergognossi del trionfo da esso mendicato. Tristo mostrossi ed agitato, il che dava a vedere che alcun infame disegno meditava. Dissimulò tuttavia, e decretare fece al vincitore i trionfali onori ed una statua inghirlandata d'alloro; al tempo stesso fece spargere la voce, che Agricola destinato era al governo della Siria, allora vacante per la morte di Attilio Rufo, e si dubitò ancora che spedito avesse in Inghilterra uno dei suoi liberti onde informare Agricola di quella elezione, e che quel liberto, trovato avendo il vincitore che già tornava per la via delle Gallie, alcuna cosa non gli dicesse a tenore degli ordini ricevuti. Agricola tornò, ed affine di evitare il concorso e gli applausi del popolo, entrò di notte e recossi al palazzo, ove un

freddo bacio ottenne per tutta accoglienza; mostrò quindi di amare il riposo e l'ozio, onde non dare ombra all'imperatore, e non ispirare ai di lui nemici alcuna gelosia. Tanto dimesso egli vestiva, che il popolo, accostumato a giudicare dalla apparenza, non trovava il di lui aspetto corrispondente alla di lui altissima reputazione. Ma alla corte trovavansi persone, che lo encomiavano ad obbietto solo di tradirlo; ed alcune occasioni si presentarono nelle quali forzato a dare prova del suo valore, più ancora suscitò la gelosia di Domiziano, e corse pericolo di essere sacrificato ai di lui sospetti.

5. In quell' anno medesimo Cariomero re dei Cherusci, essendo stato cacciato dalle sue terre dai Catti, solo perchè sottomesso erasi ai Romani e loro aveva dato ostaggi, il soccorso implorò di Domiziano; ma questi il valore temendo de' Germani, danaro gli spedì invece di truppe, dicendo che egli stesso di soldati abbisognava. Giunse pure in quel tempo in Roma una vergine germana detta Ganda, che nella sua patria tenuta era in conto di profetessa e come una divinità riguardavasi; conferì essa segretamente con Domiziano, e quindi ritornò alla sua casa. Entrò allora Domiziano nel suo undecimo consolato, e collega ebbe Fulvo o Fulvio, che alcuni credono avo di Tito Antonino. Nativo era egli di Nimes, e due volte ottenuto aveva il consolato è la prefettura di Roma. Quattro volte assunse Domiziano in quell'anno il titolo di imperatore per vittorie, che

alcuno non ha riferite. Vero è che gli Svevi ed i Ligi, popoli supposti da Dione nella Mesia, chiesto avevano soccorso a Roma, ed ottenuto da Domiziano 100 soli cavalli, del che irritati que' popoli, riuniti coi Giazigi, che facevano parte dei Sarmati, disponevansi a passare il Danubio per devastare le provincie dell'impero, Ma non è noto qual sosse l'esito di quella impresa; e Tacito accenna solo che i Sarmati e gli Svevi eransi sollevati, ed altrove narra, che i Romani dopo il ritorno di Agricola perduto avevano per colpa de' duci loro troppo timidi o troppo temerari, intiere armate nella Mesia, nella Dacia, nella Germania e nella Pannonia. Alcune medaglie attestano tuttavia il ritorno di Domiziano in quell' auno, ed una vittoria riportata su i Germani, il che ha fatto dubitare ad alcuno, che mosso si fosse l'imperadore in persona contra gli Svevi ed i Giazigi. Volle Domiziano avere l'oroscopo di tutti i grandi, di tutti gli illustri personaggi. dell' impero, e molti in conseguenza ne fece morire. Perì allora Mezio Pompesiano, che prima fu rilegato nell' isola di Corsica; e perito sarebbe Nerva medesimo, se un astrologo non avesse persuaso Domiziano, che pochi giorni rimanevano a Nerva di vita. Spinto dalla gelosia, incoraggiò Domiziano i delatori, che da principio egli aveva trattato con grandissimo rigore; fra questi contavansi certo Caro, che osò accusare anche Giovenale, Marziale e Plinio, certo Messalino che era cieco

e tuttavia il più funesto tra i suoi colleghi, e Bebio Massa; e questi tutti si arricchivano, ed il tesoro dell' imperatore medesimo impinguavano colle spoglie degli innocenti messi a morte. Molti senatori e cavalieri accusati di tradimento perirono, alcuni dannati dal senato, altri obbligati d'ordine di Domiziano ad uccidersi. Cadde Elio Lamia, di cui l'imperatore rapito aveva la sposa; cadde Cereale proconsolo dell'Africa, solo perchè la sorte portato lo aveva al reggimento dell' Asia; il che vedendo Agricola, chiese di essere dispensato da qualunque governo; Coccejano fu spento, perchè celebrato aveva il giorno natalizio di Ottone di lui zio paterno; Sallustio Lucullo per avere inventato una nuova specie di lancia; Giunio Rustico per avere scritto un elogio di Trasea Peto e di Elvidio Prisco; il sofista Materno per avere declamato contra la tirannia. Esiliati furono tutti coloro che studiosi credevansi della filosofia o di alcun' altra scienza, e per colmo di crudeltà abbruciate furono nella pubblica piazza le opere di coloro, che celebri renduti si erano per il loro sapere e per il loro attaccamento alla virtù. Tutto eccitava la gelosia di Domiziano; la popolarità si credeva un fomite della guerra civile; l'amore del ritiro giudicavasi affettazione di celebrità; e fortunati erano coloro, che solo venivano esiliati. Sospetto era l'uomo di costumi illibati, perchè un nuovo Bruto in quello temevasi, e la di lui condotta serviva di censura a quella del

principe; un uomo stupido ed indolente, sospetto era di celare alcun disegno sanguinario; se altri mostravasi attivo e spiritoso, sedizioso tenevasi e rivoltoso. Il ricco esposto era al pericolo dalle sue dovizie; il povero pronto reputavasi alle imprese più ardite. Alcuna qualità adunque non poteva sottrarre i Romani allo spirito di gelosia e di vendetta dell'imperatore; e quel popolo, dice Tacito, diede allora un esempio sorprendente della sua pazienza, giacchè libero una volta, soffriva in pace la più dura schiavitù, ed il timore dei delatori troncava persino le parole sul labbro. Chiuse aveva Domiziano le orecchie alla verità ed alla giustizia; solo ascoltate crano, dice Dione, la adulazione, la falsità e la calunnia, e la persona medesima dei delatori era sacra ed inviolabile, perchè il principe li proteggeva, purchè le rivelazioni loro tendessero a far perire cittadini ricchi o virtuosi. In mezzo alla sua crudeltà, egli si abbandonava alle più infami libidini, ed avarissimo mostravasi; non che egli naturalmente lo fosse, dice Svetonio, ma perchè alcun tesoro non bastava ai di lui vizi. Egli si impadroniva de' beni dei trapassati egualmente che dei viventi, purchè alcuno accusato fosse di avere sparlato del principe, o solo si annunziasse aver egli destinato Cesare per erede. Le samiglie più facoltose si impoverivano per questo in Roma non solo, ma ancora nelle provincie, tanto più

che in queste esigevansi le imposizioni con sommo

rigore e ben sovente con indebite estorsioni. Molto si è parlato della persecuzione de' cristiani sotto Domiziano; un passo di Svetonio però sembra portare alcun lume sull'argomento. Parlando egli della durezza degli esattori delle imposte, dice che eguale rigore o eguali ingiustizie praticavano essi a riguardo degli ebrei, ed anche di coloro che abbandonata avevano quella religione; e poco dopo soggiugne, che compresi erano in quel numero anche coloro che in Roma vivevano alla maniera degli ebrei, o facevano professione di esserlo. Sotto questa indicazione alcuno ha voluto intendere i cristiani, e potrebbe pure avverarsi, che i cristiani ancora fossero stati compresi nel novero degli ebrei, tanto più che non bene si vede, come in Roma si trovassero persone che passare volessero per ebrei, nazione non considerata colà, e spesse volte ancora divenuta l'oggetto del pubblico disprezzo. Ma una cosa è stata trascurata finora da tutti gli scrittori, tanto della storia civile, quanto della ecclesiastica; ed è, che la politica dei Romani in quella età non si occupò giammai di quello che i cristiani si fossero, nè mai si mostrò sollecita di esaminare i principi del loro culto, e neppure di riguardarli come una società religiosa isolata; il che chiaro appare dai testi di Tacito e di Svetonio, i quali se pure alcuna volta parlarono de' cristiani, ne parlarono sempre sotto la parabola degli ebrei. È dunque chiaro a vedere, che i Romani imperadori non attribuirono alla na-

scente religione cristiana alcuna importanza, alcuna influenza sullo stato politico de' cittadini; che indisposti già contra gli ebrei, dei quali rovesciato avevano il regno e dispersa la nazione, riguardarono sotto lo stesso aspetto i cristiani, che usciti erano da un centro medesimo e dalla medesima nazione: che alcuna attenzione non prestarono allo incremento di questa nuova religione che essi confondevano colla antica, e che tutte le supposte persecuzioni dirette furono sostanzialmente contra gli ebrei, siccome appare dal consenso universale dei classici. Le violenze tuttavia di Domiziano molte rubellioni suscitarono nelle provincie, e tra l'altre quella dei Nasamoni nell' Africa, da alcuni supposti nella Cirenaica, i quali insorti sconfissero Flacco governatore della Numidia, il di lui campo forzarono ed una gran parte dei di lui soldati trucidarono. Flacco però, vedendo che ubbriacati si erano col vino trovato nel di lui campo, riunì le sue forze disperse, li sorprese mentre pazzamente si abbandon vano alla gioja, e se crediamo a Zonara e ad Aristide, egli tutta quella nazione distrusse senza perdonare a sesso o ad età. Tolomeo però parlava dei Nasamoni come di una nazione, che ancora sussistesse al mezzodi della Libia Marmarica. Domiziano tuttavia vantossi nel senato di avere distrutto quel popolo; e mentre tutte le disgrazie della guerra ai duci delle armate imputava, tutte le loro vittorie si appropriava, benchè alcuna parte

non avesse alle loro imprese. I comandanti vincitori dissimulavano alcuna volta le gloriose loro azioni, e tal'altra agli insulti si esponevano dei nemici, onde non eccitare maggiormente la gelosia dell' imperatore. In quell' anno, secondo Eusebio, assunse egli il titolo di imperatore e di Dio, ed una lettera dettò, che cominciava colle parole: Nostro Signore e Nostro Dio ordina e comanda ec. Potrebbe questo racconto suscitare alcun dubbio, se confermato non fosse da Svetonio; certo è che con legge ordinò che onori divini da tutti gli si rendessero, ed alcuni pretendono che con altra legge qualunque titolo escludesse eccetto gli indicati. Roma mostrò allora, quanto proclive fosse alla viltà ed alla adulazione, e Giovenale e Marziale non hanno lasciato di notarne alcuni indizi. Plinio si duole, che più non si poteva passare liberamente nelle strade che al Campidoglio conducevano, ingombre dalle vittime che al piede delle statue del principe si immolavano. Devoto egli a Minerva, volle farsi passare per figlio di quella Dea, e le proprie statue nel Campidoglio volle formate solo d'oro o d'argento, e di un peso determinato. Molti archi trionfali eresse pure, onde trasmettere alla posterità la memoria delle immaginarie di lui vittorie, e non contento di avere assunto il titolo di Germanico, volle ancora che Germanico si chiamasse il mese di settembre, e Domiziano quello di ottobre, perchè in questo egli era nato, e nell'altro creato imperadore. Dice Dione Cassio, che nel quarto anno del suo regno superato egli aveva in rapacità, in orgoglio, in crudeltà ed in molti altri vizi, tutti i di lui antecessori, non eccettuato lo stesso Nerone.

6. Nel suo dodicesimo consolato, assunto con Corn. Dolabella, istituiti furono i giuochi capitolini, che alla foggia degli olimpici celebravansi, non già ogni quinquennio come altri scrissero, ma bensì al principio di ogni quinto anno allorchè i quattro erano compiuti. Celebravansi questi ad onore di Giove Capitolino, e l'imperadore presedeva a que' giuochi in persona, assistito dal gran sacerdote di Giovo e dal collegio de' sacerdoti detti Flaviani. In quell' anno, secondo Eusebio, si sollevarono i Daci, popoli guerrieri e robustissimi, che la morte riguardavano come il fine di una breve e misera vita, e principio di altra più felice; il che dicevasi aver essi ricevuto per tradizione di un antico filosofo detto Zamolesi, da alcuni creduto discepolo di Pitagora, da altri reputato molto più antico. Dione narra che Geti detti erano dai Greci, Daci dai Romani; forse più giustamente perchè i Geti abitavano al di là del monte Emo presso l'imboccatura del Danubio e verso il Ponto Eusino, mentre i Daci più vicini erano alla Germania, e sparsi probabilmente nelle regioni ora nominate Moldavia, Valachia e Transilvania. Daro re o capo dei Daci, ceduto aveva il governo a Decebalo, rappresentato da Dione come valente capitano ed ottimo politico. Giornande ed Orosio, gli danno il nome di Dorpaneo o di Urpaneo, ed il primo è d'avviso che l'antica Dacia allora appartenesse ai Goti, che egli confonde coi Daci. Roma, secondo Tacito, trovossi allora in situazione tristissima, perchè molte armate erano state sconfitte lungo il Reno ed il Danubio, e si temeva persino che superate fossero le frontiere o i limiti dell'impero, o per dir meglio dell'Italia. Fu d'uopo allora il rammentare le imprese di Agricola, ed il paragonare la di lui avvedutezza ed il di lui valore, colla imperizia o colla imbecillità degli altri duci. Alcuni liberti di Domiziano più fedeli consigliavano a quel principe di servirsi di Agricola; altri la cosa stessa suggerivano, sperando per tal mezzo di farlo perire; ma Domiziano trattenuto fu dalla gelosia, dal porre alla testa delle armate un uomo tanto distinto e tanto rinomato; e quindi i Romani ebbero a soffrire grandissime perdite nella guerra coi Daci, che Tacito ha solo accennato in termini generali. Narra Giornande che que' popoli passato avendo il Danubio, fugarono le truppe che accampate erano lungo quel fiume, sconfissero Appio o Oppio Sabino governatore della Mesia, e quel duce stesso uccisero, tutto il paese all'intorno devastarono, e di tutte le fortezze si impadronirono che i Romani costrutte avevano in quelle regioni, Domiziano allora riunì in fretta un' armata e con essa portossi nell' Illirio, dove ambasciadori ricevette da Decebalo, che pace

proponevano ed il rinnovamento degli antichi traftati. Ma Domiziano niuna risposta accordando a quegli inviati, le sue truppe più scelte spedì all' istante contra i Daci sotto il comando di Corn. Fosco capitano delle guardie pretorie, uomo amante dello strepito dell' armi e sprezzatore de' pericoli, che distinto si era sotto Antonio Primo, ma che Giorenale dipigne come inetto a comandare un'armata. Decebalo nuovi deputati spedì a Domiziano, la pace offerendo di bel nuovo a condizione, che ciascun Romano pagare gli dovesse annualmente due oboli. e minacciandolo, ove rifiutasse, di passare sul loro territorio, e di porre tutta l'Italia a strage ed a sangue. I Romani irritati, chiesero di essere condotti al nemico, e Fosco passò il Danubio su di un ponte di battelli, il che prova che ripassato lo avevano anche i Daci. Dopo varie scaramucce Fosco venne ad una battaglia generale; le armate pugnarono con valore, e la vittoria fu lungo tempo sospesa; ma alfine i Romani furono interamente disfatti, Fosco fu ucciso, e i Daci conquistarono un' aquila, moltissime armi, tutte le macchine da guerra ed un numero grandissimo di prigionicri, che solo liberati furono da Trajano. Domiziano che tornato era in Roma, su spaventato dall'avviso di quella rotta: volle egli da prima impedire che quella nuova fatale si spargesse fra il popolo, ma trovando la cosa impossibile, riparti tosto sotto pretesto di riassumere egli stesso il comando dell'armata. In Roma

intanto, al dire di alcuni storici, egli aveva fatto. una strage nel senato e nel popolo, eguale a quella che dei soldati fatta avevano i Daci. Giunto tuttavia nella Mesia, si fermò in una città di quella provincia, e la guerra lasciò continuare dai duci della armate, sotto i quali vari combattimenti ebbero luogo, ora con prospera ora con avversa fortuna. Uno di que' duci detto Giuliano, volle che sullo scudo di ciascun soldato si scrivesse il nome di quello che lo portava, onde si vedesse dopo l'azione la condotta che ciascuno individualmente tenuta aveva; con questo mezzo egli ottenne una segnalata vittoria, cosicchè Vezina, il primo dei Daci dopo Decebalo, trovandosi circondato, nè alcuno scampo veggendo, si nascose tra i morti e fuggì nella notte. Decebalo stesso concepì alcun timore per la sua capitale, ed allora dicesi ch'egli facesse tagliare gli alberi di una foresta, ed imporre ai tronchi molte armi, il che i Romani veggendo ed una nuova armata credendosi di avere incontro, spaventati si ritirassero. Decebalo chiese tuttavia la pace, che Domiziano accordare non volle ad alcun patto; ma invece di continuare con vigore quella guerra e di approfittare della vittoria di Giuliano, si volse a combattere i Conadi ed i Marcomani, che soccorsi sped ti avevano ai Daci. Questi pure, benchè forti e bellicosi, la pace domandarono, e Domiziano immemore del diritto delle genti, fece trucidare i loro deputati, il che talmente irritò que'popoli, che attaccato avendo Domiziano all'istante, le di lui truppe fugarono. Inviò egli allora ambasciadori a Decebalo, offerendogli le condizioni più vantaggiose, e questi ricusò di recarsi in persona da Domiziano; ma il di lui fratello gli spedì, che l' imperadore colmò di onori. Un diadema gli fu dato per Decebalo, il che era nullameno che il riconoscerlo re; egli ottenne pure grandiose somme, e molti artefici ed operai di ogni sorta di mestieri, e persino un tributo annuale, che pagato gli fu fino al regno di Trajano, il quale solo lo negò, dicendo che vinto non era stato giammei da Decebalo. Dopo un trattato tanto vergognoso ed infame, Domiziano scrisse al senato che il giogo imposto aveva ai Daci, e gli ambasciadori stessi di Decebalo spedì a Roma con una lettera finta di quel principe, nella quale egli si dava per vinto, e dichiaravasi incapace a resistere al valore de' Romani condotti da un capitano prode cotanto. Il senato, forse più vile ancora di Domiziano, gli decretò tosto il trionfo; ed egli, tornando in Roma, trionfò non solo dei Daci, ai quali si era renduto tributario, ma ancora dei Conadi e dei Marcomani che volto lo avevano in fuga; laonde con ragione disse Plinio nel panegirico a Trajano, che i trionfi di Domiziano erano l'indizio certo di alcun notabile vantaggio riportato dai nemici. Riesce pure vergognoso il vedere i poeti di quel tempo esaltare quelle sognate vittorie, e paragonarle a quelle degli

Scipioni e di Cesare; ma la adulazione è sempre stata un vizio inerente alla poesia. Domiziano non lasciò la Dacia senza erigere un mausoleo a Fosco; ma nel suo passaggio trattò le provincie che egli attraversava, come un nemico, devastando i campi, saccheggiando le case, e gli abitanti obbligando a somministrare ogni sorta di viveri tanto per il di lui corteggio, quanto per l'armata.

7. Nulla di memorabile avvenue nel decimoterzo consolato di Domiziano, nel quale ebbe per collega L. Saturnino. Nel seguente anno però in cui fu consolo per la decimaguarta volta con Minucio Rufo, si celebrarono i giuochi secolari, che finirono, come puo raccogliersi da alcune medaglie, dopo le idi di settembre dell'anno 8.º di quel regno, pretore sedendo lo storico Tacito. Domiziano continuò la strage in Roma, dannando a morte tutti coloro che o per la loro nascita o per la virtù o per le ricchezze destavano in esso alcuna gelosia. L. Antonio governatore dell'alta Germania, che due legioni aveva sotto il suo comando, irritato della tirannia di Domiziano, assunse allora il titolo di imperatore, e riconosciuto fu non solo dalle truppe, ma ancora dalla maggior parte dei popoli della Germania, che grandi soccorsi gli promisero, più forse per odio di Domiziano che per attaccamento alla di lui persona. Domiziano si mosse tosto colle sue guardie, e colle migliori truppe che in Italia si trovavano; ed a lui si unirono tutti i Stor. d' Ital. Vol. IX.

senatori ed i cavalieri romani non solo, ma anche i principali cittadini che temevano di perdere la vita, ove accusati fossero di averlo abbandonato nel pericolo. Poco però erasi allontanato da Roma, allorchè ricevette egli l'avviso, che Antonio era interamente sconfitto ed anche ucciso da L. Massimo, o come altri scrivono, da Appio Norbano, che forse erano una sola ed identica persona. Mentre le armate di Antonio e di Massimo pugnavano sulle rive del Reno, quel fiume erasi improvvisamente gonfiato, cosicchè Antonio non potè ricevere i soccorsi che i Germani gli inviavano; la di lui testa fu portata in Roma, e solo alla credulità di Svetonio dee attribuirsi il racconto, che un' aquila in quel giorno venisse a collocarsi su una statua di Domiziano, e con grida di gioja annunziasse un fausto avvenimento. Massimo, prudente non meno che coraggioso, tutte le lettere abbruciò trovate fra gli scritti di Antonio, affinchè Domiziano esercitare non potesse alcuna vendetta. Egli ordinò tuttavia una severa inquisizione di tutti coloro che partecipato avevano alla sollevazione; molti ne dannò a morte, altri esiliò, i loro beni confiscando, e a due soli perdonò perchè si avvilirono al grado di dichiararsi colpevoli della più turpe infamia, e quindi incapaci ad una ardita impresa. Le legioni tutte separò, nè più volle che due in un medesimo campo soggiornassero, affinchè consapevoli della loro forza, nuovi tumulti non eccitassero.

Comparve pure in quell'anno nell'Asia un nuovo Nerone, che ricevuto fu con onore dai Parti, disposti mostrandosi questi altresì ad intraprendere per lui guerra contra i Romani. Ma Domiziano seppe con accorte negoziazioni indurre que' popoli a rimettere quell' impostore tra le mani del governatore della Siria, e questo forse diede motivo a Silio Italico di nominare Domiziano trionfatore del Gange, dei Battriani e di tutto l' Oriente. La frequente apparizione però di que' supposti Neroni giustifica o scusa in alcun modo l'opinione di alcuni cristiani scrittori di quella età, i quali vivo tuttora lo reputavano.

8. Veggonsi nell'anno seguente consoli Aurelio ed Atratino; ed ancora Domiziano assunse in quell'anno per tre volte il titolo di imperatore, sebbene si ignorino le vittorie, alle quali volesse egli alludere. Noris ed alcuni altri una guerra suppongono in quell'anno coi Germani, perchè Stazio due volte vinti li dice nella sua Tebaide; ma vi ha luogo a sospettare, che invece le armi romane sofferta avessero alcuna perdita. Console fu in appresso Domiziano per la decimaquinta volta con quel Nerva che giunse poi all'impero. Questi era già stato consolo sotto Vespasiano, e non ben si vede dove fondato abbiano Petavio e Calvisio la asserzione loro che egli era stato da Domiziano esiliato, e quindi richiamato ed eletto consolo, nulla di questo trovandosi in Dione, e solo vedendosi da Filostrato

acocnnata la di lui relegazione a Taranto, che forse non avvenne se non dopo il di lui secondo consolato. I fasci passarono quindi ad Ulpio Trajano e ad Acilio Glabrione. Il secondo, dotato di forza straordinaria, fu costretto da Domiziano a combattere contra un terribile lione, che egli uccise senza riportare alcuna ferita. Ma gli applausi del popolo irritarono talmente l'imperadore, che da prima per alcun supposto delitto lo esiliò, e quindi lo dannò a morte come reo di avere eccitato tumulti nello stato. Il solo Baronio, senza alcun ragionevole fondamento nell'antica storia, ha voluto formare di questi un martire cristiano. In quell'anno diede Domiziano giuochi magnifici, cosicchè gli storici di quel tempo narrarono, che mai in Roma non se n'erano veduti di eguali. Si scavò presso il Tevere un bacino, detto da alcuni un gran lago, nel quale un combattimento ebbe luogo tra due flotte. Nelle pugne de' gladiatori si videro scendere nell'arena alcune donne, e nell'anfiteatro si eseguirono pure simulati combattimenti, l'uno di fanteria, l'altro di cavalleria; il che non essendosi mai veduto da prima, sorprese per tal modo il popolo, che la tirannia e la crudeltà obbliando, a Domiziano prodigò gli elogi, che dati non aveva a Vespasiano e ad Tito. Nel tempo della pugna navale cadde improvvisamente una pioggia dirotta. nè perciò Domiziano levossi, cambiando però sovente di vesti, nè permise che alcuno degli spettatori si ritirasse, laonde molti ne contrassero in-

fermità ed alcuni morirono. Un banchetto diede e li, secondo Dione, al quale invitati furono i principali senatori e cavalieri; ma i convitati condotti furono in una camera tutta apparata di nero, dove al lume di triste lucerne altro non vedevano se non feretri, sui quali era scritto in grandi lettere il loro nome. Mentre essi attendevano la morte, dichiarato avendo Domiziano pubblicamente che sicuro non credevasi finchè alcun senatore-vivesse, e tutti guardando come nemici i cavalieri; videro aprirsi le porte della oamera, ed entrare uomini ignudi col corpo tinto di nero, ciascuno dei quali portava d'una mano la spada nuda, dall'altra una fiaccola. Questi, creduti da essi carnefici, danzarono alcun tempo all'intorno, quindi le porte aprirono di bel nuovo e dissero che l'imperatore ai convitati permetteva il ritirarsi alle case loro. In questo modo, dice Dione, egli insultava i due ordini più illustri dello stato, e mostrava quanto terribile dovesse loro riuscire il suo risentimento.

g. Riprese Domiziano nell'anno seguente i fasci per la sedicesima volta con Volusio Saturnino, e quell'anno si ottenne un'abbondante raccolta di vino e pochissimo grano, dal che inferendo l'imperatore che troppo si coltivassero in Italia le viti, ordinò che più non se ne piantassero di nuovo, e nelle provincie volle che si estirpassero le viguo almeno per la metà. Giunse in Roma una ambasciata solenne delle città Asiatiche, che alcuna moderazione

chiedevano di quell'editto, non consistendo le loro rendite se non in vino, e traendo esse le loro granaglie da altre provincie; e Scopelieno, retore Smirne, che alla testa trovavasi di quella deputazione, ottenne al dire di Filostrato la revocazione del decreto; Svetonio però mostravasi persuaso, che Domiziano sosse stato portato a ritrattare quell'editto, perchè sparse si erano alcune cedole, nelle quali era scritto, che distruggendosi ancora le vigne, si sarebbe trovato vino bastante per lo sacrifizio in cui Cesare sarebbe immolato. Eutropio tuttavia e Flavio Vopisco parlano di quell' editto sussistente ancora dopo 200 anni sotto il regno di Probo, nè altro potrebbe immaginarsi per conciliare tutti gli storici, se non che fosse stato rivocato solo parzialmente, a riguardo cioè della Grecia, e forse ancora in una parte d'Italia, giacchè quegli scrittori medesimi non lo dicono sussistente se non in alcuna delle provincie. - Alcune medaglie, nelle quali notato si vede il principio dell'era di Calcide nella Siria nell'anno undecimo del regno di Domiziano, fanno credere, che in quell'anno quel picciolo regno, posseduto in addietro dal fratello e dal figlio di Agrippa, riunito fosse all'impero. Forse quella città prese per ciò il nome di Flavia, il che alcuno suppone avvenuto 72, altri 92 anni dopo il principio dell'era cristiana. Consoli eletti furono quindi Pompeo Collega e Decio Prisco, i quali in luglio la loro carica rinunziarono a Lollio Pao-

lino Valerio Asiatico e ad Anzio Giulio Quadrato. - Morì in quell'anno Agricola, e la di lui morte, dice Tacito, non solo afflisse i di lui parenti e gli amici, ma gli stranieri ancora ed i popoli meno conosciuti. I Romani si mostrarono grandemente addolorati, e molto più ancora perchè si sospettava da tutti, che avvelenato fosse da Domiziano. Tacito però, genero di Agricola, altro non dice se non che l'imperadore mandò spesso a visitarlo nella di lui malattia, e più sovente ancora che non era di costume; che spedì più volte i suoi liberti ed i suoi medici, ed il giorno della morte mandò di continuo messi l'uno sopra l'altro, non sembrando naturale che tanto sollecito fosse di ricevere un tristo avviso. Affettò tuttavia alcun dolore, e vedendosi scritto erede da Agricola, si tenne per onorato; non comprendendo, dice Tacito nel suo acciecamento, che un principe non cattivo non fu mai l'erede di un padre di famiglia. Morì Agricola nell'anno 56 dell' età sua, sebbene Tacito, forse per errore introdotto nel testo, non lo supponga vissuto se non anni 54; il che non combina colla di lui nascita sotto il secondo consolato di Caligola. Tacito lo descrive di bella anzichè grande statura, di aspetto piacevole al tempo stesso ed indicante risoluzione, esprimente la bontà insieme e la grandezza del coraggio. Visse egli molto, segue a dire quello storico, sebbene morto alla metà della sua carriera, perchè tutti i beni acquistò, che consistono nella

LIBRO II. PARTE III. CAPITOLO XVIII. virtà, e più non aveva onori a desiderare. Sprezzatore delle ricchezze, morì al colmo della

gloria senza averla macchiata, e lasciando in uno stato florido la sua famiglia e gli amici. Bello è pure il discorso, che Tacito sembra indirizzargli dopo la morte; in questo lo loda per la fermezza e la tranquillità che egli conservò sino all'ultimo respiro; felici dichiara coloro che nelle ore estreme gli prestarono assistenza; lo nomina il migliore dei mariti e dei padri, e riposo e pace gli augura, se dopo questa vita alcun luogo avvi destinato alle persone dabbene, e se l'anima dei grandi uomini, secondo l'opinione dei savi, col corpo non perisce. Soggiugne che solo la forma dello spirito è immortale; che non si esprime col pennello o collo scalpello, ma dalle azioni e dai costumi, e che questi meglio conservano il carattere degli illustri personaggi, che non il marmo e il bronzo; che molti finalmente degli antichi giaceranno nelle tenebre dell' obblio, come se vissuto avessero senza gloria, mentre Agricola vivrà nella storia, tempio della immortalità. Tacito trovavasi assente al tempo della morte di Agricola, e la vita non ne scrisse se non sotto Trajano, per il che osservano i critici che senza quello scritto ed un passo assai breve di Dione Cassio, sarebbe sepolta in eterno obblio la memoria di uno dei più grandi, dei più virtuosi gittadini di Roma.





## CAPITOLO XIX.

DELLA STORIA DI ROMA E DELL'ITALIA
DALLA MORTE DI AGRICOLA SINO A QUELLA DI DOMIZIANO.

Accusa e giudizio di Bebio Massa. Fermezza di Plinio il giovane. Guerra coi Sarmati e coi Marcomani. Domiziano si abbandona alla crudeltà. Disordini gravissimi in Roma. Generosità di alcuni individui. Morte di persone illustri. Persecuzione dei loro scritti. - Persecuzione delle lettere, delle scienze, in particolare della filosofia. Arrivo di Apollonio Tianeo in Roma. Congiura contra Domiziano ordita e scoperta. Sulpizia poetessa. - Altra congiura mandata a voto. Riattamento di alcune vie pubbliche. Persecuzione de' Giudei. Esame della pretesa estensione di quella persecuzione ai cristiani. Morte di Flavio Clemente e delle due Domitille. Varie opinioni intorno al loro cristianesimo. Morte del liberto Epafrodito. - Prodigi osservati in Roma. Predizione di Ascletarione. Agitazione di Domiziano. - Nuova congiura ordita contra Domiziano. Entrano a parte di essa la moglie, i liberti, gli amici di lui. Domiziano viene assassinato nel proprio palazzo. È compianto dai soldati, non dal popolo. Condanna della di lui memoria. Di lui sepoltura. - Notizie di Apollonio Tianeo. Di lui viaggi, di lui comparsa in Roma. Prigionia e liberazione del medesimo, Ristessioni su 42 LIBRO II. PARTE III.

la di lui condotta. - Osservazioni critiche sul regno di Domiziano.

S. 1. Dopo la morte di Agricola, fu accusato di peculato e di concussione nella Bitinia quel Bebio Massa, che già si vide figurare tra i più famosi delatori. Plinio il giovane e certo Erennio Senecione nato nella Bitinia, destinati furono a trattare la causa di quella provincia, e Bebio fu condannato e ordinata fu la confisca dei di lui beni. Ma siccome i consoli distratti da cure più urgenti, la esecuzione trascuravano di quella sentenza, Erennio rinnovò le pratiche presso Plinio affinchè le istanze rinnovasse, e questi alfine con Erennio medesimo recossi a sollecitare i consoli. Bebio che colà trovavasi per sorte, mostrossi irritato, ed Erennio citò a comparire innanzi l'imperadore come reo di alto tradimento. Mentre tutti spaventati erano da quelle parole, Plinio freddamente chiese a Bebio, perchè lui pure di un eguale delitto non accusasse, e se credeva egli forse che atto fosse a proseguire la istanza con minore zelo di Erennio? Quella fermezza fu da tutti applaudita, e Nerva che allora trovavasi a Taranto, una lettera scrisse a Plinio di congratulazione; la memoria se ne è conservata nelle lettere Pliniane, sebbene perita sia quella parte della storia di Tacito, nella quale Plinio aveva domandato che quel fatto si inserisse, riguar-

dando quell' opera come immortale. — Domiziano portossi in quell'anno contra i Sarmati, che tagliata avevano a pezzi una intera legione; non ben si conosce quale fosse l'esito di quella guerra; solo è noto che l'imperatore ebbe in quell'anno a combattere anche coi Marcomani, e che al suo ritorno in Roma nel gennajo dell'anno seguente, il titolo assunse di imperatore per la 22 ed ultima volta, ed invece del trionfo una corona d'alloro offerì a Giove Capitolino. Le pretese di lui vittorie in quella guerra non sono accennate se non da Marziale e da Stazio. Sedevano consoli in quell' anno Nonnio Asprena e Sestilio Laterano, e Domiziano si abbandonò allora alla più orribile crudeltà, ed il disegno volle compiere, come Tacito si esprime, di estirpare interamente il senato, e di distruggere tutti gli uomini illustri e virtuosi, di sovvertire in somma l'impero. Popolò egli le isole di esiliati; macchiò gli scogli di sangue; ma un orrore ancora maggiore vedevasi in Roma. La nobiltà era prova di tradimento, delitto capitale l'essere ricco, delitto gravissimo l'avere ottenuto pubblici onori o l'averli rifiutati; una morte pronta ed enevitabile era la ricompensa del merito e della virtù. Non si sapeva se più eccitassero sdegno la condotta infame de' delatori, o l'onore e le ricompense che loro si accordavano; giacchè gli uni ottenevano le spoglie dello stato, le dignità pontificali, i consolati; gli altri spediti erano procuratori nelle provincie o in Roma

servivano come ministri favoriti; e tutti continuavano nello esercizio medesimo, che quello era di sacrificare continue vittime alla loro vendetta, alla loro avarizia. Gli schiavi subornati erano a deporre contra i padroni, i liberti egualmente contra i loro manomessori, e gli amici stessi contra coloro, che nemici non avevano. Si videro tuttavia esempi di fedeltà e di grandezza d'animo; alcune madri, alcune spose i figli o i mariti loro accompagnarono nell'esilio; si videro padri generosi, generi costanti, schiavi fedeli anche in mezzo ai tormenti; molti morirono coraggiosamente, e rinnovarono gli esempi famosi della antichità. Fortunato disse Tacito il defunto Agricola, perchè veduto non aveva il senato assediato e schiavo, gli uomini consolari trucidati, le illustri donne proscritte o fuggitive. Nerone torceva il guardo dai supplizi; Domiziano assaporava le lagrime ed i sospiri; e ben pago era, allorchè il di lui aspetto truce e sanguinario impallidire faceva il senato. Perirono tra gli altri in quell' anno Elvidio, figlio del celebre Elvidio Prisco, che stato era consolo e viveva in modesto ritiro; Rustico e Senecione, accusato, come già si disse, dal delatore Massa. Al primo si rinsacciò di avere scritto un poema, nel quale sotto il nome di Paride e di Enone, il divorzio si censurava di Domiziano. Il secondo era filosofo stoico, ed accusato era puro di avere in uno scritto date molte lodi a Trasea e ad Elvidio; e Plinio e Plutarco mostravano altis-

sima stima per la di lui probità e per i di lui talenti; Plutarco era d'avviso, che il di lui delitto fosse l'avere rimproverato all'imperatore le sue dissolutezze. Un di lui fratello fu esiliato e la stessa sciagura fu pure comune alla moglie di Rustico. Senecione scritta aveva la vita di Elvidio Prisco ad istanza di Fannia vedova di Elvidio, che egli aveva sposata. Questa fu esiliata con Arria di lui madre, vedova del celebre Trasea Peto, e perdette i suoi beni; ma portò seco generosamente la vita di Elvidio, e quelle donne virtuose richiamate furono dall' esilio sotto Nerva. Tacito osserva, che l' imperadore, condannando quegli autori, ordinato aveva ai magistrati di fare abbruciare tutte le loro opere, credendosi colla distruzione di que' libri di annientare la voce del popolo e le idee del genere umano.

2. Mossa aveva Domiziano guerra alle lettere, perchè in quell'anno non solo fu dannato a morte Armogene di Tarso, accusato di avere in una specie di romanzo censurato la condotta del principe sotto nomi simulati, ma crocifissi furono altresì tutti coloro che prestata avevano la loro opera a trascrivere o a spacciare quel libro. Tutti i filosofi furono pure cacciati da Roma in odio, secondo alcuni, della stoica dottrina che Rustico professava; e le scienze, dice Tacito, furono sbandite dell'Italia, onde le tracce si perdessero di quello che buono era ed onesto. Tra i filosofi che di Roma partirono, trovossi il celebre Epitteto; e

Telesino che stato era consolo sotto Nerone, preserì l'esilio coi filosofi, al soggiorno di Roma che egli avrebbe potuto godere, a quella setta rinunziando. Partì ancora Artemidoro, lodato grandemente da Plutarco, aggravato da debiti che Plinio generosamente pagò, ricusando dopo alcun tempo il rimborso, mentre altri più doviziosi non si curavano di soccorrerlo. Plinio recossi ancora a visitare il filosofo in luogo ov'egli tenevasi celato, benchè fosse allora pretore, e sospetto a Domiziano come amico di Senecione, di Elvidio e di Rustico. Narra egli di fatto nelle sue lettere, che se Domiziano presto non soccombeva, corsa egli avrebbe la sorte degli amici, perchè tra le carte di quel principe trovossi la di lui accusa, dal delatore Caro intentata. Furonvi alcuni tra i filosofi, i quali rinunziando alla loro professione, preferirono l'aumentare il numero dei delatori onde evitare il risentimento del principe; prova evidente che la filosofia non era per tutti guarentigia della virtù; altri fuggirono alla estremità occidentale delle Gallie; altri nei deserti della Libia o nei climi gelati della Scizia. Dione Grisostomo, celebre sofista, passò nella regione de' Geti, dove si ridusse a guadagnare il vitto portando acqua e lavorando la terra, seco ritenendo ognora un trattato di Platone ed una or: zione di Demostene. sole fonti di consolazione nel suo ritiro. Venne alfora in Roma, se credere si puo a Filostrato, il celebre Apollonio di Tiana, e ricevuto fu con una

specie di venerazione da Eliano, capo delle guardie pretorie. Legossi egli in amicizia con Nerva, Rufo e Salvidieno Orfito; e questi tutti, illustri personaggi, eccitò ad ordire una congiura contra Domiziano ed a liberare la terra da quel mostro. Suppone Filostrato, che la congiura fosse già tramata, ma che differita essendone la esecuzione per mancanza di coraggio, scoperto fosse il disegno de' complici ed accusati fossero di tradimento innanzi al senato. Non si ottennero le prove sufficienti al giudizio; furono tuttavia Rufo ed Orfito rilegati in alcune isole, ed il secondo messo a morte dopo alcun tempo; e Nerva fu esiliato a Taranto. Filostrato dice però, che tornò in Roma l'anno medesimo o l'anno seguente, e di certo in Roma trovavasi allorchè spento fu Domiziano, come asserisce Dione, che dell'esilio non parla, il che ha fatto dubitare ad alcuno, che esiliato non fosse giammai. Una donna letterata, detta Sulpicia, un poema compose allora sulla espulsione de' filosofi, nel quale Domiziano era malmenato e minacciato ancora di morte. I di lei versi non meno che i di lei costumi, lodati furono da Marziale; vantavasi essa di essere la prima poetessa romana, e solo Vossio ha sudato per torle quel vanto.

3. Formò argomento di una delle Selve di Stazio il decimosettimo consolato di Domiziano, nel quale egli ebbe Flavio Clemente per collega. Si scoprì in quell' anno altra terribile congiura, alla testa della

quale trovavasi Giovenio Celso che alcuni confordono col celebre giureconsulto di quel nome, console sotto Adriano, lodato sommamente da Plinio. Celso vedendosi scoperto, gettossi ai piedi di Domiziano, innocente dicendosi ed alcun tempo chiedendo per iscoprire i colpevoli; ma con varj pretesti differire seppe e nulla scoprire, finchè Domiziano non fu spento. Selciata fu allora d'ordine di Domiziano tutta la via che da Sinuessa conduceva a Pozzuoli; ed un' altra via annunzia Stazio ristaurata, che alcuni credono essere quella da Roma a Baja. Una crudele persecuzione narrasi in quell' anno contra i cristiani suscitata, e si pretende che fino agli ultimi confini dell'impero spediti fossero gli ordini più rigorosi, perchè si facesse esatta ricerca di tutti coloro che la cristiana religione prosessavano, e trattati fossero colla maggiore severità. Ma questi racconti non trovansi che negli scrittori cristiani, in Orosio, in Tertulliano, in Eusebio ed in Lattanzio, intenti sempre ad ingrandire i trionsi della religione e quindi il numero de' martiri. Che molti cristiani cadessero in quell'epoca, puo credersi facilmente attesa la crudeltà insaziabile di Domiziano, e più ancora la di lui rapacità e lo studio continuo di impinguare colla azione del fisco le sue rendite. Qualunque pretesto, dice Svetonio, bastava a dare sfogo alla di lui avarizia; ma quello storico che parla principalmente della rapacità di quel principe, e che fa espressa menzione di quella

persecuzione medesima, diretta la dice soltanto contra i giudei o coloro che in Roma vivevano alla maniera de' giudei , e forse non erano i cristiani ancora nè tanto numerosi, nè tanto bene conosciuti, che somministrare potessero un plausibile pretesto alla smania di quel principe di uccidere e di rapire. Giova pure osservare che Svetonio parla in quel passo di giudei non professi, o, come egli dice, improfessi, il che forse non è stato da alcuno abbastanza avvertito. Individui erano questi che non bene si sapeva se giudei fossero o di altra religione, e persino si ignorava se fossero o no circoncisi; cosicchè Svetonio ancora fanciullo, trovossi presente all'esame instituito a tale oggetto su di un vecchio nonagenario. Questi erano probabilmente quelli contra i quali diretta si volle la persecuzione, e che detti furono cristiani dagli scrittori di quel culto. Ma alcuna menzione de' cristiani a quel proposito non trovasi negli antichi classici, e tutti gli scrittori pagani di quel tempo, tanto greci quanto latini, mostrarono di credere, che i cristiani i costumi ritenessero degli ebrei, e come ebrei o simulanti il culto ebraico li riguardarono. Perirono tuttavia alcuni illustri personaggi, che forse dato avevano il nome al cristianesimo, e tra questi Flavio Clemente, cugino e collega di Domiziano, e due Flavie Bomitille, l'una moglie, l'altra nepote di Clemente. Figlio era questi di Flavio Sabino fratello di Vespasiano, e sposato aveva per comando dell'impe-Stor. d'Ital, Vol. IX.

ratore Domitilla prossima parente di Domiziano medesimo. Mandato fu a morte per leggiero sospetto, che Svetonio dice privo di fondamento, e solo Dione Cassio accenna che accusato fu di ateismo. giacchè questo delitto imputavasi ai cristiani che le divinità de' pagani ricusavano di riconoscere. Nota pure Svetonio che solo accusare potevasi di pigrizia e di indolenza; su di che osserva Tertulliano, che questo era pure un vizio, che ai cristiani rimproveravasi, perchè sprezzatori delle dignità, la quiete ed il ritiro preserivano; e questi sono i soli argomenti, sui quali si fonda il cristianesimo di Clemente. Alcuni e tra gli altri Pearson, vorrebbono far credere che S. Clemente, allora vescovo di Roma, appartenesse egli pure alla famiglia imperiale; ma quegli scrittori confondettero probabilmente il vescovo col consolo. Di empietà fu ancora accusata Flavia Domitilla, moglie come già si disse di Clemente, e lo sdegno incorse pure di Domiziano per avere ricusato di rimaritarsi, come egli voleva, pochi giorni dopo la morte dello sposo; essa fu dunque rilegata nell'isola di Pandataria, e secondo Eusebio, in altra più lontana fu rilegata l'altra Flavia Domitilla, che alcuni colla prima confondono. Eusebio sembra in questo particolare credibile, perchè cita uno storico romano contemporaneo, detto Bruzio, che quello è forse menzionato anche da Plinio nelle sue lettere. Dell'esilio di due donne illustri parla ancora Tacito, e forse

sono esse le medesime; benchè S. Girolamo una sola Domitilla conoscesse, che egli credeva avere sostenuto lungo e penoso martirio nell'isola ove era stata da Domiziano rilegata. La storia non parla degli altri figli di Clemente, ai quali Domiziano trasmettere voleva l'impero; forse non isfuggirono essi alla di lui crudeltà, e Grutero con una iscrizione ha fatto conoscere un'altra Flavia Domitilla di lui figlia, che fu sposa di T. Flavio Onesimo. Fu allora rilegato S. Giovanni nell' isola di Patmo, ove compose l'Apocalisse; e gli scrittori cristiani parlano di molti altri difensori della fede, che la morte o l'esilio incontrarono per sì bella cagione. Lattanzio suppone, che la persecuzione durasse fino alla morte di Domiziano, e che allora solo rivocati fossero gli editti, che pubblicato aveva contra i cristiani, e che alcuno non vide giammai; Egesippo però e Tertulliano asseriscono che innanzi la morte egli stesso richiamati aveva dall'esilio tutti coloro che relegati aveva per causa di religione; il che basta a far vedere quanto incerte sieno le memorie di una persecuzione, che con tanto apparato di fatti e forse con alcuna esagerazione, è stata rappresentata. Domiziano fece pure in quell'anno mettere a morte Epafrodito liberto di Nerone, che prestato aveva ajuto a quel principe nello uccidersi, e si credette che egli il facesse onde allontanare il pericolo, che i liberti suoi non attentassero ai di lui giorni. Tanto più riuscì sorprendente quella condanna, quanto che quel liberto salito era presso Domiziano medesimo ad altissimo favore, e Giuseppe Ebreo gli aveva poco prima dedicate le sue Antichità Giudaiche.

4. Consoli nell' anno seguente furono Fabio Valente e C. Antistio Veto, ed il primo nonagenario morì nel consolato. Molto parlossi in quell'anno di prodigi, secondo la facile credenza di quel tempo; si udì per otto mesi il tuono; cadde il fulmine nella camera di Domiziano e su di una delle di lui statue, d'onde staccò la iscrizione e gettolla in una tomba vicina; e l'oracolo di Preneste, che sempre mostrato erasi a quel principe favorevole, annunziò al comiuciare di quell'anno grandi sciagure. Domiziano stesso, devoto a Minerva, vide quella Dea in sogno che da una cappella esciva ad essa dedicata sul monte Albano, dicendogli che da Giove disarmata trovavasi, nè più poteva proteggerlo. Un astrologo ancora detto Ascletarione la morte di lui predisse, e chiedendogli Domiziano se quello sapesse che a lui medesimo avvenire doveva, l'astrologo rispose che divorato sarebbe dai cani. Affine di convincerlo di falsità, Domiziano comandò che ucciso fosse all'istante e ridotto il di lui corpo in cenere; ma mentre il rogo ardeva, un temporale orribile levossi, che il fuoco spense, ed il cadavere abbrustolato fu realmente lacerato dai cani, il che grandemente atterrì l'imperatore. Altro astrologo, detto Longino Proculo, predisse pure nella

Germania, che il giorno 18 di settembre l'ultimo sarebbe della vita del principe; arrestato e spedito a Roma, sostenne ancora la verità della sua predizione, e condannato fu a morire egli stesso il giorno 19 di quel mese; ma premorto essendo Domiziano, l'astrologo fu salvo, ed una somma di danaro in dono ottenne da Nerva. Il tiranno spaventato da tante predizioni e tormentato dai rimorsi, provò allora le più vive agitazioni, senza derogare punto al sanguinario suo sistema. Tremava alla vista dei cavalieri e dei senatori; i ricchi ed i poveri egualmente temeva; dei suoi favoriti medesimi e dei più confidenti ancora dubitava; e vittime caddero molti dei di lui sospetti, della di lui gelosia. Più non fidandosi di alcuno, tormentoso divenuto era a se stesso, e timore mostrò persino di un uomo incatenato che difendere si doveva in pubblico, finchè accertato non fu che sciogliere da que' ferri non si poteva.

5. Questi timori erano forieri della sorte che realmente lo attendeva. Si pretende che un fanciullo, che Domiziano teneva seco per diporto, entrato un giorno nella camera ov' egli dormiva, una carta pigliasse che posta era sotto il guanciale, credendo di servirsene per alcun giuoco. Avendolo l'imperatrice incontrato, quel foglia gli tolse dalle mani, e trovò con sorpresa che il di lei nome era colà tra i proscritti, insieme con quelli di Norbano e di Patronio Secondo, capitani delle guardie e di

Partene, cortigiano dell' imperadore. Corse essa a mostrare quel foglio agli altri proscritti, e la risoluzione pigliarono tutti di prevenire i disegni del tiranno. Svetonio ha ommesso quel racconto, ma nota tuttavia, che i liberti di Domiziano, i più intimi di lui amici e la di lui moglie medesima entravano nella congiura. Secondo quello scrittore, la morte di Clemente quella fu che l'odio universale accrebbe, e l'ira accese anche di Stefano liberto di Cesare e ministro della imperatrice, della quale sospettavasi avere egli malversato i beni. Questi pure si unì ai congiurati, e robusto oltremodo della persona, si offerì egli stesso a portare a Domiziano il colpo mortale. Se credere si dovesse a Svetonio medesimo, temeva quel principe l'anno ed il giorno, ed il genere persino prevedeva della di lui morte; e il di lui padre ancora, vedendo che dubitava di gustare alcun fungo, deriso lo aveva dicendogli che più il veleno temeva che una spada, il che forse applicare potevasi alla di lui mancanza di coraggio. Egli è a questo proposito, che negli antichi scrittori si fa menzione della fengite, pietra di cui Domiziano aveva fatto cignere un portico ove soleva passeggiare. Malgrado le parole di Svetonio, il quale sembra insinuare che quella pietra riflettesse la luce, e quasi di specchio servisse, io non posso indurmi ad abbracciare la opinione di Salmasio, che una pietra specolare la crede atta a riflettere non a rifrangere la luce, perchè chiaro dal teste

di Plinio apparisce che per mezzo di quella pietra penetrava la luce, benchè la camera fosse chiusa; e questo era forse l'oggetto, al quale tendeva l'inquieta gelosia di Domisiano. Narrasi che la vigilia della sua morte ordinasse di mettere in serbo alcuni frutti per il dì seguente, soggiugnendo: se pure avrò io la sorte di gustarne; che la luna entrando in acquario, predicesse egli stesso che alcuna cosa rumorosa avvenuta sarebbe; che a mezza notte uscisse spaventato dal letto, che tuttavia si recasse il giorno alla pubblica piazza ed al palazzo tornasse solo un' ora avanti mezzodì; che chiedendo ad alcuno quale l'ora fosse, uno dei congiurati gli rispondesse artificiosamente essere già mezzogiorno, il che udendo egli e credendo già passato il fatale momento, più non pensasse che a sollazzarsi. Mentre però recavasi avanti il pranzo al bagno, Partene lo trattenne, dicendogli che alcuno aveva cosa gravissima a comunicargli; ritirossi adunque solo nella sua camera, ed in quella fu tosto introdotto Stefano col braccio sinistro inviluppato di fasce, nelle quali era nascosto un pugnale. Quest' uomo presentò all'imperatore un foglio contenente la relazione di una congiura, che egli asseriva da se scoperta, e tramata da Clemente, che ancora vivo supponeva; e mentre Domiziano attentamente leggeva il foglio, col pugnale il ventre gli trafisse. Chiese Domiziano la sua spada e domandò soccorso; ed un domestico, da altri detto un paggio, che nella camera

trovavasi, corse al capezzale del letto, ove solo rinvenne il fodero. Tutte le porte chiuse erano all'intorno, e Domiziano non mortalmente ferito. lottò con Stefano, e giunse fino ad atterrarlo, sebbene insanguinate avesse le mani nel trarre dalla ferita il pugnale. Partene, temendo allora che alcuna delle guardie corresse a difendere il principe. le porte aprì della camera, ed altri congiurati introdusse, tra i quali un celebre gladiatore; e questi tutti riuniti con molti colpi Domiziano trucidarono. Sopraggiunti intanto alcuni che congiurati non erano. vedendo l'imperatore che nel suo sangue nuotava, Stefano uccisero all'istante; gli altri cospiratori ebbero tuttavia il tempo di ritirarsi, e così Domiziano perì nell'anno 45 dell'età sua, dopo avere regnato 15 anni e 5 giorni. Il popolo non fu attristato da quella morte, ma neppure si abbandonò alla gioja; solo i soldati, ai quali aumentati aveva gli stipendi, lo piansero più di Vespasiano e di Tito, e vendicata avrebbono la di lui morte, se gli ufficiali loro trovati non si fossero per la maggior parte nel novero de' congiurati. Le truppe che tra i Geti guerreggiavano, minacciarono di sollevarsi: ma Dione Grisostomo, che esiliato era in quelle provincie, si fece allora conoscere, e con bella orazione i castighi espose dovuti a coloro, che del potere loro confidato si valgono per opprimere i popoli, anzichè per proteggerli e difenderli. Il senato solo mostrò gioja vivissima; e riunito ben

tosto, infame dichiarò il tiranno, ed ordinò che abbattute fossero le di lui immagini. Tutte si fecero fondere le statue d'oro e d'argento, che il timore aveva a quel mostro erette; si tolse dai marmi letterati il di lui nome; si demolirono gli archi trionfali da lui costrutti; si annullarono persino le dilui leggi. Solo una nutrice detta Filli, che di quel principe aveva pigliato cura durante la di lui infanzia, fece trasportare di nascosto alla sua villa il di lui cadavere e colà gli rendette gli estremi onori. Le di lui ceneri pure di nascosto nel monumento introdusse dei Flavii, ed affinchè violate non fossero, con quelle di Giulia figlia di Tito le mescolò. L'ultimo fu Domiziano di quella famiglia, e l'ultimo degli imperadori che indicati sono generalmente sotto il nome dei dodici Cesari.

6. La parte che da alcuni si vuole pigliata a quel fatto da Apollonio di Tiana, mi induce ad accennare alcuna cosa di quest' uomo celebre, la di cui vita però, scritta da Filostrato, viene da alcuni riguardata come un romanzo anzichè una storia. Apollonio si era nella adolescenza applicato allo studio della filosofia, e di quella specialmente di Pitagora; dato si era in appresso ad una vita austera ed eretto erasi in censore e riformatore de' costumi. Molto disinteresse mostrava, ceduto avendo i propri beni ai parenti più poveri; calmate aveva, se a quel biografo puo credersi, alcune sedizioni nella Cilicia e nella Panfilia; ad Antiochia, ad Efeso ed in altre

città ristabilito aveva il culto di alcune divinità trascurate; ma il carattere assumeva di legislatore, prosontuoso mostravasi, e di leggere vantavasi i pensieri e di conoscere tutte le lingue sensa averne imparata alcuna. Formati aveva molti discepoli, che ad alcuni segreti misteri iniziava, Damide tra gli altri che nei di lui viaggi volle accompagnarlo, e dalle di cui memorie trasse Filostrato una parte delle sue narrazioni. Andò da prima a Babilonia, ove conferi coi magi, sebbene gli scrittori di quel tempo non convengano nella descrizione oltremodo pomposa che Filostrato, copiando Damide, ha fatto di quella città, allora quasi distrutta. Da Babilonia passò alle Indie, ove conferì coi Bramini; poco però colà si trattenne, e tornò nell' Asia; passò quindi ad Efeso ed a Smirne, ove la riforma intraprese de' costumi, e se vero è il racconto. riuscì a sopprimere gli spettacoli inumani de' gladiatori. Già erasi quell' uomo immischiato nelle rivoluzioni politiche de' Romani, perchè si dice che da Lacedemone venisse in Creta, di là a Roma, come io ho altrove accennato, sotto il regno di Nerone, e cacciato da Roma cogli altri filosofi si ritirasse a Cadice, dove Galba incoraggiasse ad armarsi assine di assumere l'impero. Passò quindi in Egitto, e consultato credesi da Vespasiano che allora colà si trovava; si pretende ancora, che mentre alcuni filosofi a Vespasiano insinuavano di abbattere bensì Vitellio, ma di ristabilire la repubblica, Apollonio invece gli consigliasse di farsi imperatore. Dall' Egitto recossi in Etiopia, onde vedere i gimnosofisti; presentossi poi a Tito in Argo; alcuni viaggi fece nella Fenicia, nella Jonia, nella Cilicia, e secondo Codino, andò fino a Bizanzio. Tornato nella Grecia, studiossi di sollevare il popolo contra Domiziano, e Nerva esortò a farsi capo dei rivoltosi. Domiziano ne fu informato, e gli si fece credere altresì, che Apollonio ucciso avesse un fanciullo onde esplorare dalle di lui viscere, quale sarebbe stata la sorte di Nerva; ordinò adunque che il filosofo fosse spedito a Roma, ma egli già trovavasi in viaggio per quella città. A Pozzuoli fu avvertito, che tutti cacciati erano di Roma i filosofi, il che non lo trattenne dal continuare il suo viaggio, dicendo egli che tradire non poteva Nerva, e che il tiranno non potrebbe mandarlo a morte. Fu tuttavia arrestato in Roma, ma Eliano prefetto del pretorio, che in altissimo conto lo teneva, lo fece bensì imprigionare, ma tutti i mezzi gli suggerì onde difendersi. Condotto avanti l'imperatore, ed interrogato quali fossero i disegni di Nerva, rispose che questi aspirato non aveva giammai al sovrano potere; e Domiziano non pago di quella risposta, tagliare gli fece la barba, grandissimo oltraggio ad un filosofo di que' tempi, e rimandollo incatenato alla prigione. Liberato però dopo due giorni, fu ricondotto a Domiziano, il quale interrogato avendolo in presenza di persone dis-

tinte, innocente lo dichiarò. Narrasi quindi che in segreto a quel principe rimproverasse la confidenza, che ai delatori accordava, e gli dicesse altresì non essere egli padrone della di lui vita, dopo di che sparisse, e nel giorno medesimo a Pozzuoli si trovasse; cioè alla distanza di tre giornate di cammino. Passò in Sicilia, di là nella Grecia, e ad Eseso trovandosi e parlando a numerosa assemblea, interruppe il suo discorso, ed annunziò che in quel momento spirato era il tiranno. Questo fatto viene riserito anche da Dione, il quale attesta, che quell' ora trovossi corrispondente a quella in cui Domiziano era stato trucidato. Si aggiugne altresì che invitato da Nerva a tornare in Roma, rispondesse che vietato gli era quel viaggio dal destino; e che poco dono sparisse, senza che più alcuna cosa di lui si sapesse; su di che Filostrato osserva, che percorse avendo infinite regioni, non aveva potuto giammai troyare in alcun luogo la tomba. Io non parlerò dei miracoli, che ad Apollonio furono dalla credulità attribuiti, e che paragonati vennero talvolta a quelli annunziati nei libri più santi, il che lo sdegno eccitò degli scrittori cristiani contra quel filosofo; nè farò pure menzione dei templi e degli altari, che eretti furopo a quello come ad uomo immortale. Io osserverò soltanto, che la condotta di Apollonio, più di una volta autore di sollevazioni ed apertamente rivoluzionario, puo in alcun modo giustificare la severità da que' primi imperadori

mostrata contra la filosofia ed i diversi settarj della Grecia; giacche non dee quella persecuzione intendersi esercitata per alcun odio contra le scienze o le lettere, ma solo per effetto di politica cautela, che l'esempio stesso di Apollonio bastava a far vedere non inopportuna.

7. Svetonio, il quale notato aveva soltanto in proposito della infanzia di Tito, essere egli nato in una casa sordida ed in una picciola ed oscura cameretta, di Domiziano narra che l'epoca della pubertà e della prima adolescenza passò in tanta inopia, come egli si esprime, e tanta infamia, che neppure un vaso d'argento aveva per di lui uso, il che puo darci alcuna idea dei costumi di quel tempo, in cui ad infamia reputavasi anche in privata e non doviziosa famiglia, il non avere alcun vaso di quel prezioso metallo. - Osserva quello storico che un impasto straordinario presentò Domiziano di vizi e di virtù, finchè le virtù stesse si convertirono in vizi, non però per indole naturale, ma come egli scrive, super ingenii naturam; perchè rapace divenne per inopia e crudele per timore. Nel cap. IV tuttavia loda quello scrittore la di lui liberalità, per avere dato spettacoli magnifici e sontuosi, un congiario ed un banchetto al popolo, e per avere nella festa dei sette colli distribuito i panarii ai senatori ed ai cavalieri, ed alla plebe gli sportelli colle vivande, al quale proposito notano gli interpreti, che i panarii dagli sportelli distinguevansi,

perchè quelli fatti erano di vimini, questi di legno e quelli assai più capaci erano di questi. Secondo Stasio, ai panarii aggiugnevansi candide mappe, cioè quelle che da noi direbbonsi salviette. Nota Svetonio che in quelle feste il primo fu Domiziano ad offerire commestibili, initium vescendi primus fecit; e che nel seguente giorno sparso avendo o gettati dall'alto i donativi, detti missilia, e vedendoli presso che tutti raccolti dalla plebe, cinquanta tessere di altri e forse più ricchi donativi, distribuire fece nei cunci degli ordini senatorio ed equestre. Egli è prre degno di osservazione, che il primo forse in Italia Domisiano eresse un odeo, o sia un teatro per gli esercizi musicali, dei quali per lo addietro non si aveva esempio se non nella Grecia. — Oscaro è il passo in cui da Svetonio dicesi aggiunto alla milizia nn quarto stipendio, al che tosto soggiugne quello scrittore aureos ternos. Conviene supporre nel testo qualche lacuna, perchè la cosa viene messa in chiaro da Zonara col dire che ai soldati si pagavano ogni quadrimestre settantacinque dramme, e da Domisiano in poi si diede loro un quarto di più, portandosi la somma a cento. Osservabile è pure per i costumi di quell'età il cap. VIII di Svetonio, dal quale si raccoglie che i centumviri o i giudici, per arbitrio e per ambizione sentenze pronunziavano fuori d'ordine e per lo più ingiuste, le quali Domiziano annullò; che gli edili sordidi erano, il che interpretano i commentatori che col

danaro si corrompessero; che Domiziano non solo le satire compresse nelle quali uomini o donne illustri erano censurati, ma di ignominia notò ancora i loro autori; che alcuni de' primari magistrati trasportati erano in quella età dal furore di emulare i commedianti, il che Svetonio esprime colla frase gesticulandi saltandique studio; che alle femmine impndiche tolse quel principe l'uso della lettiga e la capacità di ricevere legati, nel quale luogo io non consento cogli interpreti, che sotto il nome di semniæ probrosæ intendono le sole adultere, tanto più che si parla subito dopo della legge Scatinia, da Domiziano richiamata in vigore, colla quale vietata era la impudicizia ed anche la sollecit-zione ad atto impudico; che finalmente non rari erano anche nelle vestali gli incesti, negletti sovente dai loro parenti, il che confermato viene anche da Filostrato e da Sifilino. - Vietata vedesi dalla legge Clodia la mercatura ai senatori ed ai loro parenti; ma sotto Domiziano trovasi da Svetonio solo menzionata la estensione di quella legge agli scrivani de'questori, che alcun interprete suppone pubblici computisti; Domiziano però mostrò verso di questi alcuna indulgenza, o almeno perdono loro la mercatura in addietro esercitata. - Svetonio non solo grande, ma astuta ed improvvisa, nomina la crudeltà di Domiziano, ed a questo proposito osserva, che un uomo che crociliggere dovevasi il di seguente, volle seco nelle sue camere, ed una parte ancora gli donò della cena, e che non mai scrisse una sentenza di morte senza alcuna cosa premettere in lode della propria clemenza. Nel cap. XIII, laddove si parla delle statue d'oro e d'argento che ponevansi a Domiziano, si sa menzione degli archi colle quadrighe, ed trionfali insegne costrutte in varie regioni della città, ed inoltre dei Giani. Erano questi porte o passaggi coperti da volte spaziose, e secondo Cicerone ed Ovidio, Giani dicevansi tutti gli aditi magnifici che servivano per ingresso o per sortita. - Svetonio, amico sempre dei prodigi, infiniti ne riferisce alla morte di Domiziano, tra i quali alcuni la storia naturale concernono, altri la metereologia, altri la superstizione di quell'età. Tanti fulmini caduti erano, che Domiziano stanco o annojato esclamò: « ferisca » ormai il Cielo chi egli vuole! » Anche quell'albero che caduto sotto Vespasiano, rialzato erasi da se medesimo, ricadde allora all'improvviso. - Nota per ultimo Svetonio, che Domiziano fu di alta statura, di faccia modesta ma rosseggiante, con occhi grandi ma deboli, bello per altro in gioventù, eccettuato alcun difetto ne' piedi, una gracilità nelle gambe, l'ampiezza del ventre e la calvedine, della quale egli grandemente si vergognava.

## CAPITOLO XX.

## DELLO STATO DELLE SCIENZE E DELLE LETTERE FINO ALLA MORTE DI DOMIZIANO.

Letterati numerosi in Italia sotto gli imperadori. più tristi. Poeti. Valerio Flacco. Marziale. Stazio. Giovenale. Silio Italico. Terenziano Mauro. - Altri poeti menzionati da Marziale. Notisie dei Memori, dei Bassi, di Stella, di Passieno. Poeti menzionati da Plinio il giovane. - Notizie di Petronio Arbitro. Ricerche sulla di lui età, sulla di lui patria. Di lui Satirico. Esame di alcune opinioni di Tiraboschi riguardo a quello scrittore. - Eloquenza. Notizie di Ouintiliano. - Oratori menzionati con lode da Ouintiliano e da Tacito. - Grammatici e retori. Asconio Pediano. Altri retori, Vite degli illustri grammatici e retori di Svetonio. - Filosofia. Perchè fosse a quel tempo non bene coltivata in Roma? Plinio. Di lui notizie. Di lui Storia Naturale,

§ 1. Dingolare riesce il vedere sotto il regno dei più tristi imperadori salite in grandissimo onore le lettere, e' numerosi i letterati in Roma ed in altre città dell' Italia. L' eloquenza e la poesia sembrano essere state allora in particolar modo coltivate, o almeno puo credersi che più numerose a noi sieno

state tramandate le opere dei retori e dei poeti. Tra questi ultimi compare prima d'ogni altro un vate padovano, cioè C. Valerio Flacco, che alcuni hanno creduto originario di Sezze nella Campania, perchè onorato del nome di Setino, come altresì di quello di Balbo. Ma que' cognomi, come da molti esempj puo inferirsi, non indicavano molte volte la patria, e le prove non mancano della patavinità di Valerio. Scrisse egli un poema epico sul viaggio degli Argonauti, diviso in otto libri, che egli cominciò fin sotto il regno di Vespasiano al quale vedesi dedicato, e continuò sotto Domiziano, non avendo potuto, secondo la opinione di Vossio, compierlo interamente. Certo è che egli morì verso la fine di quel regno, e che la di lui opera a noi non è giunta se non imperfetta. Checchè dicano alcuni moderni critici, molte bellezze si trovano in quel poema, mescolate con molti passi che un languore dell' ingegno, ed anche con alcuni annunziano massicci errori; Quintiliano tuttavia e Marziale parlarono con elogio di quel poema. — Marziale nativo di Bilbili nella Spagna, che Baudrand crede poco lontana da Calatajud nella Aragona, vide la luce al tempo di Claudio; ma a Roma non venne se non in età di 20 anni sotto il regno di Nerone, e 30 anni soggiornò in quella città, amato da diversi imperadori, principalmente da Domiziano, del quale mostrossi largo adulatora Dopo la morte di quel principe, ritirossi alla patria,

colmato di donativi da Plinio, e tre anni passò senza scrivere alcuna cosa; compose finalmente ad istanza di Terenzio Prisco il XII libro de' suoi epigrammi. Dice egli stesso, che tra i suoi versi ve ne avevano di buoni, di mediocri e più ancora di cattivi, su di che l'acuto Scaligero nota non avere egli giammai più rettamente parlato. Certo è, che que' versi ridondano tanto sovente di oscenità, quanto di concetti assai triviali; e dubbio è ancora se ad esso debbano attribuirsi gli epigrammi su gli spettacoli, o una collezione non sieno di versi di altri poeti da esso formata. Non bene si conosce l'epoca della di lui morte, avvenuta probabilmente sul finire del primo secolo cristiano. Lampridio solo: il soprannome gli diede di cuoco, il che ha fatto. dubitare, che egli o il di lui padre esercitato avessoquella professione. - Viveva al tempo stesso Stasio, che secondo alcuni dotato di straordinaria facilità,. versi diceva all'improvviso, i quali caro sommamente. lo rendettero a Domiziano. Dei poemi epici che: egli scrisse, a noi rimane la Tebaide in XII libri, e due soli ne abbiamo dell' Achilleide, da esso non compiuta, perchè da morte prevenuto. A Domiziano veggonsi intitolati que' due poemi; le di lui Selve altro non sono che una collezione di poemetti intorno a vari argomenti. Ammirato fu grandemente Stazie in Roma dal popolo che si affollava ad udire. la lettura de' di lui poemi, e le Selve appunto diconsi composte il più delle volte all'improvviso.

Scaligero tanto severo verso Marziale, dicevar non essersi alcuno al pari di Stazio avvicinato alle bellezze Virgiliane; ma i critici più giudiziosi gli rimproverano di avere scritto cattive storie eleganti poemi, e questi ancora trovano nella condotta loro irregolari e mostruosi, in una parola romantici. Stazio Papinio nomavasi, nè confondere si dee con uno Stazio Surculo o secondo altri Ursulo, che al tempo di Nerone la rettorica insegnava nelle Gallie, e che solo nella cronaca di Cassiodoro vien detto Tolosano. Da Giovenale puo raccogliersi che Stazio co' suoi versi punto non si arricchisse, e che ridotto fosse a scrivere drammi, ed a venderli ai commedianti onde sussistere. -Contemporaneo di Stazio e di Marziale era parimenti Decio Giunio Giovenale, il quale visse probabilmente anche sotto Nerva e Trajano, vedendosi da esso menzionato Mario Prisco esiliato nel terzo anno di Trajano medesimo. Nato in Aquino, venne assai presto in Roma, dove celebre si rendette colle sue satire, che Ammiano lette asserisce con trasporto da que' medesimi che altri libri non leggevano; tanto al cuore umano è ingenito l'amore dell' altrui censura. Lagnansi alcuni che riprendendo in quelle-satire gli altrui difetti ed i costumi del secolo deplorando, non abbia egli rispettato il pudore, ed insegnato abbia piuttosto in alcun modo i vizi, mentre insinuare ne voleva l'abborrimento. Ma quegli scrittori hanno considerato i costumi dell'età

nostra e non quelli del tempo de' primi Cesari, i quali erano straordinariamente corrotti e depravati, e licenzioso era quindi divenuto necessariamente anche il modo di parlare e di scrivere; nè si sono fatti carico tampoco del carattere che la satira vestiva presso i Romani. Necessario era il dipignere al vivo la orribile depravazione di quel popolo; nè forse allora a pudore reputavasi il tacere quelle oscenità che praticate erano comunemente, e poste persino in onore dai ricchi, dai potenti volutuosi. Se credere si potesse a Sidonio. Apollingre, un commediante favorito dall'imperatore, e punto al vivo da Giovenale in alcuni versi della VII di lui satira, lo avrebbe fatto cacciare da Roma con bando quorevole, essendo stato all'età di 80 anni creato capo di una legione stazionata alla estremità dell' Egitto, dove poco dopo morì; ed alcuni sospettano che quel commediante fosse certo Pilade, da Trajano singolarmente prediletto. Credesi pure, che a Giovenale alludesse Quintiliano, allorche scrisse trovarsi al di lui tempo poeti satirioi, che acquistata avrebbono grandissima fama; ma quel passo prova almeno a mio avviso, che Giovenale non era il solo, e che molti trovavansi in Roma di que' poeti. Alcuni, come Scaligero, preferirono Giovenale ad Orazio, altri lo vollero il primo tra i satirici dopo il poeta Venosino. - Anche Silia Italico molto lodato vedesi da Marziale. Sembra che assai tardi si volgesse allo studio della poesia,

giacchè lungamente erasi esercitato nel foro, e consolo era stato nell'anno medesimo della morte di Nerone. Nei suoi poemi tuttavia più studioso mostrossi della purità della lingua e della storica esattezza, che non delle bellezze poetiche. Egli si lasciò morire di fame nel secondo anno del regno di Trajano, perchè i medici incurabile dichiarata avevano una di lui malattia; si osservò ciò non ostante, che solo sopravvissuto era a tutti i consoli che di quella dignità erano stati rivestiti sotto Nerone. Il di lui poema, che tuttora si conserva, fu composto sotto il regno di Domiziano dopo la spedizione di quel principe contra i Sarmati. Alcuni lo credettero nativo di Italica nella Spagna; ma non abbastanza osservarono, che detto si sarebbe in tal caso Italicano o Italicense, e siccome il nome di Italico vedesi nei fasti consolari e nelle lettere di Plinio, puo credersi che nome proprio fosse quello di Silie e non irragionevolmente ancora che Silio fosse Italiano. — Terenziano Mauro scrisse un poema di molto merito sui metri de' versi, che Milano ha la gloria di avere tratto dall'obblio, e conservato a comodo degli studiosi con una edizione prima ed unica, divenuta ora rarissima. Si crede questi quel Terenziano medesimo, che a Siene nell'Egitto comandava alcune truppe al tempo di Marziale. Altri amano di attribuire quel poema a certo Postumio Terenziano, a cui Longino dedicò di là a due secoli in circa il suo trattato del sublime; ma non sembra da prima che questi, di cui posposto vedesi il nome di *Terenziano*, portasse il cognome di *Mauro*, e difficilmente potrebbe credersi ancora che quel poema scritto fosse in un'epoca in cui le lettere già si incamminavano al loro decadimento.

2. Molti altri poeti sono da Marsiale nominati come di lui contemporanei, tra i quali Turno Sceva Memori, che fratelli erano, Curzio Montano, Aronzio Stella, Codro o Cordo, il che fa vedere quanto facile fosse di già l'inversione delle lettere. ove frammista fosse alcuna liquida; Paccio, Fausto, Rubreno Lappa, M. Unico, Ligurino, Teodoro, Conio o Canio, Liciniano, Voconio Vittore e Passieno Paolo. Turno, di cui ci rimangono alcune notizie, molto nome acquistò colle sue satire, e sebbene non vantasse origine illustre, favore ottenne presso Tito e presso Domiziano, e forse fu altresì loro cortegiano. Alcuni scrittori a Sceva Memore di lui fratello attribuire vollero la tragedia di Ottavia, che tra quelle di Seneca si legge, come altrove si accennò, e che probabilmente fu composta lungo tempo dopo la morte di Seneca medesimo. Salejo Basso diverso probabilmente da Cesio Basso, da me altrove menzionato, perfettissimo poeta vien detto nel dialogo delle cause della corrotta eloquenza, e lodato trovasi ancora da Quintiliano, sebbene il dica questi non abbastanza maturo neppure in vecchiezza; in quel dialogo si narra altresì che non trovava quel vate chi udire volesse le di lui poesie; e purg

ottenne egli da Vespesiano un donativo di 500,000 sesterzi, da Tiraborchi ragguagliato alla somma di 12,500 scudi romani. Arunzio Stella la colomba lodò in versi della sua Violantilla; ma esagerato puo credersi l'elogio di Marziale, che que'versi tanto migliori diceva dei Catulliani, quanto più grosso di un passero era il colombo. Passieno Paolo vien detto da Plinio il giovane della famiglia di Properzio, e quindi per diritto ereditario scrittore di elegie. Pompeo Saturnino venne pure da Plinio paragonato a Catullo ed a Calvo; e lodati grandemente si veggono dal medesimo C. Fannio, certo Ottavio, i di cui versi egli bramava di vedere pubblicati, ed Arrio Antonino, avolo materno dell'imperadore Antonino, che versi elegantissimi scriveva in latino ed in greco.

3. Non inopportuno riuscirà qui sorse il ragionare di Petronio Arbitro, che scritta avendo una satira menippea, cioè mescolata di versi e di prosa, puo collocarsi in mezzo tra i poeti e gli oratori. Pochi sono gli antichi scrittori, sui quali si sia con tanto calore e tanta varietà di opinioni disputato, quanto sopra Petronio. Chi lo volle il Petronio menzionato da Tacito, contemporaneo per ciò di Nerone, e spento per la invidia di Tigellino; chi lo volle invece vissuto ai tempi di Claudio, e questo imperatore medesimo suppose besseggiato sotto il nome di Trimalcione; chi volle, che siorisse solo a' tempi degli Antonini; chi morto lo disse persino poco

avanti il regno di Costantino. Senza entrare in questa intricata quistione, io comincierò dall'osservare, forse per la prima volta, che a quell'ultima opinione non presta alcun appoggio il non vedersi il satirico Petroniano menzionato da alcuno degli scrittori anteriori al terzo secolo cristiano. Ferisse quello scritto la memoria di Claudio o di Nerone o di qualunque altro imperadore; egli è ben chiaro a vedere, che l'interesse di molti coetanei o anche complici di que' disordini, portava di necessità la cura di sopprimerlo, e generalmente le opere satiriche non si pubblicano, non si diffondono, non si spacciano liberamente, se non dopo spente le persone che esse riguardano, e spenta ancora talvolta la memoria de' fatti che esse concernono. Vengo ora alla opinione che Petronio suppone più antico; ed osservo che Claudio, vecchio imbecille bensì, ma non prodigo, nè vano, né del tutto insensato, non puo essere il tipo del Trimalcione Petroniano; passando alle altre sentenze, osservo, che male quella pittura si adatterebbe all' età degli Antonini, o sia che il Trimalcione non troverebbe in quell'epoca alcun modello; osservo finalmente che varj tratti o lineamenti di quella satirica pittura convengono a Nerone, del che ho già fatto alcun cenno nel precedente volume; e se non tutti a Nerone, perchè giovane, possono bensì applicarsi ad Ottone, a Vitellio, a Domiziano medesimo, ai costumi o piuttosto ai disordini di quella età.. Con-

chiudo per ciò, o almeno è questo in mezzó a tanti dispareri il mio avviso, che sotto Claudio non fiorisse Petronio; che probabilmente tutt' altri fosse lo scrittore del satirico dal Petronio menzionato da Tacito; che l'autore del satirico però vivesse forse sotto Nerone, e sotto i successivi imperadori, e riferire si debba all'epoca della letteraria istoria da me limitata alla morte di Domisiano, e forse contenga quello scritto sotto l'aspetto di un romanzo satirico la censura non di uno ma di più Cesari spensierati e dissoluti, vissuti in quel periodo. Molto si è disputato ancora sulla patria di quello scrittore; altri lo volle Romano, altri Francese; Ignarra lo credette Napolitano, il Co. Giovio Comasco, appoggiato ad una lapide trovata presso Como, in cui si fa menzione di un Petronio. Non è ben provato, che l'Arbitro, nominato da Sidonio Apollinare come il Priapo degli orti Marsigliesi, sia il Petronio di cui si tratta; a me sembra che il nome di famiglia, lo stile e la cognizione profonda dei costumi d'Italia, debba farlo viconoscere se non Romano, almeno certamente Italiano. Troppo noto è il di lui satirico, perchè occorra di farne lunga menzione; quest'opera è tutta piena di lacune; un lungo frammento ne è stato verso la metà del secolo XVI trovato a Traù da Marino Statilio; altro ne fu trovato poco dopo in Belgrado, la di cui autenticità è sospetta. Questo stato dell'opera non permette

di ravvisare molta regolarità di disegno nell'autore: lo stile si risente di quella digradazione o corruzione, che già si trova introdotta negli scrittori del secondo secolo cristiano anzichè del terzo; l'opera ridonda certamente di molte oscenità e scurrilità; non però saprei conformarmi pienamente al sentimento di Tiraboschi, il quale opina che affatto dimenticato sarebbe quel libro, se di un argomento trattasse modesto e serio, perchè, dic'egli, certe dipinture piacciono ad alcuni per ciò solo che sono laide ed oscene. Egli quasi si duole che laboriosi commentatori abbiano sudato sopra quell'autore, e che Burmanno ne abbia fatta una splendida edizione. Egli aveva però accordato da principio, che lo stile di Petronio da alcuni si dice terso e grazioso, che lo è veramente talvolta, e che alcuni pretendono di scoprire i personaggi sotto nomi finti da Petronio adombrati, il che basterebbe a rendere quel libro un monumento pregevolissimo per la storia. Ma quel pio scrittore, trasportato forse dall' orrore in esso destato dalle frequenti oscenità di Petronio, non ha posto mente al grandissimo lume, che il di lui satirico sparge sui costumi di quel tempo, e sulla depravazione di Roma e della corte romana in quell'epoca, che forse senza quel libro non ci sarebbe dato di conoscere appieno; non si è fatto carico degli elementi che preziosi riescono per la filosofia della storia. Io sono d'avviso, che letto sarebbe Petronio, anche libero dalle laidezze; che però la licenza colla quale egli scrisse, giovò forse a produrre un quadro più sincero della corruzione di que' tempi; che degnissimo egli era di essere onorato con belle ed accurate edizioni, e che solo sarebbe stato a desiderare, che i di lui commentatori non si fossero talvolta arrestati sulle frivolezze e talvolta sulle sozzure, e più che grammatici mostrati si fossero filosofi.

4. Nello studio della eloquenza ad altissima fama sali M. Fabio Quintiliano, nato egli pure nella Spagna, cioè a Calaguri, ora Calabora nella vecchia Castiglia. Sembra che oratore fosse anche il di lui padre, perchè alcune di lui declamazioni citate sono dal figlio. Studiò questi l'eloquenza in Roma sotto Domizio Afro, già assai vecchio, che morì nel quarto anno del regno di Nerone; il che basta a far vedere che non venne per la prima volta in Roma coll'imperatore Galba, come S. Girolamo suppose. Il Pagi, vedendo che Quintiliano studiava assai giovane in Roma, si mosse a dubitare, che nato fosse in Roma medesima. Molte cause trattò innanzi alla regina Berenice, venuta in Roma al tempo di Vespasiano, e rimandata, come si disse, da Tito poichè giunto fu all'impero. Vespasiano fondò scuole di eloquenza, come già si è narrato, e stipendi assegnò ai professori di quell'arte; non per ciò puo ammettersi, che Quintiliano il primo scuola pubblica aprisse di eloquenza in Roma, e solo puo questo intendersi in senso

limitato; che il primo fosse quello de' maestri che dallo stato erano stipendiati. Quel magistero sostenne egli per il corso di vent'anni con grandissimo onore e non senza profitto; giacchè oltre la somma che assegnata gli era dal pubblico tesoro, riceveva ancora alcun regalo dai padri, dei quali egli istruiva i figli. Lodato vedesi grandemente da Giovenale, da Marziale e da Plinio, come abile oratore, ed il terzo di questi era stato tra i di lui discepoli. Abdicò dopo 20 anni la sua carica, ed un libro scrisse sulle cause della corruzione della eloquenza, che alcuni confondono col dialogo che ancora ci rimane sotto quel titolo, da altri attribuito a Tacito, e forse non mai scritto nè dall'uno nè dall'altro di que'due grand'uomini. Indotto quindi dagli amici, pose mano ai dodici librì delle Istituzioni oratorie, opera grande ed ammirabile, che però giunsc a compiere in due anni, e della quale voleva ancora differire per lungo tempo la pubblicazione affine di rivederla o correggerla. Se alcuna cosa puo rimproverarsi a Quintiliano in quel libro, si è di avere nelle sue dediche a Marcello Vittorio adulato Domiziano con sentimenti, dice un erudito Inglese, affatto indegni di un uomo d'onore. Ma'egli era stato in quel tempo da Domiziano trascelto alla letteraria educazione dei di lui nepoti, e coll' appoggio di Flavio Clemente giunto era persino al consolato. Ausonio sembra insinuare, che dopo essersi considerabilmente arricchito, ridotto si trovasse a tale grado di povertà, che insegnare dovesse la rettorica a Besanzone ed a Lione, onde guadagnarsi il vitto; il che ha fatto supporre ad alcuni scrittori, che esiliato fosse da Roma dopo la morte avvenuta di Clemente di lui protettore. Plinio in alcun luogo le sue istanze propone a certo Quintiliano, che forse era questo medesimo, affinchè gli permetta di donare una somma alla di lui figlia, onde sostenere il decoro di Nonnio Colere, di cui era fatta sposa. Quintiliano merita gli elogi che tributati gli furono dagli antichi e dai moderni per le sue oratorie istituzioni; ma tutti i critici sono d'accordo, che al di lui padre o forse anche al di lui avo, come opina Pithou, o ad altri ancora, debbano attribuirsi le declamazioni che corrono sotto il di lui nome, e che pure furono molto lodate dagli antichi. Alcune di queste Vossio pretende di aggiudicare a quel Postumo o Postumio che i nomi di Cesare e di Augusto assunse nelle Gallie nell'anno 260 dell'era volgare.

5. Di alcuni oratori celebri dell'età sua fa menzione Quintiliano stesso, e fino sotto Domiziano riteneva ancora quell'arte qualche vestigio dell'antica dignità, dell'antico splendore. Non abbiamo chiare notizie dell'epoca precisa in cui cessassero di vivere; ma nominati veggonsi con onore dopo Domizio Afro, di cui si è parlato altrove, Giulio Africano, che Tiraboschi, affidato ad un passo di Tacito, ha creduto nativo di Saintes in Francia,

sebbene Francese non lo abbiano ritenuto gli autori della Storia letteraria di Francia, e che forse nativo potrebb'essere di Santhià o Santhenà nel Vercellese; Tracalo, distinto per la chiarezza e sublimità del suo dire, e più ancora per i pregi estrinseci e per la grazia colla quale recitava le sue orazioni; Giulio Secondo, del quale mentre si ammiravano i talenti oratori, si compiangeva la morte immatura; e Vibio Crispo, elegante, come dice Quintiliano medesimo, nel ragionare, e piacevole e nato a dilettare; Vercellese certamente di patria, e per ciò onorato meritamente di elogio dal valente sig. Villa Durando, e recentemente tra gli scrittori Vercellesi commendato dal sig. de Gregory. Molti oratori nominansi pure con lode da Seneca e da Tacito, ma vissuti in gran parte sotto Tiberio e sotto Nerone; e di essi già si è fatta menzione in questa storia. Tra i posteriori dee forse riferirsi quel Pompeo Saturnino, del quale già si è registrato il nome tra i poeti, e questi pure fama ottenne di famoso oratore.

6. Lo studio dell' eloquenza non andava certamente disgiunto da quello della lingua e dell'arte rettorica, e quindi numerosi erano ancora a' tempi di Domiziano i grammatici ed i retori, ed alcuni di questi di molta celebrità circondati. Incerta è l' epoca precisa in cui fiorisse Asconio Pediano, illustre commentatore delle orazioni di Cicerone; ma se si puo prestar fede alla cronica Eusebiana,

che io ho altrove esposto su la romana letteratura. Dicesi in esso che nè in uso, nè in onore erano altre volte le lettere in Roma, città allora rozza e bellicosa e non ancora iniziata alle liberali discipline; che i più antichi maestri, poeti ed oratori, tra i quali nomina Livio ed Ennio, semi-greci erano, nè altro per lo più facevano che interpretare le lettere greche, e che due libri dei metri e delle sillabe al vecchio Ennio attribuiti, erano stati da L. Cotta ad altro Ennio più moderno rivendicati. Si fa guindi Svetonio ad esporre le notizie di Cratete di Mallo, primo grammatico in Roma, di C. Ottavio Lampadio, il quale compendiato aveva. la guerra punica di Nevio, di Q. Vargontejo, che lo stesso servizio renduto aveva agli annali di Ennio, di Lelio, Archelao, Vettio e Q. Filocomo, che le satire leggevano di Lucilio; passa in seguito a parlare di L. Elio Preconino, e di alcuni grammatici che nella Gallia Togata insegnarono, tra i quali Ottavio Teucro, Sisennio Giacco ed Oppio Carete; e dopo una digressione sul nome di grammatici, che anticamente equivaleva a quello di letterati, e sulla distinzione dei letterati dagli eruditi, viene a ragionare di Sevio Nicanore, di Aurelio Opilio, di M. Antonio Gnifone, nativo delle Gallie, di Pompilio Andronico Siro, di Orbilio Beneventano, vissuto al tempo di Cicerone, di Attejo Filologo Ateniese, di Valerio Catone, Gallo esso pure, di Cornelio Epicadio liberto di Silla, di Laberio Iera,

precettore di Bruto e di Cassio, di Curzio Nicia familiare di Pompeo, di Leneo liberto del medesimo, di Q. Cecilio Epirota Tusculano, di Verrio Flacco, di L. Crassizio Tarentino, di Scribonio Afrodisio servo e scolaro di Orbilio, di Giulio Igino, da Svetonio creduto Spaniuolo, bibliotecario del palazzo sotto Augusto ed intimo amico di Ovidio, di C. Melisso Spoletino, schiavo e bibliotecario di Mecenate, di M. Pomponio Marcello, detto esattore o piuttosto censore molestissimo della latina favella, di Remmio Palemone Vicentino, e di M. Valerio Probo di Berito. Al libro degli illustri grammatici succede quello dei chiari retori, nel quale Svetonio dopo una lunga prefazione, in cui si ricordano alcuni antichi coltivatori di quell'arte, si espongono le notizie di Plozio Gallo, di L. Otacilio Pilito, passato dalla schiavitù ed anche dalle catene all' insegnamento della eloquenza, e precettore di Pompeo il grande; di Epidio, maestro di Antonio e di Augusto, di S. Clodio Siciliano, professore di eloquenza greca insieme e latina, e finalmente di C. Albuzio Silone Novarese, che anche in Milano declamò innanzi a L. Pisone proconsolo, del quale io ho altrove parlato. Due osservazioni possono farsi su questa serie di grammatici e di retori, che Svetonio fortunatamente ci ha conservata; la prima che non da Roma solo, ma da molte città d'Italia, della Gallia Cisalpina ed anche della Transalpina, uscivano i chiari ingegni, i quali in Roma diffondevano

l'insegnamento ed il gusto delle lettere; la seconda che di tutti questi più di due terzi erano in origine schiavi o liberti, cosicchè Svetonio quasi con una specie di stupore alcuno ne nomina ingenuo.

7. Degli storici che sotto Claudio e sotto Nerone fiorirono, si è da me ragionato altrove; di Tacito, di Svetonio, di Floro si parlerà in epoca posteriore. Da Quintiliano veggonsi rammentati due storici, che al di lui tempo fiorirono, Servilio Noniano, o come altri scrivono Noviano ed Aufidio Basso, il secondo dei quali scritto aveva una storia delle guerre germaniche. Certo Brutidio viene pure menzionato da Tacito, come un Getulico da Svetonio, che quello non è forse fatto uccidere per sola gelosia da Caligola. Coloro che zelanti mostraronsi di impinguare il catalogo degli storici, hanno tra essi annoverato il celebre Domizio Corbulone, gli imperatori Tiberio e Claudio e persino Agrippina, madre di Nerone, che al dire di Tacito scrisse la propria vita e le vicende della di lei famiglia. Sotto Domiziano pure scrissero Erennio Senecione ed Aruleno Rustico, il primo la vita di Elvidio, il secondo le lodi di Elvidio stesso e di Trasea Peto; e storici eccellenti vengono dichiarati da Plinio, Pompeo Saturnino e Titinio Capitone, come altresì C. Fannio che prevenuto dalla morte, la storia non riuscì a compiere di coloro, che erano stati da Nerone perseguitati. Si narra altresì, che Muciano, forse quello stesso che all'innalzamento contribuì di Vespasiano,

una grand'opera avesse intrapresa, quella cioè di raccoglicre dalle biblioteche tutti gli atti e le lettere de' passati tempi che in esse trovavansi riposte.

8. S'inganna a mio eredere Tiraboschi, il quale suppone poco coltivata a que' tempi la filosofia in Roma, e di questo accagiona i primi Cesari, i quali i filosofi perseguitavano, cacciavano in esilio o dannavano a morte. Io ho già fatto vedere altrove, che non mai in Roma fu perseguitata la filosofia, siccome scienza propriamente detta; ma che un rigore si esercitò contra le dottrine parziali che o all'interesse si opponevano dello stato, o disordini e tumulti cagionavano nel popolo, in prova di che vedesi che espulsi furono in diverse epoche dalla capitale gli agitatori della plebe, i maghi ed altri ciarlatani o prestigiatori, confusi sovente sotto il nome di filosofi e di matematici, ed i cinici o altri settari che nocumento arrecavano alcuna volta alla pubblica morale. Puo osservarsi altronde, che quelle parziali persecuzioni, ove fossero state contro i progressi della ragione dirette, altro effetto forse prodotto non avrebbono, se non quello di infiammare maggiormente i cittadini all'amore di quello studio, come sovente è avvenuto nella proscrizione delle religiose opinioni. Ma la vera cagione, non indicata da Tiraboschi, per cui la filosofia non fece in quella rtà grandi progressi in Roma, malgrado le opere di Aristotele diffuse, ed i numerosi filosofi accorsi colà dalla Grecia, dee ricercarsi nella cattiva direzione degli spiriti, i quali invece di applicarsi alla investigazione delle cose naturali, si perdevano in vane quistioni metafisiche, nelle dispute interminabili suscitate tra le diverse sette dei filosofi stessi, nella indagine di cose maravigliose e soprannaturali, e quindi nella astrologia ed in altre simili frivolezze. Seneca ci ha dato una idea del modo di argomentare, che allora erasi introdotto, o piuttosto dei sofismi applauditi, col noto sillogismo: « il » sorcio (in latino mus) è una sillaba, il sorcio » rode il cacio, dunque la sillaba lo rode »; oppure: « il sorcio è una sillaba, la sillaba non rode » il cacio, dunque non lo rode il sorcio ». Ben a ragione Tiraboschi cita tra gli impostori di quel tempo Apollonio di Tiana; ma egli pure cade nell'inganno di altri molti, supponendo piuttosto un favoloso romanzo la di lui vita scritta da Filostrato, che non un destrissimo giuocolatore Apollonio stesso, siccome io ho altrove dimostrato. Nota egli altresì opportunamente, che appena cacciati di Roma i filosofi da Vespasiano, in quella città tornarono, e numerosi comparvero colà al tempo di Domiziano, sebbene da questi pure fossero essi perseguitati. --Cade qui in acconcio il ragionare di C. Plinio Secondo, detto il vecchio a distinzione del giovane di lui nepote, il quale perito sotto il regno di Tito, padre in Italia puo dirsi della storia naturale. Non entrerò nella quistione lungamente agitata se Veronese egli fosse o Comasco; certo è che Plinio

nella prefazione alla sua storia nomina Catullo di lui conterraneo, il che potrebbe forse in più ampio senso interpretarsi che in quello strettissimo di patriotto; e che Svetonio comincia solennemente la vita di quel grand' uomo colle parole: Plinius secundus Novocomensis. Se alcun dubbio muovere si potesse sullo scrittore di quella vita, la quale a tutt' altri che a Svetonio viene attribuita da alcun critico, potrebbe citarsi in conferma di quella tesi la cronaca di Eusebio, che nativo di Como dichiara Plinio Secondo, e soggiugne, che egli perì visitando. il Vesuvio, il che nell'originale ed anche nella versione Armena trovandosi, esclude il dubbio dai Veronesi promosso, che del giovane Plinio anzichè del vecchio si parli in quella cronaca. Alcuna fede non ha ottenuto certamente l'Arduino, il quale, vedendo da Plinio appellata nostra la città di Roma perchè in Roma viveva, ha voluto insinuare che Romano ei fosse. La morte infelice di quel grand'uomo è stata da me riferita sulla fine del precedente volume, onde basterà ora l'avvertire, che nato nell'anno 70 dell'era volgare, fu capitano di cavalleria nella Germania, trattò quindi in Roma cause nel foro, andò procuratore nella Spagna sotto Nerone e Vespasiano, e da questi o da Tito il comando ottenne dell'armata navale, che a Miseno trovavasi, il che lo pose in grado di salire tosto su di una trireme, e recarsi presso il monte ignivomo ove perì. Un libro aveva egli composto sul

modo di lanciare dardi, combattendo a cavallo; due della vita di Pomponio Secondo, venti delle guerre germaniche, tre dell'arte oratoria, otto della grammatica, trent' uno delle storie de' suoi tempi; ma a noi non è rimasta che la grand' opera della Istoria naturale. Mostrava il di lui nepote medesimo altissimo stupore, come tanto avesse scritto ei solo, occupato sovente nei doveri delle sue cariche; ma ne rendeva al tempo stesso ragione, notando che parco era di cibo e di sonno; che avarissimo era del tempo, e cenando ancora, e bagnandosi e viaggiando, voleva sempre che alcun libro gli si leggesse, e ad alcuno dettava ciò che degno egli trovava di memoria. La di lui istoria naturale in trentasei libri, sebbene alcuna volta mancante di una critica fina e giudiziosa, mostra tuttavia un uomo di profondo ingegno e di vastissima erudizione. Uno dei primi e più illustri naturalisti italiani ha osato nominarlo addormentato interprete della natura; ma quel mio onoratissimo precettore non avrebbe pronunziato quell'iniquo giudizio, se riflettuto avesse, che il primo era Plinio ad entrare in quella materia egualmente vasta che spinosa; che il primo ridusse in Italia in un corpo di dottrina le vaghe ed incerte opinioni, che sparse si trovavano sulle cose naturali, sovente alterate dagli errori popolari; finalmente che in un'opera tanto estesa egli dovette far uso degli occhi, delle mani, delle notizie di molti, non sempre accurati osservatori, nè relatori fedeli. Per questo il più

illustre dei naturalisti francesi ha notato opportunamente, che invece di Plinio accusare potrebbesi la vastità del di lui disegno e l'ardire del di lui pensiero. Intanto l'Italia puo vantarsi, che da alcun' altra antica nazione non sia stato a noi tramandato un libro, che tanto dovizioso fosse di importanti notizie su tutti i tre regni della natura, sulle arti, sulla tecnologia propriamente detta, sulla geografia, sulla cosmografia, sull'astronomia, sulla storia politica altresì e su quella in particolare delle arti del disegno. Inutile io credo egualmente il volere accusare, come il volere difendere Plinio dall'ateismo, ad esso rinfacciato da Buddeo, e che secondo il dottissimo Bruckero, non potrebbe chiaramente colle di lui opere comprovarsi. Nota è l'edizione splendida di Plinio fatta dall' Arduino, oggetto di infinite censure; e non puo che commendarsi il desiderio di Tiraboschi, forse eccessivo lodatore della traduzione francese, « che una società di » valorosi Italiani, geografi, naturalisti, filosofi, » astronomi, medici e professori delle belle arti, si » uniscano a darci una bella versione italiana di sì » grande autore ». — Altri filosofi non si citano vissuti in Roma fin sotto il regno di Domiziano, se non quelli, che per cagione appunto delle loro opinioni, forse piuttosto libere che filosofiche, spenti furono sotto Nerone ed altri successivi imperadori. Nel bando generale che pronunziato dicesi da Vespasiano, vedesi eccettuato, secondo Dione,

certo Musonio Rufo filosofo stoico, di cui alcuna opera non ci rimane. Il Peregrino decantato da Luciano, non fu in Roma se non per tempo assai breve. Vari greci ettennero favore sotto Ottone, Vitellio, Vespasiano, Tito e Domiziano; ma in gran parte 'erano questi astrologi, i quali pazzamente dagli imperadori medesimi si consultavano sulle cose avvenire, e forse il vedere che questi favore e lucro ottenevano, molti induceva a battere la carriera de' prestigi, anzichè a coltivare lo studio nobilissimo della ricerca del vero. L'astronomia intanto e gli altri rami delle matematiche, trascurati erano interamente, e solo alcune notizie astronomiche tratte in gran parte dai libri greci, trovansi nel vecchio Plinio. Il solo vero matematico romano di que' tempi puo dirsi Giulio Frontino, del quale altrove si parlerà, come il solo scrittore di cose agrarie puo dirsi Columella, contemporaneo di Seneca, Da Plinio stesso vedesi lodato Antonio Castore come botanico, il quale in un orto aveva raccolto erbe di ogni specie, e visse senza malattia, e senza scapitare punto nelle forze e nella memoria, fin oltre l'anno centesimo. — La medicina pure non aveva fatti grandi progressi, giacchè vedrassi, laddove si parlerà di Galeno, che costretto era questi a deridere l'ignoranza e l'impostura de'medici, che allora trovavansi in Roma, e tra gli altri di Tessalo, che un nuovo sistema introdotto aveva denominato metodico, col quale tutti gli altri pretendeva di abbattere. Caduti erano ben presto anche i sogni di Crina, il quale a seconda de' movimenti celesti pretendeva di variare i cibi e le medicine; ed i bagni freddi di Carmide, che al tempo di Plinio viveva. Derisi veggonsi i medici da Marziale, che già in quell'epoca accostumati erano a visitare gli infermi, accompagnati dai loro discepoli sovente numerosissimi. Anteriore a Galeno fu certamente Demostene, che tre libri scrisse intorno ai polsi, e non sulle malattie degli occhi come altri lessero malamente nel testo di Galeno, sebbene anche un libro sull'oftalmia gli attribuisca Aezio di Amida, che un francese recentemente tradusse Aezio ed Amida, come se di due medici scrittori si trattasse.

## CAPITOLO XXI.

Della storia di Roma e dell'Italia dalla morte di Domiziano fino a quella di Nerva.

Elezione di Nerva. Di lui origine. Di lui costumi. Egli viene riconosciuto dai soldati. Vano romore sparso della sopravvivenza di Domiziano. Apostrofe di Arrio Antonino al nuovo imperadore. - Dolcezza del governo di Nerva. Di lui clemenza. Saviezza delle di lui leggi. Di lui modestia e disinteresse. Di lui generosità. Origine delle iscrizioni Triopee. - Altre prove di liberalità, di dolcezza e di moderazione. - Nerva consolo. Morte di Virginio Rufo. Congiura ordita contro Nerva. Di lui umanità coi congiurati. Tumulto delle guardie pretorie. Adozione di Trajano. Vittoria riportata nella Pannonia. - Morte di Nerva. Di lui funerali. Di lui apoteosi. Cenni sul di lui carattere.

S. 1. Il senato adunato dopo la morte di Demiziano, non tardò ad eleggere imperatore, forse per la prima volta con atto libero e regolare, M. Coccejo Nerva, nato a Narni nell'Umbria, ma di una famiglia originaria dell'isola di Creta, cosicchè nè Romano, nè Italiano dicevasi; a torto però, perchè tre consoli contava tra i di lui antenati, e



PUBLIC LIBRARY

ARTOR, LENOX AND
TO THE TOURDATIONS

descendeva da quel Coccejo Nerva che reputato era uno de' più valenti giurisperiti di Roma, e che ucciso erasi generosamente sotto Tiberio, onde non vedere le sciagure della patria. Nato era, secondo Dione, nell'anno 32 dell'era cristiana, 18 del regno di Tiberio; e Nerone rivestito lo aveva della carica di pretore, accordandogli pure una statua nel proprio palazzo per la bellezza de' di lui versi, forse epigrammatici, che lodati veggonsi ancora da Plinio il giovane. Consolo era stato egli stesso due volte, con Vespasiano la prima, la seconda con Domiziano. Umano ed affabile per natura, sollevato riguardossi all' impero solo per il bene del popolo, e questo l'unico oggetto divenne delle di lui cure. Alcuni lo dipingono timido per carattere, altri lo 🛰 accusano come dato al vino; ma non si puo ciecamente deserire ai racconti di Aurelio Vittore, Questi narra, che temendo la crudeltà di Domiziano, Nerva ritirato erasi nelle Gallie, d'onde non partì se non informato della sua elezione; ma Dione Cassio mostrasi persuaso che egli fosse in Roma; che Partene o Partenio, e gli altri cospiratori a molti offerissero l'impero, che tutti ricusarono, dubitando che loro per tal modo si tendesse un laccio; e che Nerva già sospetto a Domiziano, si inducesse ad accettare, vedendo quello essere il solo mezzo onde provvedere alla propria sicurezza. Le guardie pretorie non ostante l'affetto che per Domiziano nutrivano, il giuramento prestarono esse

pure al nuovo sovrano. Si sparse tuttavia dopo alcun tempo il rumore, che Domiziano ancora vivesse, e che inventata ad arte si fosse la nuova della di lui morte, onde meglio scoprire le dispo-. sizioni de' di lui nemici. Grande fu la costernazione del popolo, ed il nuovo imperadore intorno a cui tutti si affollavano, si vide in un istante abbandonato; ma Partenio lo assicurò che quel rumore sparso si era senza alcun fondamento, ed allora Nerva recossi al campo delle guardie e quindi al senato, ove tutti si affrettarono di mostrargli in orazioni pompose la loro stima, il loro affetto. Singolare fu in quella occasione la condotta di Arrio Antonino, avo materno di quell' Antonino che giunse all'impero; egli abbracciò il nuovo sovrano e « vengo, gli disse, cogli altri a felicitare del tuo » innalzamento il senato, il popolo, le provincie » dell' impero; te non già, che dopo di essere sfug-» gito a forza di saviezza e di virtù a tanti principi » tristi, ti esponi a muovi pericoli, e ad incontrare » vai l'odio degli amici e de' nemici insieme; dei » primi principalmente, che non lasceranno di » odiarti, solo che tu loro ricusi alcuna delle gra-» zie che essi sono per chiederti ».

2. Rivestito del sovrano potere, Nerva riuni, dice Tacito, due cose credute incompatibili, la libertà ed il potere assoluto, giacchè i Romani gustarono allora le dolcezze della prima, senza punto risentire il peso del secondo. Tutti egli rimise in

libertà coloro che imprigionati erano per delitti di stato, e gli esiliati ancora richiamò, a tutti restituendo i beni che stati erano confiscati: molte illustri persone tornarono per tal modo in Roma, e di questa clemenza si perpetuò la memoria con una medaglia riferita dal nostro Mezzabarba Birago, nella quale trovasi la leggenda: gli esiliati restituiti a Roma. Certo Liciniano tuttavia, che violato aveva una vestale, reduce non volle Nerva in Italia, e solo gli permise di passare a vivere in Sicilia. I delatori compresse e punì severamente, ed a morte dannò tutti gli schiavi ed i liberti che calunniati avevano i loro padroni. Tra i delatori si vide condotto al supplizio anche un filosofo detto Sera, il che fa vedere che le opinioni delle sette non bastavano a contenere gli uomini entro il limite dei doveri sociali. Rinnovò la legge che gli schiavi ed i liberti portare non potessero testimonianza contra i padroni loro; e tutte le accuse per titolo di lesa maestà soppresse, ordinando al tempo stesso che alcuno più perseguitato non fosse per avere vissuto alla maniera de' giudei, colla quale frase ben si vede che indicati erano i cristiani. Giurò solennemente di non mettere a morte alcun senatore, e tanto fu esatto nell'adempiere quella promessa, che non punì coll' ultimo supplizio neppure alcuni membri del senato che cospirato avevano contro di lui. 'Tutte le masscrizie che Domiziano aveva satto portare nel palazzo, e che a privati appartenevano,

restituì ai loro possessori; diminuì le imposte; gli ebrei sottrasse alle vessazioni degli esattori; e finalmente con gioja grandissima de' Romani l' editto annullò di Augusto, che al tesoro pubblico aggiudicava la ventesima parte di qualunque eredità, di qualunque legato. Non volle che erette gli fossero statue d'oro e d'argento; le spese superflue riformò e persino molti sacrisizi abolì e molti spettacoli. Ridotto tuttavia a mancare di danaro per ricompensare i suoi fidi e sollevare gli indigenti, vendette i suoi vasi d'oro e d'argento, le masserizie più ricche del suo palazzo, alcune case ed alcune terre del di lui patrimonio, e mostrò in quelle vendite di volere favorire i compratori. Molto danaro impiegò nello acquisto di altri beni, che divisi volle tra i poveri di Roma, commettendo la ripartizione ad alcumi senatori di conosciuta probità; e medaglie si coniarono in quell'anno per conservare la memoria della distribuzione fatta di somme grandiose, di terre e di una quantità prodigiosa di grano alle famiglie indigenti. In tutte le città d'Italia creò stabilimenti, nei quali educati fossero a spese del pubblico i figli di coloro che per la povertà incapaci trovavansi a nutrire la loro prole; e questo è forse il primo esempio, che in Italia si vegga di case di educazione per i poveri sostenute dal governo, e forse è il primo indizio di case di ricovero per i fanciulli esposti, che meglio poscia ordinate veggonsi nel codice Teodosiano. Non trovasi menzionata ne' tempi

più antichi se non una colonna posta nel foro, e detta da alcuni lactaria, al piede della quale si esponevano i bambini; e quelli che dai privati raccolti non erano, nutrivansi a pubbliche spese. A dimostrare il disinteresse e la generosità di Nerva, basta solo l'annunziare il fatto, che diede origine alle celebri iscrizioni Triopee, nobilmente illustrate da Marini. Certo Attico, cittadino di Atene, padre di Erode Attico sofista celebre sotto Antonino, trovato avendo nella sua casa un immenso tesoro, l'avviso ne diede a Nerya, chiedendo ciò che fare dovesse di quelle ricchezze. Nerva con una sola parola gli ingiunse di servirsene: Utere; ma il modesto Attico replicò, che troppo grande per un privato era quel tesoro, e che egli non osava approfittare di quella concessione, al che Nerva rispose di nuovo, che di quel dono usasse ed abusasse ancora se gli piaceva: Utere et abutere. I monumenti che la riconoscenza di Attico elevò alla generosità dell'imperatore, diedero origine alle iscrizioni summenzionate.

3. Non contento Nerva di avere sgravato l'Italia e le provincie ancora dalle eccessive imposizioni, colle quali erano state oppresse da Vespasiano e Domiziano, i donativi confermò con nuovo editto, che Domiziano stesso aveva ad alcune città accordati. La legge rinnovò che le mutilazioni vietava sotto rigorosissime pene, e la moltiplicazione degli eunuchi; rivocò la concessione sotto Claudio accordata allo zio di spo-

sare la nepote; molte cure applicò alla riforma de' costumi in generale; amministrò con assiduità la giustizia, ed a tale stato di tranquillità si ridusse. che avrebbe potuto, secondo Dione, abdicare l'impero, e vivere con piena sicurezza da privato. Non si ebbe a rimproverargli giammai se non alcun eccesso di bontà e di condescendenza per i tristi. Si narra, che pranzando un giorno con Giunio Maurico, già esiliato da Domiziano, e Fabricio Vejente che molte persone calunniato aveva sotto quel regno, si venne a parlare del famoso delatore Catullo Messalino, terrore una volta dei Romani; e che chiesto avendo l'imperatore, cosa avrebbe fatto quel Catullo se ancora fosse stato in vita, Maurico rispose francamente: « egli sederebbe a mensa con noi ». Si osservò che molti delatori essendo stati o puniti di morte o esiliati, risparmiati furono i senatori che colpevoli erano di quell'infamia. Plinio tuttavia citò in giudizio Publio Certo, senatore non solo, ma anche designato consolo da Domiziano; nè desistendo dalla sua accusa, benchè sollecitato ne fosse dal senato, questo la causa rimise alla decisione di Nerva, il quale altro non fece se non togliere a Certo la speranza del consolato, del che afflitto quel cittadino, morì dopo alcun tempo di dolore. Plinio opina che Nerva non lo dannasse a morte, solo perchè intimo amico era Certo del governatore di Siria, che trovavasi alla testa di potente armata, forse ancora perchè ne' primi momenti dannati si erano alcuni innocenti, tra i quali dubitavasi ancora che fosse il filosofo Sera già nominato.

1. Assunse Nerva i fasci consolari per la terza volta, e per la prima dopo la sua elevazione, e collega ebbe quel Virginio Rufo, uomo valoroso ed integerrimo, al quale i soldati avevano più volte offerto l'impero. Ma mentre quell'uomo grandissimo stava per cominciare il suo primo discorso assumendo quella magistratura, un libro gli cadde di mano, e nel chinarsi per raccoglierlo, sdrucciolò ed una gamba si ruppe, il che avvenuto essendo mentre egli era già nell' anno 83 della età sua, cagionò la di lui morte. Nerva volle che fatti gli fossero magnifici funerali ; e lo storico Tacito , che a quello fu sostituito nel consolato, ne pronunziò l'orazione funebre; altro elogio ne scrisse Plinio, che spedì ad uno de' suoi amici lontani, la morte annunziandogli di quell'illustre cittadino. In quell' au so medesimo tuttavia certo Calpurnio, della famiglia nobilissima de' Crassi, una congiura ordi contra qu'il sovrano che oggetto era dell'amore universale. Nerva informato della trama, tutti i cospiratori fece ilivitare al palazzo, gli accolse con dolcezza, li condusse al circo, li ritenne ai suoi fianchi, e ad elempio di Tito presentò loro le spade dei gladiatori, che ad esaminare porgevansi all' imperatore. Dione ed Aurelio Vittore, che quel fatto accennano, non espongono quale effetto quella dolcezza e quella generosità producessero su l'animo de'

congiurati. Noto è solo che Crasso fu dopo alcun tempo rilegato colla moglie a Taranto, e che l'imperatore lo zelo moderò del senato, che dannare lo voleva a morte. Frontone, a cui Nerva ceduto aveva i fasci, disse che grande sciagura era l'avere un principe sotto il quale tutto fosse vietato, ma che più grande ancora era l'essere sotto il reggimento di un principe, dal quale tutto era permesso. Nerva non ne fu punto irritato; solo assunse per consiglieri alcuni senatori dotati di grandissima esperienza, e nulla fece da poi senza il loro avviso. Un tumulto eccitarono pure le guardie pretorie nella città sotto pretesto di vendicare la morte di Domiziano; il palazzo stesso assediarono, domandando con orribili grida il supplizio di coloro, che l'imperatore trucidato avevano. Nerva con fermezza presentossi ai rivoltosi, dichiarandosi pronto a morire anzichè abbandonare al loro furore quelle persone che dato gli avevano l'impero; tuttavia se crediamo a Plinio. egli fu costretto alfine a sacrificare la vita di alcuno, ed i soldati, al dire di Aurelio Vittore, uccisero con un solo colpo Petronio Secondo, e scannarono Partene ed altri cospiratori; nè di questo ancora paghi, vollero che l'imperatore dichiarasse pubblicamente avere essi tolto dal mondo i più grandi scellerati. Fu tuttavia vantaggioso alla repubblica quel tumulto, perchè Nerva si risolvette allora ad adottare alcuno onde trasmettere ad un successore l'impero. Benchè molti parenti avesse, fu più sol-

lecito della pubblica felicità che non dell' ingrandimento della propria famiglia, e Trajano che il più valentuomo tenevasi di quel secolo, per figlio adottò nel Campidoglio, dichiarando che quello faceva per la prosperità del senato e del popolo romano, e per il loro non meno che per il proprio vantaggio. I nomi gli diede quindi di Cesare e di Germanico, che verso quell'epoca assunto aveva egli stesso; lo investì della tribunizia podestà ed il titolo gli diede ancora di imperatore, e consolo lo elesse per l'anno seguente, cosicehè riguardare si poteva di lui collega nell'impero. Quella adozione fu ricevuta dal senato e dal popolo con grandissimi applausi, ed i soldati tranquilli tornarono ai limiti del dovere. Nerva in quell'anno prese pure il titolo di imperatore per una vittoria riportata sui Germani nella Pannonia, della quale, sebbene menzionata da Dione, da Plinio, da Aurelio Vittore e da Sidonio Apollinare, non si conoscono le circostanze.

5. Assunse Nerva per la quarta volta il consolato con Trajano, ma dopo pochi giorni morì, cioè il giorno 21 o 27 di gennajo. Si narra, che riscaldato essendosi nel declamare contra il famoso delatore Aquilio Regolo, sorpreso fosse da una febbra così violenta, che in poco tempo estinto rimanesse dopo un regno di 16 mesi ed 8 o 9 giorni, e dopo 66, o come altri scrivono, 71 anni di vita. Morì egli nel palazzo degli orti sallustiani, d'onde il di lui cadavere fu trasferito solennemente nel mausolco 102 LIBRO II. PARTE III. CAPITOLO XXI.

di Augusto. Secondo il costume de' tempi fu tosto divinizzato; e Trajano riconoscente, templi gli innalzò tanto in Roma quanto nelle provincie. Generoso per carattere, saggio e moderato, non potè impedire, che alcune lontane provincie più aggravate fossero sotto il di lui regno, che sotto quello di Domiziano medesimo; i governatori abusavano della di lui bontà per opprimere i popoli, ed egli non ebbe il tempo di porre riparo a quegli abusi, o forse neppure di esserne informato. Il solo Aurelio Vittore suppone che Nerva l'impero abdicasse nel sediccsimo mese della di lui elevazione, che quello fu a un di presso della di lui morte, non senza avere da prima dedicato il foro pervio o transitorio, nel quale sorgeva un tempio magnifico di Minerva. Questo foro, del quale io ho esposto la figura in questo volume, portò il nome di Nerva, benchè fosse stato cominciato sotto Domiziano, il quale secondo Cassiodoro, rifabbricate aveva ancora molte mura della città, il Campidoglio, il portico degli Dei, i templi d'Iside e di Serapide, lo stadio, i granai detti horrea piperaria, i templi di Vespasiano e di Minerva Calcidica, le terme che poi si dissero di Trajano e di Tito, la meta aurea, la sudante, e restaurato aveva il Panteon.

## CAPITOLO XXII.

## Della storia di Roma e dell'Italia dalla morte di Nerva sino alla fine della guerra coi Daci sotto Trajang.

Origine e vita privata di Trajano. Di lui costumi. Di lui valore e studio della militare disciplina. Virtù da esso sviluppate dopo il di lui avvenimento al trono. Difetti che gli si sono rimproverati dagli storici. - Trajano assume la dignità imperiale nella Germania. Contegno de' Germani. Loro guerre parziali. Trajano giugne in Roma. Lodi di Plotina. Modestia di essa e di Marciana. Onori conferiti a Trajano. Di lui modestia. Opere pubbliche ristaurate. -Giudizi e condanne di persone illustri. Panegirico di Plinio a Trajano. Nuovo consolato di Trajano. Nozze di Adriano con Giulia Sabina abbiatica di Marciana. - Guerra di Trajano nella Dacia. Vittoria riportata contra Decebalo. Pace con questi conchiusa. Trajano torna in Roma trionfante. Affari interni di Roma. Sura favorito di Trajano. Legge sugli avvocati. Quinto consolato di Trajano. Porto di Centumcelle. Plinio il giovane spedito al governo del Ponto e della Bitinia. Di lui condotta. Origino della seconda guerra dacica. - Artifizi di Decebalo. Prigionia e morte di Longino. Ponte costrutto da Trajano sul Danubio, Preparativi per la guerra,

Tremuoto orribile nell' Asia. Continuazione della guerra nella Dacia. Condotta di Trajano. Valore di Adriano e delle truppe romane in generale. Diamante donato da Trajano ad Adriano. Soggiogamento totale della Dacia. Ricchezze di Decebalo na scoste e scoperte. Erezione della colonna Trajana. Disposizioni prese dall'imperatore nella Dacia. Colonie stabilite. Grandi spettacoli in Roma.

S. 1.  $T_{rajano}$  nato era nella Spagna e nella città di Italica presso Siviglia; apparteneva egli ad una famiglia più antica che illustre, e solo il di lui padre, detto pure Trajano, era stato elevato al consolato, decorato degli ornamenti trionfali, e collocato tra i patrizi, probabilmente sotto Vespasiano. Credesi comunemente che egli nascesse il 12 anno del regno di Claudio, 52 dell'era volgare. Giovane ancora si diede al mestiere della guerra; dieci anni servì in qualità di tribuno, e se crediamo a Plinio di lui panegirista, nella sua gioventù domò l'orgoglio dei Parti, ai quali riusciva terribile il solo di lui nome. Forse guerreggiava egli allora col padre, giacchè a questi diede allorchè giunto fu all'impero, come in molte medaglie si ravvisa, il nome di Partico. Pretore era stato e quindi consolo con Acilio Glabrione; erasi poscia ritirato nella Spagna, la crudeltà fuggendo di Domiziano, il quale però richiamato lo aveva ed eletto gover-

natore della bassa Germania. In questa carica guadagnato aveva l'affetto de'soldati, ma tuttavia non concepi mai alcun disegno rivoltoso contra un tiranno detestabile, perchè giurata gli aveva fede. Vedemmo già come adottato fosse da Nerva, a questo indotto dal solo suo merito, e come da quell' imperatore fosse messo a parte della sovrana autorità. Egli era in età di circa 45 anni allorchè giunse all'impero; egli era robusto ed atante della persona; l'aspetto aveva nobile e maestoso, e maniere affabilissime. Educato nei campi, istrutto non era nelle scienze; ma mentre i soldati incoraggiava, eccitava altri a coltivare gli studi che egli fatti non aveva. Per valore, per coraggio paragonare potevasi ai più grandi capitani della antichità; vigilante, infaticabile, anche dopo essere fatto imperatore, camminava a piedi alla testa delle truppe, e vaste provincie attraversava senza servirsi mai di carri o di cavalli; vestiva egli e nutrivasi al pari dei semplici soldati, comuni aveva con essi gli esercizi, ammalati li soccorreva, nè mai nella sua tenda rientrava se non dopo avere visitate le altre, e l'ultimo si coricava di tutti; zelantissimo al tempo stesso mostravasi della militare disciplina. Giunto al trono dichiarò, che obbligato credevasi alla osservanza delle leggi, e giurò a quelle perpetua obbedienza, che sempre inviolata mantenne. Altri imperadori, dice Plinio, tenuto avevano un medesimo linguaggio, ma Trajano fu quello che promesso

aveva di essere; nè l'impero assunse se non per prevenire i disordini della anarchia o di un tirannico governo. Diminuì le sue rendite, già moderate da Nerva, e limitò la propria autorità e le prerogative del sovrano potere. Persuaso egli che l'orgoglio non puo conciliare ai principi nè affetto, nè stima, la dolcezza colla dignità collegava e col popolo conversava come un padre coi figli. Zelantissimo mostrossi di non conferire le cariche se non ai più virtuosi, ai più degni, ed al senato giurò che alcun uomo onesto non sarebbe mai per di lui ordine messo a morte. A stento permise, che alcuna statua gli si erigesse, e gli onori straordinari ricusò che agli imperadori per costume si conferivano. Nell'accordare a Suburano la carica di prefetto del pretorio, e nel presentargli la spada, simbolo di quella dignità, disse: « di questa spada » ti servirai in favor mio, s'io compio il mio do-» vere; contra di me la volgerai, se io non l'a-» dempio ». Non solo alcun potere non concedette ai liberti, ma vietò ancora che ne' pubblici affari si immischiassero; e ad un litigante che con un liberto detto Euritmo temeva di venire in giudizio, disse che nè quello era Policlete, nè egli Nerone. Studiossi di superare Nerva in generosità, e più liberale di tutti i suoi predecessori mostrossi, coi cittadini di Roma non solo, ma anche cogli abitanti delle provincie. Bevitore lo dipingono alcuni storici, e tra gli altri Aurelio Vittore, il quale narra avere

egli ordinato, che mai non si eseguissero i di lui comandi dati all'uscire da mensa; Giuliano soggiugne ancora, che perduto aveva per la intemperanza nel bere il talento della eloquenza. Dione però accorda che il vino amasse, non ch'egli bevesse eccessivamente; e questo scrittore all'incontro lo accusa di infami libidini, mentre Plinio loda a cielo la di lui castità. Giuliano lo accagiona di indolenza, ed accenna che le di lui lettere erano scritte per la maggior parte da Sura. Sarebbe un allontanarsi dalla verità l'adottare ciecamente tutte le accuse, che a Trajano sono state intentate dagli storici, come il deferire interamente a Plinio, che nel suo panegirico ha fatto pompa solo di eloquenza, non scevra forse talora di alcuna adulazione.

2. L'impero assunto aveva Trajano nella Germania, da Adriano avvertito della morte di Nerva; scritto aveva di là al senato e pigliato il titolo di Cesare e di Augusto; ma dai soldati preferiva di essere riguardato come semplice comandante anzichè sovrano. Trovavasi egli alla testa di poderosa armata, ed i Germani accostumati nel rigore del verno a passare il Danubio agghiacciato, e ad invadere le provincie dell'impero, si astennero in quell'anno dalle loro scorrerie. Tacito nel libro de' Costumi de' Germani dice, che i Camari e gli Angrivari cacciati avevano dal loro paese i Bructeri, da alcuni supposti abitatori del paese ora di Cleves, e che in una battaglia da essi data in presenza de' Ro-

mani, caduti erano 60,000 uomini; quello storico li credeva interamente distrutti, ma essi ricomparvero dopo alcun tempo nell' odierna contea di Nassau. Convien credere, che i Romani alcuna parte prendessero a quel fatto, o combattuto avessero da prima con que'popoli, perchè Trajano, al dire di Plinio, una statua decretò a Vestricio Sourina, che i Bructeri costretti aveva a ricevere il loro re da essi cacciato. Spirò il consolato di Trajano, mentre ancora trovavasi nella Germania, nè assumere egli lo volle per l'anno seguente, cosicchè consoli furono Corn. Palma e Sosio Senecione, al quale Plutarco dedicò alcune delle sue vite. Dicevausi que' due personaggi i favoriti di Trajano; e sotto il consolato loro, tornò egli in Roma senza aggravare punto le città o le provincie nel suo passaggio, come avvenuto era sotto i di lui predecessori. Entrò in Roma a piedi, e ricevuto fu con gioja inesprimibile, tanto più che tutti gli amici accorsi ad incontrarlo, abbracciò egli teneramente, pregandoli a riconoscerlo tuttavia come amico. Plotina di lui moglie salì con esso le scale del palazzo. e volgendosi verso il popolo, disse, che sperava di uscirne come entrata vi era. Irreprensibile fu di fatto la di lei condotta; utili consigli porse essa al marito; usò sempre singolare modestia, e nella più intima amicizia visse con Marciana sorella di Trajano, come da alcune iscrizioni e medaglie si raccoglie. Plinio nota che all' una ed all' altra offerito

fu dal senato il titolo di Augusta, e che esse lo rifiutarono fino a tanto che Trajano quello non assumesse di padre della patria. Ad onore di Marciana si nominò Marcianopoli una città della bassa Mesia, e morire dovette essa avanti il 19 anno del regno di Trajano, giacchè vedesi in una iscrizione di quell' anno ascritta tra gli Dei. Essa fu madre di Mutidia, che un' altra Mutidia partorì, e Giulia Sabina moglie dell' imperatore Adriano. Agli altri titoli di Trajano il senato aggiunse quello di Ottimo, del quale fu egli assai contento, e tuttavia non trovasi esso se non di rado nelle di lui iscrizioni, e solo dopo l'anno 13 del suo regno. Egli accordò pure in quell' anno i donativi promessi ai soldati, e tante distribuzioni di grano e di danaro fece al popolo, che Sparziano credette quelle bastanti al nutrimento di due milioni di persone. Alcune medaglie portano l'effigie di Trajano in atto di distribuire grano a molti fanciulli, e la iscrizione: Nutrì l' Italia, il che forse puo riferirsi agli stabilimenti da esso creati per raccogliere nelle città d'Italia i fanciulli degli indigenti. Molte cure prese egli altresì, perchè i viveri fossero sempre in tutta l'Italia ad un prezzo assai moderato; alcuni spettacoli diede per compiacere il popolo, ma i commedianti esiliò da Roma, i quali banditi già da Domiziano, Nerva aveva richiamati. Ristaurò o rifabbricò alcuni antichi edifizi; il circo ingrandì; ma proibì che nel circo o nel teatro il di lui nome si

pronunziasse, mentre risuonato avevano l'uno e l'altro delle lodi dei principi più tristi. Accettò il terzo consolato, ma solo chiedendo i suffragi alle tribu. e collega ebbe Frontone o Frontino, forse quello stesso che il trattato compose degli acquedotti; nominati furono nella stessa assemblea i loro successori, Plinio e Tertullo Cornuto. Ai voti che si facevano al nuovo anno per la salute e la prosperità di Cesare, volle che aggiunta fosse la clausola: se egli osserva le leggi, se egli governa la repubblica come egli deve, se rende il suo popolo felice.

3. In quell'anno degradato fu e bandito dall' Italia un senatore detto Mario Prisco, accusato da una città dell' Africa di estorsioni commesse durante il di lui proconsolato in quella provincia; in favore degli Africani perorarono in quella causa Plinio e Tacito lo storico. Vana però disse Giovenale quella condanna, perchè quel Prisco continuò a godere delle immense ricchezze ingiustamente usurpate. Fu pure dichiarato incapace a coprire qualunque carica Ostilio Firmino luogotenente e complice di Prisco. Certo Classico proconsolo della Betica, su altresì accusato di concussione, e volontario si diede la morte, ma condannati furono i di lui complici, disputando ancora Plinio in favore degli Spagnuoli; Pedio Probo e Fabio Ispano farono esiliati per cinque anni, benchè provassero di avere semplicemente eseguiti gli ordini del proconsole rapace; Stillonio Prisco che sotto Classico

comandava, fu esiliato per due anni dall' Italia, e Liciniano altro dei di lui luogotenenti, fu condannato per altri delitti non accennati dagli 'storici, e rilegato in un' isola dell' Arcipelago. Una sola figlia aveva Classico, alla quale furono lasciati que' beni, che egli possedeva avanti la sua partenza per la Spagna; il rimanente fu diviso tra coloro, che stati erano le vittime delle di lui estorsioni, e Plinio che disputato aveva contra Classico, innocente reputò quella fanciulla, che la provincia voleva comprendere nell'accusa. - Plinio al cominciare del suo consolato recitò il celebre panegirico di Trajano, che è giunto infino a noi, e che ci ha conservato un gran numero di fatti gloriosi di quel principe. Sembra che in appresso Plinio alcuni passi aggiugnesse a quella orazione, affine di renderla un modello di condotta per tutti gli altri principi. Dice egli che avanti di pronunziarla, la lesse per tre giorni ai di lui amici, i quali persuasi mostraronsi che gli elogi a Trajano prodigati, esenti fossero da qualunque taccia di adulazione; soggiugne che applauditi 'urono i passi di quel panegirico, ove meno il lavoro appariva, dal che fu indotto l'oratore a lusingarsi, che rivivere potesse la maschia eloquenza degli antichi. In quel tempo certo Largio Macedo figlio di un liberto, che per lo suo merito erasi sollevato fino alla carica di pretore, avendo fatto battere severamente alcuni dei di lui schiavi, fu da essi sorpreso nel bagno, e sì crudelmente per-

eosso che fu lasciato per morto. Egli vide tuttavia crocifiggere quegli assassini, ma dopo alcuni giorni morì. Adriano figlio di Elio Adriano, cugino di Trajano medesimo, sposò verso la fine di quell'anno Giulia Sabina abbiatica di Marciana sorella di Trajano; quelle nozze furono promosse da Plotina, che grandemente amava Adriano, ed appena dall'imperatore approvate. Sulle istanze del senato, Trajano riprese per la quarta volta i fasci, e collega ebbe Articulejo Peto secondo alcuni, secondo altri P. Orfito. Poco però rimasero l'uno e l'altro probabilmente in carica, perchè veggonsi quattro altri consoli nominati in quell' anno; Adriane fu creato questore, ed a lui con nuova carica, che ora direbbesi di cancelliere, confidati veggonsi i registri del senato, sebbene dopo alcun tempo quella carica dimettesse per seguire Trajano alla guerra.

4. Già si narrò, che Decebalo renduto aveva tributario Domiziano; e Trajano sdegnato di quell' indizio di servitù, scuotere volle quel giogo, dicendo non essere egli stato vinto da Decebalo. I Daci eransi in quel tempo straordinariamente rafforzati, e Decebalo erasi ancora collegato con Pacore re dei Parti. Passato avevano quindi i Daci il Danubio, e commesse ostilità sulle terre de' Romani, Trajano si indusse a riunire una potente armata, e a recarsi con incredibile celerità sulle sponde di quel fiume, che passato avendo egli

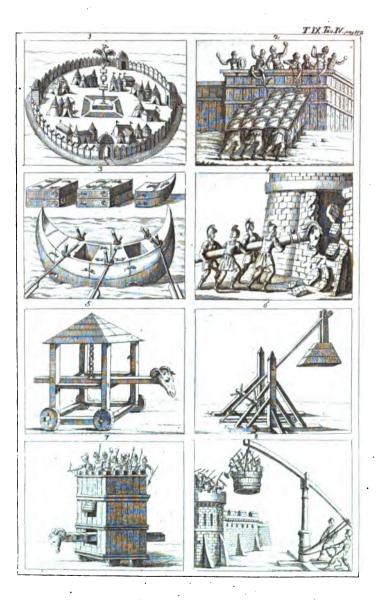

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

senza opposizione, il varco si aprì a devastare orribilmente la Dacia. Decebalo riuni in fretta i giovani della sua nazione, e ad accamparsi venne presso i romani trinceramenti. Trajano disponevasi già ad assalire Decebalo, allorche un fungo grandissimo gli fu recato, sul quale scritto era in latino che i Birri di lui alleati lo consigliavano a pacificarsi coi Daci. Trajano sprezzò quell' avviso, ed innoltrandosi trovò Decebalo che con poderosa oste moveva ad incontrarlo; fermossi allora, ed incoraggiati avendo i suoi soldati, diede il segnale della battaglia. Poco sappiamo di quel fatto; se i Romani pur vinsero, cara costò loro la vittoria, perchè tanti furono i feriti, che non si trovarono panni sufficienti per fasciare le loro piaghe, sebbene Trajano lacerare facesse perfino le proprie vesti. Egli inseguì tuttavia i Daci, che si ritiravano, ed allora Decebalo chiese la pace. Trajano gli spedì due capitani delle guardie pretorie, Sura e Libiano; ma nulla si conchiuse, e Trajano da una ad altra montagna innoltrandosi, in mezzo a continui pericoli, giunse fin presso alla capitale dei Daci detta Zermizegetusa. Massimo, altro dei duci romani, una piazza forte occupò, e non solo la sorella di Decebalo sece prigioniera, ma uno stendardo romano recuperò altresì, che i Daci acquistato avevano all'epoca di Domiziano. Decebalo chiese di bel nuovo la pace, e questa fu conchiusa alle seguenti condizioni: 1.º che tutti i paesi usurpati a danno de' vicini renderebbe; 2.º che

le armi, le macchine da guerra e gli operai che costrutte le avevano, consegnerebbe ai Romani unitamente ai disertori loro; 3.º che più non riceverebbe alcuno di que' disertori al suo servigio: 4.º che tutte le piazze forti smantellerebbe; 5.º finalmente che comuni avrebbe con Roma gli amici ed i nemici. Accettati avendo Decebalo que' patti, presentossi a Trajano, del quale si riconobbe vassallo, e questi gli ordinò di spedire deputati a Roma onde il trattato ratificato fosse dal senato. Trajano partì quindi per Roma dopo avere lasciato presidi in tutte le città della Dacia; entrò in trionfo, ed il primo tra tutti i Romani il cognome assunse di Dacico. Si diedero al popolo alcuni spettacoli, e ricomparvero anche i commedianti, che due anni addietro Trajano aveva esiliati. Giulio Basso, accusato di malversazioni commesse nella Bitinia, dove era stato proconsolo ed assoluto sotto Domiziano, fu di bel nuovo accusato in quell' anno; e Plinio comparve allora come difensore di Basso, persuaso che peccato egli avesse per imbecillità e non per avarizia. Basso fa tuttavia condannato a restituire una somrua equivalente ai regali, che ricevuti aveva. L' anno seguente furono al consolato elevati certo Surano e Licinio Sura, che il favorito era di Trajano, consigliato avendo a Nerva la di lui adozione. Grutero sull'appoggio di alcune iscrizioni lo suppone Spagnuolo, nato a Tarragona o a Barcellona. Si tolle far credere a Trajano che quest' uomo atten-

tare potesse alla di lui vita; recossi dunque quel principe a cena improvvisamente una sera alla casa del favorito, congedò tutte le sue guardie, volle che il chirurgo di Sura gli applicasse alcun rimedio agli occhi, che il barbiere pure del favorito lo radesse, e bagnossi; e fino a notte innoltrata si trattenne in quella casa senza alcuna diffidenza; il dì seguente udendo ancora, che gli si voleva rendere sospetta la persona di Sura, freddamente rispose: « se disegno egli avesse di uccidermi, lo avrebbe » jeri sera compiuto ». Sura visse fino al 12 anno del regno di Trajano, ed in quell'anno medesimo si adoperò perchè Trajano fosse consolo; Adriano stesso assicurò egli morendo, che Trajano lo avrebbe adottato. Trajano celebrare fece all'amico magnifici funerali; una statua gli sece erigere, ed il suo nome diede ad alcuni bagni bellissimi, che egli aveva fatto costruire. Fu allora vietato agli avvocati il ricevere alcun danaro dalle parti, ed a queste fupure ingiunto di giurare avanti la proposizione di qualunque causa, che dato o promesso non avevano cosa alcuna agli avvocati loro; del che Plinio fu oltremodo lusingato, dicendo che agli altri si vietava ciò che egli fatto non aveva giammai. Assunse Trajano due volte in quell'anno il titolo di imperatore, forse per alcune vittorie dai di lui luogotenenti riportate, delle quali non si ha alcuna memoria. Egli su quindi consolo per la quinta volta con Appio Massimo, che distinto erasi nella guerra

11

coi Daci. Cominciò allora Trajano, e in due anni finì il porto di Centumcelle ora Civitavecchia, che nominato fu il porto di Trajano. Plinio fu spedito a governare il Ponto e la Bitinia con autorità consolare, come propretore però, non come proconsolo, eletto essendo a quel reggimento dal solo imperatore, affinchè riformare potesse gli abusi grandissimi di quelle provincie. Plinio pose mente allora ad un oggetto che poco e nulla vedevasi curato dai Romani per lo addietro, e che forma in oggi uno dei rami principali della politica amministrazione; le spese cioè e le rendite delle città, delle quali fu incaricato di sopprimere tutte le superflue; Trajano non volle tuttavia autorizzarlo a richiamare gli individui esiliati da altri governatori. Plinio uomo diligentissimo spedì a Trajano una specie di giornale del suo viaggio. Licinio Sura fu ancora consolo nell'anno seguente con Marcello, ed allora giunse un' ambasciata di Sauromato re del Bosforo, il quale alleanza strinse col popolo romano; ma Decebalo cominciava ad arruolare truppe, a provvedersi di armi, a fortificare le piazze, a collegarsi coi popoli vicini contra i Romani; e gli Sciti già si erano arresi alle di lui istanze. Ricusati essendosi i Giazigi di entrare in quella confederazione, Decebalo si impadronì di una parte del loro paese che stendevasi lungo il Danubio; e quindi il senato dichiarollo di nuovo nemico di Roma, e Trajano si mosse a combatterlo, dal che ebbe origine la seconda guerra dacica.

5. Decebalo, diffidando forse di potere resistere a Trajano, spedì assassini per trucidarlo; ma la condotta di uno di questi cagionò alcun sospetto, e colla tortura scoperti furono tutti i di lui complici. Decebalo riuscì tuttavia sotto il pretesto di una conferenza a sorpreudere Longino luogotenente di Trajano, ed a questi offerì la libertà del prigione, se la pace gli si accordava, un tratto di paese infino al Danubio ed una somma per le spese della guerra. Trajano sdegnato avrebbe quelle proposte, ma temeva che il barbaro mettesse a morte Longino; rispose quindi in termini generali, ed intanto Longino, fattosi arrecare del veleno da un liberto, spedì il liberto medesimo a Trajano sotto il pretesto di favorire la conclusione del trattato, e col veleno si estinse. Decebalo inviò tosto un centurione, che sorpreso aveva con Longino, ed il cadavere dell' estinto offerì a Trajano con dieci prigionieri, se rimandare egli voleva il liberto fuggitivo; ma Trajano anche il centurione trattenne, e pensò tosto a gettare un ponte di pietra sul Danubio, che riguardato fu come la più magnifica di tutte le di lui opere. Si fabbricò questo nel luogo ove il Danubio era più stretto, ma insieme più rapido e più profondo; e l'architetto ne fu certo Apollodoro di Damasco; il che mostra che ancora agli stranieri ricorrevano i Romani in quell'epoca per la costruzione delle opere più grandiose. Trajano due castella fabbricò a difesa del ponte sulle due sponde del

fiume, e quel ponte vedesi in alcune medaglie riferite da Occone e da altri; se ne veggono ancora alcune vestigia presso Zwerin nella bassa Ungheria. Trajano fabbricato lo aveva per portare la guerra ai barbari; ma Adriano temendo che invece servire potesse ai barbari stessi per molestare i Romani, ne fece demolire tutti gli archi, cosicchè al tempo di Dione, cioè di là a 120 anni, i soli pilastri attestavano, come dice quello storico, di che era espace lo spirito umano. Que' pilastri però in gran parte rovinosi il fiume ingombrarono in appresso, cosicchè secondo Procopio fu d'uopo l'aprire altro letto per facilitare la navigazione. Quel ponte fu costrutto in una sola estate; ma Trajano non passò in quell'anno il fiume, e solo fece nel verno i preparativi necessari per la guerra dell'anno seguente. Erano stati intanto eletti consoli in Roma Tiberio Giulio Candidio e Giulio Quadrato; ed in quell' anno, 8.º del regno di Trajano, un tremuoto orribile rovesciò nell' Asia le città di Elea, di Mirina, di Pitana e di Cuma; nella Grecia quelle di Opunzio e di Orita. Adriano coperta aveva per alcun tempo la carica di tribuno del popolo, ma raggiunto aveva quindi Trajano presso il Danubio. Giunta la primavera, passò Trajano quel fiume, e la guerra continuò con vigore, schbene le truppe evitasse di esporre. Accampavasi egli sovente sulle eminenze ed anche sui monti scoscesi, e deviando il corso ai fiumi, li faceva scorrere ove

opportuno reputava, il che ad alcuni sembrò persino favoloso. Coll' esempio e colle ricompense animava i soldati ai più grandi pericoli; si narra altresì che un cavaliere riportato alla propria tenda dopo una ferita ricevuta, udendo essere questa mortale, ritornasse alla pugna, e prodigi di valore facesse avanti di cadere. Molte iscrizioni attestano anche al presente le ricompense da Trajano accordate in quella guerra; Adriano alla testa di una legione si distinse col suo valore, e Trajano gli donò allora il diamante, che riccvuto aveva da Nerva all'atto della adozione, il che Adriano riguardò come una eaparra della adozione che egli stesso avrebbe ottenuța. Questa è una delle prime occasioni, in cui nella storia si fa menzione di quella gemma preziosa, ed il vederla passare uno ad altro imperatore in uno degli atti più solenni, mostra chiaramente che rarissimi essere dovevano i diamanti a que' tempi, e che tenevansi in conto degli oggetti più pregievoli, riserbati forse ai soli sovrani. Una iscrizione riferita da Fabretti, porta che il paese dei Daci era stato guadagnato all' impero dal coraggio e dal valore di Adriano. Trajano non ridusse tuttavia quel paese allo stato di romana provincia, se non da che padrone si rendette della capitale dei Daci. Decebalo, vedendosi vicino ad essere fatto prigione, e del perdono disperando, o troppo fiero mostrandosi per domandarlo, si uccise da se stesso, e la

di lui testa fu portata in Roma. Nascosti egli aveva molti oggetti preziosi, e molto oro e molte gemme sepolte pure in una fossa scavata nel letto medesimo di un fiume, del quale deviato aveva il corso e riaperto quindi quel canale alle acque, affinchè alcuno il tesoro scoprire non potesse; ma Bacile, altro dei di lui confidenti, la cosa rivelò a Trajano, il quale molte ricchezze ne tolse, benchè tuttavia, al dire di Fabretti, molte ancora se ne scoprissero nei secoli successivi. Crede quello scrittore, che in memoria di quelle vittorie innalzata fosse la celebre colonna Trajana, che egli e Ciacconio hanno sì nobilmente illustrata; e realmente riconoscere si possono ne' bassirilievi di quel monumento molti avvenimenti relativi alle guerre, che Trajano contra i Daci sostepne. Eutropio suppone un circuito di 400 leghe alla provincia romana della Dacia allora costituita. Si stabilì colà un propretore che la governasse, come da alcune iscrizioni presso Grutero apparisce; e nuove fortezze fece edificare Trajano per contenere nel dovere gli abitanti; molte colonie romane stabilì pure in quelle provincie; quindi le numerose città della Ungheria e della Transilvania che romane si dicono o anticamente dai Romani abitate; e quindi la Colonia Ulpia Trajana Augusta Dacia Sarmitz, che ora non è se non un villaggio della Transilvania detto Gradisch. Molti altri monumenti nell'antica Mesia e nella Tracia, conservano la memoria del soggiorno



THE MEY YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS

di Trajano in quelle provincie; Trajanopoli e Plotinopoli nella Tracia, Marcianopoli nella Mesia, che da Trajano medesimo si dice fabbricata da Giornande, il quale ad esso pure attribuisce la fondazione di Nicopoli in memoria delle vittorie riportate sui Sarmati, che quello scrittore confonde sovente coi Daci. Da alcune iscrizioni, riferite da Olstenio nelle sue note a Stefano Bizantino, puo raccogliersi che quella città fosse posta sul confinente del Danubio col fiume detto Neste. Trajano trionfò una seconda volta dei Daci; molte medaglie furono allora battute per eternare la memoria di quelle vittorie, ed al popolo si diedero spettacoli continui per 123 giorni, e tra gli altri un combattimento di fiere, nel quale si fecero perire 10,000 di quegli animali, Plinio sollecitò certo Caninio a scrivere la storia di quella guerra in versi, e Vossio, il quale nulla ha risparmiato invero per aumentare il numero degli storici, ha supposto, che Trajano stesso il quale, come vedemmo, dotto non era, molti libri scrivesse su quell'argomento. Trajano allora assunse per la quinta volta il nome di imperatore nel 9.º anno della sua tribunizia podestà.

## CAPITOLO XXIII.

DELLA STORIA DI ROMA DAL SOGGIOGAMENTO DEI DACE SINO ALLA MORTE DI TRAJANO.

Conquista dell' Arabia Petrea. Celebrazione de' giuochi Capitolini. Via aperta da Trajano a traverso le paludi Pontine. Altre opere pubbliche. Congiura ordita contra Trajano. Egli passa nell' Oriente. Cosroe chiede la pace. - Adriano passa nella Pannonia. Notizie di Serviano. Trattative di Trajano con Partamasiri. Trajano si impadronisce dell' Armenia. Progressi ed altre conquiste di Trajano nell'Oriente. Di lui ritorno in Roma. Notizie di Lusio Quieto. -Lacuna nella storia. Via aperta da Trajano da Benevento a Brindisi. Altri avvenimenti notati in quel periodo. Partenza di 'Trajano per la seconda guerra partica. Nuove di lui conquiste. Ponti costrutti sul Tigri. Presa di Ctesifonte. Nuovi onori accordati a Trajano. L' Assiria, la Mesopotamia, l'Armenia, ridotte allo stato di romane province. Trajano visita Babilonia, Torna in Antiochia, Tramuoto orribile in quella città. - Aprimento del porto di Ancona. Trajano visita le sue conquiste. Scende nel golfo Persico. Spedizione nell' Arabia. Disegni di Trajano sull'India. Rubellione di varj paesi conquistati. Sollevazione degli ebrei. Questa viene compressa. Osservazione sulla persecuzione de' cristiani. - Re dato

ai Parti. Trajano torna nell'Arabia ed attacca gli Agareni. Abbandona quell'impresa, oppresso da grave infermità. Si riduce a Selinunte e muore. Di lui disposizioni riguardo al successore. Adriano è riconosciuto imperadore. - Istituzioni ed opere pubbliche di Trajano. Avvenimenti straordinarj di quel regno. Nuove riflessioni sulla persecuzione de' cristiani.

S. 1. Il trionfo Dacico fu ancora rallegrato dall' avviso giunto della conquista dell' Arabia Petrea, che Aulo Corn. Palma governatore della Siria, sottommessa aveva al romano impero, dopo che da lunghissimo tempo era stata governata dai suoi re. Gli abitanti di Petra e di Bostri, cominciarono da quell'anno una nuova era, perchè in quello riuniti eransi ai Romani; e la fama delle conquiste di Trajano tant'oltre si sparse, che lontani popoli e fino gli Indiani, se crediamo a Dione, gli spedirono ambasciadori. Cereale e Commodo Vero, padre di Elio Vero che Cesare su satto da Adriano, ottennero nell'anno seguente il consolato, e per la sesta volta si celebrarono allora i giuochi Capitolini da Domiziano istituiti, nei quali il premio della poesia fu aggiudicato ad un fanciullo di 13 anni detto Valerio Pudente. In quell' anno medesimo Trajano una grande strada aprì in mezzo alle paludi Pontine, che da alcuni credesi la via Trajana rammentata in alcune iscrizioni presso Occone e

## 124 LIBRO II. PARTE III.

Grutero. Dione Cassio soggiugne che fondere fece, cioè rifondere e rinnovare, tutta la moneta leggera o attrita dall'uso, e molte opere rammenta, delle quali Roma fu abbellita in quell'anno. Ma quelle opere potè forse cominciare, non compiere Trajano in quell'anno, perchè ben presto passò nell' Oriente. Malgrado le virtà di questo principa e l'affetto onde era dal popolo rimeritato, una congiura fu contra di esso ordita avanti la di lui partenza per l'Oriente da certo Crasso Frugi, che usurpare voleva l'impero. La congiura fu scoperta; il senato, al quale Trajano laseiò la cognizione di quel delitto, esiliò i colpevoli; ma Crasso che era stato rilegato in un'isola, essendone dopo alcun tempo uscito, fu da un ministro di Adriano ucciso senza che Trajano ne fosse informato. Passò Trajano nell'Oriente, affine di accrescere la sua gloria col soggiogamento de' Parti, sotto il pretesto che Exedare re dell' Armenia ricevuto aveva la corona dai Parti, mentre Tiridate ricevuta la aveva in Roma stessa da Nerone. Egli è forse per questo motivo, che tra le accuse portate contra Trajano, si è detto da alcuni, avere egli mendicato talvolta troppo facili pretesti per guerreggiare. Pacore, già amico di Decebalo, lasciato aveva un figlio detto Cosroe, che allora regnava sui Parti. Si rise questi delle minacce di Trajano; ma vedendo l'imperatore ben risoluto, deputati spedì con grandiosi regali onde evitare una guerra sanguinosa, ed annunziando che deposto egli aveva Exedare, chiese a Trajano che del regno degli Armeni investisse Partamasiri di lui fratello. Trajano che allora trovavasi ad Atene, ricusò i regali, e rispose che la amicizia provavasi con fatti non con parole; che egli passerebbe nella Siria, e che colà prenderebbe le risoluzioni più opportune. Passò dunque nell'Asia, di là nella Cilicia, nella Siria ed a Seleucia, e finalmente ad Antiochia, ove entrò con una corona d'ulivo sul capo.

2. I consoli seguenti Sura e Senecione, il primo per la terza, il secondo per la seconda volta eletti, cedettero ben presto i fasci a Surano ed a Serviano, sotto i quali si videro in Roma magnifici giuochi, celebrati da Adriano allora pretore, che al cessare da quella carica nella bassa Pannonia recossi, e represse i Sarmati, che Eusebio e S. Girolamo accenano essersi sommessi a Trajano. Quel consolo Serviano, credesi lo stesso ehe sposato aveva Paolina sorella di Adriano; e molto vedesi lodato da Plinio. Comandato egli aveva le truppe nella bassa Germania, ed era passato di là nella Pannonia. Grandemente stimato da Trajano, alcun conto non faceva egli di Adriano, e si crede, che per ogni mezzo si opponesse alla di lui adozione; dal che nacque forse che Adriano dopo averlo onorato per tutto il tempo della sua vita, lo fece mettere a morte negli ultimi momenti di quella, mentre era già nonagenario. Dai Greci vedesi talvolta detto Seve-

riano. Trajano intanto riceveva deputazioni e regali da Abgaro re di Edessa nella Mesopotamia, e da altri principi dell'Oriente. Si vide un cavallo che si prostrò innanzi a Trajano, essendo stato da lungo tempo accostumato a quell' esercizio. Una lettera scrisse pure a Trajano Partamasiri; ma assunto avendo in quella lettera il titolo di re, Trajano non rispose; in una seconda lettera più modesta chiese adunque che spedito gli fosse M. Giunio governatore della Cappadocia per entrare seco esso in trattativa. Trajano che già trovavasi in cammino colla sua armata, gli spedì soltanto il figlio di Giunio, e continuò il suo viaggio, impadronendosi di varie città che alcuna resistenza non opposero. A Satala nella picciola Armenia fu raggiunto da Anguialo re degli Emochi, popoli della Circassia vicina al Ponto Eusino, e dei Macheloni poco conosciuti e forse delle regioni medesime; ed amichevolmente lo ricevette onde trarlo al suo partito, giacchè altri principi ed Abgaro in particolare, di tutti temendo, trattavano al tempo stesso coi Romani e coi Parti. Partamasiri stesso presentossi a Trajano in Elegia paese dell' Armenia, e seco condusse numeroso seguito, lusingandosi di ottenere la corona. Giunto innanzi al trono dell'imperadore collocato nel campo, la corona depose ai di lui piedi senza proferire alcuna parola, il che vedendo i soldati e giudicandolo prigioniero, tali grida di gioja alzarono, che quel re si diede a fuggire; vedendosi però cir-

condato da ogni parte, chiese di parlare in segreto a Trajano, l'ottenne, ma gli su negata la corona, laonde incollerito uscì dal campo. Trajano risalito sul suo trono, lo fece richiamare affinchè in pubblico dicesse ciò che detto aveva in segreto, e quel re allora lagnossi che trattato fosse come cattivo, mentre venuto era volontario a fare omaggio della corona, lusingandosi che gli sarebbe stata accordata; come Nerone praticato aveva con Tiridate; al che rispose Trajano, che l'Armenia era provincia de' Romani, che un governatore per quella eletto avrebbe, e che ad esso era libero il ritirarsi ovunque volesse. Una scorta ancora gli accordò, affinchè nè egli, nè i di lui seguaci insultati fossero da alcuno, nè eccitare potessero nel paese alcun tumulto. Invano quel re fece alcun tentativo per mantenersi in possessione di quella provincia; Trajano se ne impadronì, sebbene alcuna memoria di quella guerra non si sia conservata. I re della Iberia, dei Sarmati, del Bosforo e della Colchide, se crediamo ad Eutropio, tutti si sottomisero a Trajano, il quale diede altresì un re agli Albani ed un principe detto Giuliano agli Apsili, la di cui regione confinava col Ponto Eusino, e la di cui capitale detta altre volte Dioscuriade, nominossi in appresso Sebastopoli. Trajano, lasciato avendo presidj nella Armenia, venne ad Edessa, dove fu accolto con magnificenza da Abgaro, ed in un banchetto, secondo Dione, Arbaudo figlio del re esegui una danza nazionale. Mostrarono pure di volere abbracciare il partito di Trajano, Manete capo di una nazione di Arabi; Sporace principe dell' Antemusia o Antemisia, provinoia della Mesopotamia, Mearsape re della Adiabena e Manisare, altro principe di quelle regioni; ma non giudicarono opportuno di unirsi ad esso. Mearsape gli chiese soccorsi contra Cosroe; ma quel perfido una parte de' Romani che spediti gli furono, fece trucidare, gli altri ritenne prigionieri, tra i quali un centurione detto Senzio. Trajano si mosse tosto a punire quella perfidia, e mentre le sue truppe avvicinavansi ad una piazza assai forte, Senzio e gli altri prigionieri trovarono modo di liberarsi, ed ucciso avendo il comandante della piazza, le porte aprirono ai loro commilitoni. Trajano penetrò quindi nella Mesopotamia, che in gran parte ridusse sotto la romana obbedienza col solo terrore del suo nome; ma la maggior parte della Adiabena rimaneva al di là del Tigri, laonde costruire fece un ponte, la di cui memoria si conserva in alcune medaglie di quel principe. Nisiba e Batne, città forti, opposero una valida resistenza, ma furono alfine occupate. Nisiba, secondo Giuseppe Ebreo apparteneva alla Adiabena, secondo Dione trovavasi allora occupata dai Parti. Si ignora con qual mezzo Cosroe troncasse il corso alle conquiste di Trajano; solo Dione narra che Manisare cedette ai Romani l'Armenia, e quella parte della Mesopotamia che conquistata avevano; il che ha fatto credere ad al-

tun critico, che nei codici siasi introdotto per errore il nome di Manisare invece di quello di Cosroe, che solo arbitro era di quella cessione. Aurelio Vittore accenna altresì che Trajano obbligò quel re a consegnargli ostaggi; il che prova che tra Cosroe e Trajano alcun trattato fu conchiuso, sebbene la guerra dopo alcun tempo si riaccendesse. Alcuni attribuiscono a quell'epoca la medaglia battuta colla leggenda allusiva alla pace ed al ristabilimento del re dei Parti. Arriano scritto aveva 17 libri della storia partica, che forse il ragguaglio contenevano di quelle guerre; ma quegli scritti si sono perduti, come pure le vite di Trajano scritte da Mario Massimo, da Fabio Marcellino, da Aurelio Vero, da Stazio Valente, da Ammiano Marcellino e da Dione, non rimanendo a noi più che il compendio di Dione fatto da Sifilino. Dubbio è ancora, se dopo la conquista dell' Armenia tornasse Trajano in Roma; si crede tuttavia di trovare nelle medaglie alcuna prova del di lui ritorno in Roma verso l'anno 112 dell'era volgare, 15 del di lui regno; e si crede che egli ripartisse per la guerra o in quell'anno medesimo o nel seguente; tale almeno è l'opinione del nostro numismatico Mezzabarba. In quella guerra erasi straordinariamente distinto certo Lusio Quieto, nativo della Mauritania, che già comandato aveva la cavalleria avanti Domiziano, e da questi o da Nerva era stato congedato. Quell'uomo intrepido alla testa de' suoi connazionali servì utilmente Trajano contra Stor. & Ital. Vol. IX.

- i Daci e contra i Parti, e fu da esso eletto consolo e poscia governatore della Palestina in ricompensa di una segnalata vittoria riportata sugli ebrei
  della Mesopotamia. Si attribuisce pure al medesimo
  la conquista del paese dei Mardi, popoli situati
  sulle rive del Mar Caspio, ed Ammiano lo annovera
  fra i più grandi capitani che per i Romani guerreggiassero. Si disse persino che Trajano dubitasse
  alcun istante di nominarlo, benchè straniero, suo
  successore al trono.
- 3. Sei anni corsero quindi, nei quali la storia non ci ha consegnato se non i nomi dei consoli, Treboniano Gallo e Metello Bradua; Corn. Palma per la seconda volta e L. Tullo; Priscino o Prisciano ed Orfito; Calpurnio Pisone e Vettio Bolano: Trajano per la sesta volta e Sestio Bolano; Pub. Celso per la seconda e Clodio Crispino; Q. Nonnio Osta e P. Manilio Vopisco. Altri fatti non si registrano in questo periodo se non una grande strada da Trajano aperta da Benevento fino a Brindisi; il Panteon che fu colpito ed in parte incendiato dal fulmine; un tremuoto violentissimo che sobbissò alcune città della Galazia, e la solennità colla quale si dedicò una magnifica piazza di Roma, che da Trajano assunse il nome. Durante il sesto di lui consolato partì Trajano da Roma, come da alcune medaglie di quel consolato e dalle lettere consolari medesime ha dedotto il Noris; e si crede che egli audasse in Oriente, perchè nel XV anno del di

lui regno, Adriano che sotto di lui comandava nella seconda guerra de' Parti, fu creato Arconte di Atene. Nel XVIII anno del suo regno, grandi vittorie riportò di nuovo Trajano contra i Parti, ed il titolo di imperadore assunse per le settima, ottava e nona volta, come dalle medaglie o dalle iscrizioni hanno dedotto Goltzio e Grutero, sebbene ignoto sia ancora il motivo per cui quella guerra si suscitasse. Noto è però che Trajano consultò in quel tempo l'oracolo di Eliopoli nella Fenicia, onde sapere se tornato sarebbe in Roma, e che quell' oracolo diede una risposta ambigua, che poteva in qualunque modo interpretarsi. Egli si incamminò allora contra i Parti, che stanziavano al di là del Tigri, ed un ponte di battelli gettò su quel fiume, fabbricati nelle foreste di Nisiba ed a quel fiume condotti sui carri. I Parti fuggirono, cosicchè egli si rendette ben presto padrone dell' Adiabena, ed anche del paese che Assiria nomavasi, e la città di Ninive sommise, e le piazze di Arbelle e di Gaugamela, famose per le vittorie di Alessandro. Indeboliti essendo i Parti ed incapaci a resistergli, si innoltrò fino a Babilonia, riguardata altrevolte come una delle maraviglie del mondo, ed allora quasi distrutta; egli si rendette per tal mezzo padrone di tutta l'Assiria e della Caldea. Secondo Dione, volle vedere la sorgente del bitume, che impiegato si era come cemento nelle mura di Babilonia; ma quelle sorgenti, se crediamo a Rutilio, dovevano trovarsi

assai lontane, cioè nella Mesopotamia, e forse non si scosterebbe molto dal vero, chi sospettasse quel bitume condotto dalle rive del mare Caspio, d'onde una parte veniva degli antichi Assiri, e dove si trovano ancora oggidì copiosissime le sorgenti del bitume. Un canale intraprese Trajano ad oggetto di scaricare il Tigri nell'Eufrate, e di trasportarvi così le sue navi onde assediare Ctesifonte; ma mentre i lavori erano incominciati, si conobbe che l' Eufrate era molto più alto del Tigri, e si abbandonò quel disegno; Giuliano però, secondo Ammiano Marcellino, si servì di quel canale medesimo per rovesciare le acque dell' Eufrate nel Tigri, e quel canale portò il nome di Naarmacha o sia fiume dei re. Trajano le sue navi fece strascinare per terra fino ad un luogo, ove que' fiumi si ravvicinavano; gettò di nuovo un ponte sul Tigri, prese Seleucia e poco dopo Ctesifonte, capitale dei Parti ed in appresso dei Persi. Allora una nuova conferma ottenne del titolo di Partico che già a Nisiba aveva acquistato. Cosroe fuggì, e Trajano solo si impadronì della di lui figlia e del trono reale che dicevasi d'oro massiccio. Il senato di Roma, sorpreso da quelle gloriose azioni. a Trajano accordò di entrare quante volte egli volesse trionfante nella capitale. Allora soggiogò egli i Marcomadi ed i Carduani, la Antemisia, detta da Eutropio provincia della Persia, e tutta la regione situata tra Babilonia e le Indie. A Babilonia visitò la casa, ove morto era

Alessandro, e di alcune cerimonie onorò la di lui memoria. L'Assiria fu ridotta allo stato di romana provincia, come fatto si era della Armenia e della Mesopotamia; cosicchè l'impero romano si estese fino al di là del Tigri, ed a tutte quelle provincie si impose un tributo annuale. I critici più avveduti giudicano composto in quell'epoca, e falsamente attribuito a Luciano, il dialogo di Trifone e Crizia che finisce colla relazione della presa di Susa già! capitale della Persia, ed in cui si parla ancora delle incursioni allora frequenti degli Sciti. Nell'autunno Trajano tornò ad Antiochia; ma quella città nell'inverno fu quasi interamente rovinata da un orribile tremuoto, e trovandosi essa allora piena di truppe e di stranieri, tutto l'impero, come Dione si esprime, ebbe a soffrirne. Il tremuoto fu preceduto, come spesso avviene, da alcune violentissime detonazioni e da un orribile rumore sotterranco; molte persone illustri perirono, tra le quali il console Pedone; Trajano stesso fu ferito, e non salvossi nella rovina della di lui casa, se non uscendo per una finestra, nel che dice Dione essere egli stato assistito da un uomo di grandezza straordinaria. Sotto le ruine vivi non si trovarono se non una madre che nutrita erasi e nutrito aveva un bambino col proprio latte, ed altro bambino che la madre morta poppava. Sembra che quel tremuoto sosse uno de' più funesti, menzionati nella storia.

4. Consoli sedettero nell' anno seguente Elio La-

mia ed Eliano Veto, e da una iscrizione di quell'anno, XIX del regno di Trajano, si raccoglie che il senato ed il popolo romano grazic rendettero all' imperadore per avere aperto il porto di Ancona al commercio dell' Adriatico; egli volle apparentemente accomunare a quel mare il benefizio che già fatto aveva al Mediterraneo col porto di Civitavecchia. Alla primavera Trajano da Antiochia tornò a rivedere le sue conquiste, ove tutto trovò tranquillo; imbarcatosi quindi sull'Eufrate, vedere volle il golfo Persico, da Dione confuso col mare Rosso o Eritreo; ma la rapidità del fiume, il mare a cui non era accostumato, • la stagione avversa, posero la di lui vita in pericolo. Un'isola tuttavia formata dal Tigri e nominata dagli antichi Mesene occupò, e tributo impose al suo re detto Atambile; fu ben ricevuto dagli abitanti di una città posta alle rive del Tigri, e se crediamo a Dione, giunse fino all' Oceano, sotto il qual nome non si sa bene, se quello storico comprenda il golfo Persico o il mare al di là di Ormus. Si crede comunemente che in quell'epoca si impadronisse egli dell' Arabia Felice. Corn. Palma la aveva già conquistata e ridotta allo stato di romana provincia; ma si suppone che Trajano portasse più in là quella conquista medesima, perchè Arriano nel suo Periplo del mar Rosso narrava di avere trovato un centurione con alcune truppe romane, ed un gabelliere che il quarto riceveva di tutte le merci che colà approdavano. Egli parlava altresì di

una città detta Arabia, e cognominata Eudemone, posta al di là dello stretto di Babelmandel, rovinata da Cesare, forse da Trajano, che alcuni suppongono trovarsi nel luogo della odierna Aden, indicata vedendosi nel paese degli Omeriti. Da alcune medaglie altronde si raccoglie, che Trajano volle conquistare l'Arabia in persona; Festo fa menzione di quel fatto, ed Eutropio dice solo che la riduzione dell' Arabia in provincia, fu una delle ultime azioni di quel principe. Festo soggiugne che Trajano conquistò pure la provincia de' Saraceni; ma siccome quel nome non era ancora conosciuto, opinano i critici giudiziosi, che in luogo di Saraceni debba leggersi nel testo Osrhoeni, abitatori di una provincia della Mesopotamia. Si narra che Trajano, trovandosi sul mare, si dolesse di non essere tuttora in età giovanile per potere estendere come Alessandro le sue conquiste fino alle Indie; ed Eutropio dice che una flotta aveva a quest' oggetto disposta nel mar Rosso, e che di continuo informavasi dei costumi e del modo di combattere degli Indiani. I Romani si dissero alcuna volta conquistatori delle Indie; ma si crede comunemente che sotto quel nome l'Arabia intendessero; il senato però, vedendo nelle lettere di Trajano nominati di continuo popoli ad esso sconosciuti, che soggiogati si erano, potè credere che sino alle Indie esteso avesse le 'sue conquiste; ed onori straordinari gli conserì, tra i quali quello ancora di un trionso per

ciascuno dei popoli che sottomesso aveva. Si costrusse nella piazza che portava il di lui nome, un arco trionfale, e tutti i Romani fecero a gara preparativi per solennizzare il di lui ritorno. Ma egli non rivide Roma, e tutte le nazioni che domate da lui dicevansi, si rubellarono, e presso che tutti trucidarono i presidi, che destinati erano a contenerle. Gli ebrei insorsero in tutte le provincie dell'impero, a ciò spinti in parte dalla assenza dell' imperatore, in parte dal tremuoto di Antiochia, che alcuni impostori rappresentavano loro come un certo presagio della caduta dell' impero romano. Sollevaronsi al tempo stesso in Alessandria, in tutto l'Egitto. nella Libia Cirenaica; e in Egitto si formarono in eorpo di truppa, e sconfissero nel primo scontro i Greci; ma questi ritiratisi in Alessandria, tutti gli ebrei tagliarono a pezzi senza distinzione di età o di sesso. Gli ebrei di Cirene desolarono tutta la pianura dell' Egitto sotto la condotta di un capo detto Lucua, al quale Eusebio dà il nome di re; Dione nomina quel capo Andrea, e riferisce crudeltà incredibili di que' forsennati, che alcuni uomini segavano per metà, altri gettavano alle bestie feroci, altri obbligavano ad uccidersi tra loro dopo avere fatto ad essi soffrire tormenti inuditi, divoravano la carne delle loro vittime, le mani si lavavano nel loro sangue, si vestivano di pelli umane, ecc. Dicesi che nella sola Libia mettessero a morte 200,000 uomini e 250,000 in Cipro, e che

Salamina incendiassero dopo di avere con crudeltà, tutta propria, dice Dione, di quella nazione, trucidati tutti gli abitanti. Trajano fu di fatto obbligato dopo alcun tempo a ripopolare con alcune colonie la Libia. Egli risolvette di punire gli ebrei non come rivoltosi, ma come mostri nemici del genere umano; nella Libia spedi Marcio Turbone con oste numerosa e con una flotta, e molti ebrei furono passati a fil di spada, sebbene cara costasse quella vittoria ai Romani; nè per ciò fu compiuta quella guerra, che continuò ancora sotto Adriano. Nell'isola di Cipro i Romani uniti agli abitanti tagliarono a pezzi tutti i Giudei, nè più permisero che alcuno ne entrasse in appresso nell'isola, mettendo a morte anche coloro, che gettati erano colà dalle tempeste. Nella Mesopotamia furono pure vinti, distrutti in gran parte e cacciati dalla provincia gli ebrei da Lusio Quieto. Ma la loro sollevazione quella fu, che le regioni nuovamente conquistate da Trajano, tutte eccitò alla rivolta; Lusio Quieto ed Appio Massimo furono spediti per comprimerle; ma il secondo fu battuto ed ucciso, e Lusio non riuscì che a riacquistare la città di Nisiba e quella di Edessa che incenerì. Erucio Claro e Giulio Alessandro, altri comandanti romani, riacquistarono pure la città di Seleucia sul Tigri ed alcune altre piazze rubellate. Allora Lusio fu spedito governatore nella Palestina, che pure sembrava disposta alla rivolta, e Trajano per la decima ed ultima volta assunse il

titolo di imperatore. Alcuni scrittori, i quali hanno prodigato a Trajano i maggiori elogi, e tra questi gli Inglesi scrittori della storia universale, hanno trovato, come essi dicono, inconcepibile, che un principe tanto buono e tanto dolce, perseguitasse i cristiani. Questa sorpresa dee cessare dal momento che si osservi non essersi mai in quell'epoca ben distinti i cristiani dagli ebrei, e si ponga mente agli orrori che gli ebrei commessi avevano, alla sollevazione che si era suscitata per cagione loro in tutto l'impero, ed alla vastità delle provincie che essi avevano coi tumulti loro sottratte al romano dominio. Non si ha che a ricorrere un istante al testo di Svetonio, il quale scriveva le sue storie poco avanti quell'epoca, e parlando del regno di Claudio, dice che cacciati furono da Roma i Giudei, impulsore Chresto assidue tumultuantes. Questo basta a far vedere, che non bene si distinguevano i cristiani dagli ebrei, e che gli insorti tumulti forse più alla nuova setta che non all'antica nazione degli ebrei si attribuivano. Nell' incendio di Roma al tempo di Nerone si sono pure veduți i cristiani perseguitati sotto il nome di ebrei.

5. In mezzo a tutti que' tumulti fedele a Trajano conservossi Sembele o Atambile re di Mesene; ed i Parti, i quali forse ebrei non avevano tra loro, non si mossero per riacquistare la loro libertà. Trajano o per prevenire qualunque movimento, o per compiaccre i Parti, risolvette di dare loro un re

della nazione medesima; andò dunque a Cresifonte, riunì in una grande pianura le sue truppe ed i Parti, e salito su di un trono, incoronò Partamaspate o Psamatessiri secondo Sparziano. Quest' uomo rimase fedele ai Romani, ma disprezzato fu dai suoi sudditi, che alcuna autorità in esso non riconoscevano. Il re dato ai Parti forma il soggetto di alcune medaglie. Sotto il consolato seguente di Negro ed Aproniano, Trajano si incamminò di nuovo verso l'Arabia per muovere guerra agli Agareni, i quali non si sa bene ove fossero situati, ma nei tempi dell'impero greco diedero il nome agli Arabi ed ai Saraceni in generale. Trajano assediò la loro città, che grande non era, nè bella secondo Dione, ma ricchissima, perchè si adorava in quella il sole, e tutti i popoli recavano colà magnifici donativi. Trovavasi su di un'alta montagna cinta di forti mura ed assai popolata; il suolo tutto all'intorno era sterile e deserto, e forse questo fu il motivo per cui nè Trajano nè Severo in appresso, non riuscirono ad impadronirsene. Trajano corse gravissimo pericolo di essere sorpreso dai nemici, benchè vestito da semplice soldato, ed un cavaliero fu ucciso al di lui fianco. I soldati credettero, che venti furiosi e procelle si suscitassero ogni qualvolta correvano all'assalto; la cosa più certa è, che nel campo furono orribilmente travagliati dalle mosche. Trajano cadde allora infermo, e sebbene alcun sospetto vi avesse di veleno, si disse che egli era af-

fetto da idropisìa e da paralisi. Voleva egli tornare nella Mesopotamia, ma vedendo che lo stato della di lui salute peggiorava, il comando dell' armata confidò ad Adriano, che proposto aveva al reggimento della Siria, ed imbarcossi per l'Italia; allora sollevaronsi tutti i paesi che egli aveva conquistato, ed i Parti cacciarono il nuovo loro re, gli Armeni altro re scegliettero a loro talento, e la maggior parte della Mesopotamia ai Parti si riunì. Giunto Trajano a Selinonte nella Cilicia, detta in appresso Trajanopoli, fu in pochi giorni ridotto a morte da una violenta dissenteria. Egli morì al principio di agosto dopo un regno di 19 anni, 6 mesi e 15 giorni. Si volle occultare per alcun tempo quella morte; Adriano però ne fu informato il giorno 11 di quel mese in Antiochia, e si fece dichiarare imperatore. Eutropio solo scambiò Selinonte con Seleucia, che lontana era troppo dal mare, e non su la strada di Roma; Selinonte altronde è indicata in varie iscrizioni, nei versi Sibillini e nella cronaca di Alessandria, come luogo della morte di Trajano. Il di lui cadavere fu abbruciato in quella città, e le sue ceneri chiuse in un' urna d'oro, furono portate in Roma da Plotina di lui moglie e da Matidia di lui nepote, accolte come in trionfo, e deposte sotto la celebre di lui colonna. Narrasi che Fedimone di lui liberto, coppiere e forse segretario, morisse il giorno 12 di agosto, non potendo sopravvivere ad un ottimo padrone. Trajano morì

improle; alcuni pretendono che nominare non volesse alcun successore sull'esempio di Alessandro; altri dicono che dieci nomi spedisse al senato, affinchè scelto ne fosse il migliore; e Dione narra, che in un convito gli amici pregasse di nominargli dieci uomini capaci a regnare; altri, come Sparziano, mettono in campo Nerazio Prisco, famoso giureconsulto, al quale l'imperadore raccomandasse un giorno le provincie al caso che egli morisse; altri finalmente pretendono, che disposto fosse a favore di Serviano, di Lusio Quieto e di Adriano. Certo è, che Adriano fu preserito per il savore di Plotina, e si disse perfino che quella donna, mentre Trajano moriva o già morto era, avesse. fatto ad alcuno simulare la di lui voce, e pronunziare le parole della adozione. Dione nega di fatto, che adottato fosse Adriano; ma suppone che tutto eseguito si fosse per artifizio di Plotina e di Taziano, altro tutore di Adriano unitamente all'imperadore; soggiugnendo ancora che le lettere indirizzate al senato per la adozione, sottoscritte erano da Plotina, che mai non aveva eseguito tal cosa. Dodwello ha combattuto Dione, fondandosi sul principio, che Adriano regnato avesse, secondo alcune iscrizioni ed alcuni antichi storici, 22 anni, il che non potrebbe essere vero, se non si anticipasse di un anno la data del di lui regno, e quindi proverebbe che fosse stato adottato da Trajano ed assunto come collega all' impero, un anno avanti la di lui morte.

6. Molte istituzioni, molte fondazioni e molte opere pubbliche grandiose, si attribuiscono a Trajano. Secondo Aurelio Vittore avrebbe egli stabilito il primo il corso regolare dei Veredari o sia del servizio de' cavalli e dei messaggieri, che ora noi diciamo delle poste; sebbene dal codice Teodosiano possa raccogliersi, secondo le note di Gotofredo, che invenzione quella fosse di Augusto, e che Trajano la avesse solo migliorata. Una grande strada aprì, al dire di Vittore medesimo, dalla estremità del Ponto Eusino sino alle Gallie. Molte biblioteche eresse in Roma, ed un teatro presso il campo di Marte; ingrandì il circo, molti antichi edifizi ristaurò, molti ne fondò di nuovi, ed acque abbondanti condusse in quelle parti della città che ne mancavano. Una montagna fec'egli spianare per l'altezza di 144 piedi, onde formare la piazza che portò il di lui nome, in mezzo alla quale trovavasi la colonna Trajana, che colla altezza sua indicava quella delle terre che si erano dovute sgombrare da quel luogo. Egli si servì dell'opera di un architetto, detto da Dione Apollodoro; secondo Ciacconio doveva trovarsi in cima alla colonna la statua di Trajano con un pomo d'oro in mano, entro il quale crano racchiuse le di lui ceneri; Eutropio però e Vittorino, sepolto lo credevano sotto la colonna medesima. — Și osservò che sotto il di lui regno l'impero fu spesso funestato dai tremuoti, da una peste fatale, dalla fame e dagli incendj. Roma

ebbe pure a soffrire per lo straripamento del Tevere, che molte case distrusse, e molte campagne devastò, sebbene Trajano stesso un grandissimo canale avesse fatto scavare per prevenire la inondazione. Flegone narra che una donna di Alessandria si sgravò in un parto di tre maschi e due femmine, e che Trajano tutti que' figli educare fece a sue spese. Plutarco narra parimenti, che una vestale detta Elvezia, trovandosi a cavallo, fu rovesciata dal fulmine e gettata nuda dalla parte opposta; che gli indovini dissero quello essere presagio di alcun avvenimento sommamente vergognoso per quel corpo, e che poco dopo lo schiavo di un cavaliero detto Butezio svelò, che il di lui padrone e molti altri cavalieri, criminoso commercio mantenevano con tre vestali dette Emilia, Lepida e Marcia. Queste, se pure non vi ha confusione nel testo, furono punite non meno che i loro amanti; ma sull'appoggio dei libri Sibillini si pretese che espiato non fosse il delitto, e si rinnovò la barbara scena, manifesto indizio della civilizzazione ancora imperfetta, del seppellimento di due Galli e due Greci, cioè due maschi e due femmine, sotterrati vivi in una piazza di Roma. Riesce singolare il vedere, che i Romani poco prima avevano richiesta la punizione di alcuni Inglesi, che sacrificato avevano un uomo ai loro Iddi; il che, senza punto migliorare le nostre idee intorno ai costumi dei Romani, prova che nella loro maniera di intendere, la crudeltà da essi esercitata verso i

Galli ed i Greci sotto tutto altro aspetto riguardavano, che sotto quello di un sacrifizio di vittime umane. - Molti fatti provano che i cristiani perseguitati fossero sotto quel regno in varie provincie dell'impero; tuttavia Trajano non è annoverato da Tertulliano tra i persecutori, nè alcun editto egli promulgò contra la religione de'eristiani. Io non posso neppure intendere come da alcuni si sia tratto argomento dalle lettere 102 e 103 del lib. X di Plinio, per credere che quel principe i cristiani odiasse, e che prevenuto fosse contra quella religione allora riguardata come nuova. In quelle lettere Trajano non parla se non dei voti, che sciolti si erano agli Dei immortali per la di lui salute nel giorno in cui assunto aveva egli l'impero; nè alcuna cosa si trova in quelle lettere, che riferire si possa al nuovo culto. È bensì vero che nella lettera 97 del libro medesimo, Plinio dopo avere parlato assai confusamente della innocenza ed anche della costanza dei cristiani, chiede consiglio sul modo di porre un freno a quella setta o, come egli dice, a quella superstizione, che troppo dilatavasi a pregiudizio delle vecchie divinità, cosicchè più le vittime non trovavano compratori; al che ( Trajano risponde, che ricercare non dovevansi i seguaci di quel culto, e solo punire qualora accusati fossero e convinti, e che loro perdonare potevasi se pentiti mostravansi, esclusa qualunque denunzia anonima. Tutto questo attesta dolcezza

e moderazione in Trajano, mentre dalla lettera di Plinio si raccoglie, che nor l'oggetto solo del culto si aveva in vista, ma temevasi ancora che nelle segrete adunanze loro alcuna cosa si tramasse contra lo stato, il che però Plinio trovato non aveva. Quell' uomo dottissimo dà a vedere nella sua lettera, che sebbene molte indagini fatte avesse su vari individui di quella setta, tuttavia non bene ne conosceva, nè le istituzioni, nè le pratiche, nè i riti, nè la credenza, nè le opinioni; meno ancora doveva conoscerle Trajano, e siccome generalmente in Roma confondevansi i cristiani cogli ebrei, e siccome questi cagionato avevano grandissimi disordini in tutto l'impero, non è meraviglia, che Trajano con alcuna durezza trattasse coloro che un culto diverso professavano da quello de' Romani; giacchè egli è pur d'uopo osservare, ciò che forse non si è fatto da alcuno, che due sole religioni i Romani conoscevano, cioè la loro propria, e qualunque altra che straniera fosse, e che solo rigettavano perchè straniera. Si narra che dopo quella lettera di Plinio la persecuzione continuasse nella Bitinia, ma non si conoscono, nè citati furono giammai ordini o decreti di Trajano; e forse nelle provincie più lontane, come tuttora avviene, molte cose facevansi senza che l'imperadore ne fosse informato. Sembra pure che alcune circostanze di quella persecuzione esagerate sieno da Eusebio e da Tertulliano, cristiani l'uno e l'altro, ed il secondo amico della declamazione anzichè della storica semplicità.

Stor. d' Ital. Vol. IX.

## CAPITOLO XXIV.

Della storia di Roma e dell'Italia dalla morte di Trajano sino a quella di Adriano.

Origine di Adriano. Di lui educazione. Di lui vita privata. Di lui studi e progressi nelle lettere -Adriano mostrasi da principio clemente, poi crudele: affabile, ma amico dei delatori. Di lui liberalità. Saviezza de' di lui giudizj. Della patria di Salvio Giuliano, famoso giureconsulto. Di lui editto perpetuo. - Modestia ed altre virtù di Adriano. Vizi ad esso rimproverati. Di lui condotta colla moglie Giulia Sabina. - Lettere di Adriano al senato. Cominciamento delle di lui crudeltà. Egli abbandona tutte le conquiste di Trajano. Torna in Roma. Assume i fasci consolari. Condona ai privati i debiti verso il tesoro. - Guerra di Adriano nell'Illirio contra i Sarmati ed i Rossolani. Uccisione di persone illustri in Roma. Cambiamento dei prefetti del pretorio. - Principio dei viaggi di Adriano. Egli visita la Spagna, le Gallie, la Germania, l'Inghilterra. Costruzione di una muraglia in quella provincia. Opere pubbliche costrutte in altri luoghi. Si tenta nella Spagna da un pazzo il di lui assassinio. -Continuazione de' viaggi di Adriano. Di lui opere nella Grecia. Soggiorno in Atene. Passaggio nella Sicilia. Di lui ritorno in Roma. Tremuoto nella

Bitinia. Generosità di Adriano. Di lui viaggio in Africa. Morte e funerali di Plotina. Nuovo tempio eretto in Roma. Morte dell' architetto Apollodoro. -Adriano torna nell' Oriente. Conferisce con vari re. Torna nella Siria e nell' Egitto. - Compilazione dell' editto perpetuo. Adriano si trattiene nell' Egitto. Di lui lettera intorno ai cristiani. Benefizi da esso compartiti agli Alessandrini. Museo di Alessandria. -Morte di Antinoo. Divinizzazione di quel giovane. Credulità parziale de' popoli. Adriano torna nella Siria. Grande sollevazione degli ebrei sotto Barcocheba. Primi tentativi fatti per comprimerla. Spedizione di Giulio Severo. Presa di Gerusalemme. Continuazione della guerra. Totale sconfitta degli ebrei. Distruzione prosso che intera di quella nazione. Incremento de' cristiani. Rifabbricazione di Gerusalemme fatta da Adriano. - Guerra contra gli Alani. Adriano in Atene. Abbellisce quella città. Altri benefizi da Adriano ai Greci compartiti. Città nuova nell' isola di Delo. - Adriano torna in Roma. Ambasciate da esso ricevute. Farasmane in Roma. Malattia di Adriano. Adozione di Vero. Carattere di Vero. Cariche ad esso conferite. Costruzione della famosa Villa Adriana presso Tivoli. Crudeltà esercitate da Adriano in quel periodo. Morte di Serviano. - Morte di Vero. Adozione di T. Antonino. Morte di Sabina. La malattia di Adriano si aggrava. Di lui disperazione. Egli si reca a Baja. Di lui morte. Onori ad esso renduti ad istanza di Antonino. - Opere pubbliche di Adriano. Villa Adriana. Suo mausoleo. Città da esso fabbricate. - Leggi diverse e regolamenti di Adriano. Di lui condotta a riguardo de' cristiani. - Note cronologiche.

S. 1. Adriano, figlio di Elio Adriano Afro cugino di Trajano e di Domizia Paolina di illustre stirpe di Cadice, usciva da una famiglia originaria di Italica nella Spagna, dove i di lui antenati, secondo quello che egli medesimo narra, eransi trasportati dalla città di Adria nel Piceno. Nato era egli in Roma, secondo Sparziano, il giorno 24 di gennajo dell' anno 76 dell' era volgare, e solo Eutropio, combattuto per ciò da Casaubono, nato lo suppone ad Italica. Ai nomi di Elio Adriano quello aggiunse di Trajano, giugnendo all'impero. Orfano alla età di 10 anni, rimasto era sotto la tutela di Trajano e di un cavaliere romano, detto Taziano da alcuni, da altri Aziano. Tali progressi fec' egli nelle lettere greche, che alla età di 15 anni nominavasi il giovane greco. Da Domiziano fu eletto decemviro, e quindi comandante della seconda legione ausiliaria che nella Mesia condusse; e colà, dice Sparziano, un astrologo gli annunziò che chiamato era all'impero, predizione che già gli era stata fatta da uno zio. Fu egli destinato dall'armata a congratularsi con Trajano, allorchè questi fu adottato da Nerva, e fu il primo che della morte di questo imperadore avvertisse Trajano, benchè

Serviano che nell'alta Germania comandava, tentasse di prevenirlo. Trajano lo ritenne con se, e moglie gli diede Sabina abbiatica della di lui sorella; ma tuttavia non gli conferì giammai alcun onore straordinario. Contratti aveva nella gioventù debiti grandiosi, e di alcuni vizi veniva pure accusato, che però compensati erano da grandi virtù. Dotato di una memoria prodigiosa, egli si ricordava perfettamente del contenuto di un libro che letto avesse, per quanto astruso ne fosse l'argomento; i nomi riteneva di tutti i soldati dell'armata; in tutte le scienze si distingueva, e dicevasi l'oratore il più eloquente, il migliore poeta, il grammatico più illustre del suo secolo. Non ignaro delle matematiche e della medicina, le proprietà conoscendo delle erbe e de' minerali, coltivava anche la pittura e la scultura, cantava e suonava ogni sorta di istrumenti; solo si puo notare come una macchia in questo quadro, che anche della astrologia giudiziaria occupavasi e della magia. Si narra che al tempo stesso lettere dettasse a diversi amanuensi, e che gli affari dell'impero meglio conoscesse di quello che un privato intendere potesse la economia domestica. Certo è che il di lui palazzo era pieno sempre di filosofi, di oratori, di poeti, di matematici; che gli scienziati singolarmente favoreggiava, che con essi compiacevasi di disputare, e versi cantava all' improvviso, sfidando gli altri poeti. Riprese un giorno Favorino per alcuna frase importuna di cui si era servito, e quel filosofo confessò che ingannato si era, benchè con buoni esempj giustificare potesse il suo detto; vedendo quindi che i di lui amici ne facevano le maraviglie, disse loro che disputare non voleva con un uomo che trenta legioni aveva al suo comando; il che prova solo che dalla filosofia non andava disgiunta la adulazione, e che i filosofi in quella età divenire sapevano cortegiani.

2. Cominciò Adriano il suo regno con atti di umanità e di clemenza; divenne in appresso crudele e molti fece mettere a morte ingiustamente; quindi è che alcuni scrittori lo rappresentano come principe clemente, altri come naturalmente crudele, e solo disposto sovente a perdonare, perchè la sorte temeva di Caligola, di Nerone, di Domiziano. Taziano gli suggerì da principio di far perire Bebio Macro governatore di Roma, Laberio Massimo e Crasso Frugi, dei quali i due ultimi cospirato avevano contra Trajano, e trovavansi allora in esilio. allegando che quelle persone avrebbono potnto suscitare tumulti; ma Adriano rispose, se crediamo a Sparziano, che atto tirannico sarebbe stato il punire alcuno per delitto che egli stesso avrebbe probabilmente commesso. Soggiugne quello storico, che incontrato avendo dopo il suo avvenimento al trono un privato di lui nemico, gli disse semplicemente: « eccoti salvo ». Ma Dione narra all'incontro che mai perdonò ad Apollodoro una frase di di-

sprezzo, che questi pronunziata aveva a di lui riguardo innanzi a Trajano. Cogli amici conversava familiarmente, e perfino i suoi liberti visitava nelle loro malattie; amava coloro che con libertà gli parlavano, e spesso mostrava piacere di essere corretto. Ad una donna che chiedeva giustizia, rispose che occupato egli era; e domandando questa perchè dunque egli fosse imperatore, la ascoltò all'istante, e la rimandò soddisfatta. Nulla rifiutava egli di ciò che ragionevole reputasse, e molti favori accordava anche non chiesti; ma al tempo stesso l'orecchio prestava ai delatori, il che fatale riuscì a tutti quasi i di lui favoriti. La di lui liberalità era senza limiti, e quella ancora superava di Trajano. Grandi somme assegnò al mantenimento de' fanciulli poveri o abbandonati dell'uno o dell'altro sesso; pensioni accordò a tutti i senatori che impoveriti si erano senza loro colpa; donò largamente ai cavalieri che non trovavansi in grado di sostenere la loro dignità, ed ai governatori delle provincie ed ai comandanti delle armate donò cavalli, muli, vesti e danaro, onde aggravate non fossero le provincie. Immensa quantità di grano distribuire faceva annualmente alla plebe; nella ricorrenza delle feste di Saturno tutti gli amici suoi ricompensava con donativi della loro fedeltà, e i doni che egli faceva ai principi stranieri, superavano sempre di gran lunga quelli che egli ne riceveva. Se alcun maestro trovavasi inabilitato dalla età o da malattia a sostenere la sua carica, egli gliela

faceva onorevolmente dimettere, provvedendo al tempo stesso alla di lui sussistenza, il che puo riguardarsi come il primo esempio in Italia delle così dette giubbilazioni. Nè Roma solo ebbe a risentire gli effetti della di lui liberalità; ma passato avendo una gran parte del suo regno nel visitare le diverse provincie, a tutte accomunò i suoi benefizi. Dione, non sempre favorevole a quello imperatore, lasciò scritto che ingiusto non era stato giammai al grado di appropriarsi quello che non gli apparteneva. Nulla ricevere egli volle per testamento da coloro che non conosceva e neppure dagli amici, allerchè questi avevano alcuna prole. Mostrò sempre rispetto grandissimo per il senato, per i consoli e per gli altri magistrati, ascoltando i loro consigli, ed intervenendo regolarmente alle assemblee, allorchè trovavasi in Roma; le sentenze del senato dichiarò inappellabili, ed amministrando egli stesso la giustizia colla maggiore imparzialità, si conformò sempre al parere dei più famosi giureconsulti che allora trovavansi nella capitale, tra i quali si nominano Giovenzio Celso, Nerazio Prisco e Salvio Giuliano. Quest' ultimo si crede di patria milanese, e questo puo raccogliersi da un testo di Sparsiano, nel quale è detto che l'avo paterno di Didio Giuliano era Insubre milanese. Altri lo volle tuttavia Africano, ed in questa opinione concorsero il Reinesio e l'Eineccio. Muratori ha sostenuto in questo punto di storia la causa dei Milanesi; e la cosa è posta fuori

di dubbio, qualora si ammetta per vera una iscrizione riferita dal Muratori medesimo nel suo Tesoro Tom. I pag. 338; monumento onorevolissimo per i Milanesi, al quale Tiraboschi non ha opposto che debolissime congetture. Quel Giuliano fu il compilatore della grand' opera dell' Editto perpetuo, nel quale egli compose un regolare sistema di giurisprudenza, raccogliendo, esaminando e confrontando tra loro le antiche leggi di tutti i pretori, togliendo ciò che vi fosse di inutile o di contrario al buon diritto, e quello aggiugnendo che avere potesse in avvenire autorità ne' giudizi. Quell' opera servì di norma e di regola a giudicare fino ai tempi di Costantino, e nel foro ritenne ancora dopo quell' epoca alcun vigore.

3. Lodato fu grandemente Adriano, perchè alcun potere non accordò ai liberti, ed anzi punì severamente coloro che influenza affettavano onde ottenere donativi. Nemico del fasto, tornava egli dal senato in lettiga, affinchè dispensati fossero i membri di quel corpo dall'accompagnarlo. Nelle medaglie stesse non assunse d'ordinario i titoli di imperadore, di pontefice massimo, di padre della patria ecc.; innalzò grandiosi edifizi, nè ad alcuno impose il suo nome se non ad un tempio dedicato a Trajano; tuttavia il suo nome fu dato a diversi acquedotti, ed anche ad alcune città che altri nomi avevano da prima. Fuori di Roma non isfoggiò mai il treno magnifico di imperadore; coi soldati viveva

come semplice soldato, grandissima cura prendeva della militare disciplina, e la ristabili interamente, tutti i torti riparando che a quella fatta avevano alcuni di lui predecessori. Gli si rimproverava solo una curiosità eccessiva, che lo spigneva a indagare gli affari de' privati, alcun tratto di impudicizia ed il vizio della superstizione, dal che indotto dicesi a perseguitare i cristiani. Questo rimprovero trovasi in Ammiano Marcellino, e più ancora nella cronaca Eusebiana e nell' Apologetico di Tertulliano; ma questi scrittori convengono, che egli, tenace mantenitore della religione dell'impero, i cristiani, il di cui culto forse non conosceva, riguardasse solo come nemici del culto stabilito degli Dei. Si dice che la caccia amasse eccessivamente, e che di sua mano uccidesse orsi, lioni ed altre bestie feroci; che una città fondasse nella Misia detta Adrianotera o caccia di Adriano, perchè colà ucciso aveva un orso; che i cani ed i cavalli amasse con tale trasporto, che fino di tombe e di epitafi gli onorasse. Il primo fu tra gli imperadori che lasciasse crescere la barba, il che dicesi che egli facesse per nascondere alcun difetto naturale del viso. Giulia Sabina trattò piuttosto come schiava che come moglie, dichiarando che ripudiata la avrebbe, se stato fosse semplice privato; tuttavia il nome le accordò di Augusta, allorchè egli quello assunse di padre della patria; ma alcuni scrittori suppongono che in appresso perire la facesse di veleno.

Se crediamo ad Aurelio Vittore, quella donna vantavasi di non dare alcuna prole ad Adriano, onde non produrre per tal modo la ruina del genere umano.

4. Siccome Adriano era stato dichiarato imperatore in Antiochia, scrisse al senato scusandosi di avere assunto quel titolo senza l'autorità di quel corpo, perchè forzato dai soldati; e mentre i senatori pregava ad approvare la di lui elezione, chiedeva al tempo stesso che decretato non gli fosse alcun onore che meritato non avesse; obbligavasi pure a non mandare a morte alcun senatore, ed a non intraprendere cosa alcuna importante senza l'avviso del senato. Ai soldati tuttavia che eletto lo avevano, una ricompensa accordò maggiore del doppio di quello che loro era stato dagli altri imperadori conceduto, e prefetti del pretorio creò Taziano di lui tutore e Simile. Questi, uomo distinto per la sua probità e la sua prudenza, non accettò che con istento, e tre anni dopo ritirossi alla campagna, ove sette anni visse nel riposo, questo epitafio ponendo sulla sua tomba: fui sulla terra 76 anni, e sette ne ho vissuto. Taziano non mostrossi così moderato, e ai di lui consigli si attribuirono le uccisioni di varie persone, ordinate due anni dopo da Adriano. Lusio Quieto, che con tanta gloria servito aveva sotto Trajano, fu privato del comando dei Mauritani, perchè sospetto di aspirare alla sovranità. Tutte le conquiste di Tra-

jano furono abbandonate; Adriano ritirò le sue truppe dalle provincie poste al di là dell' Eufrate, cosicchè quel fiume divenne ancora da quella parte l'estremo limite dell'impero. Agli Armeni permise di scegliersi un re, ai Parti di richiamare Cosros cacciato da Trajano, ed a Partamaspate che i Parti ricusavano, accordò la sovranità sopra alcun popolo vicino. Voleva pure Adriano abbandonare il paese de' Daci; ma ne fu dagli amici dissuaso, perchè molti cittadini romani in quella provincia dimoravano; fece tuttavia demolire il ponte che Trajano costrutto aveva sul Danubio, affinchè i Daci non potessero fare continue scorrerie sulle terre dell' impero. Tranquillato avendo l'Oriente, e dato un nuovo governatore alla Siria, partì Adriano per Roma, dove non giunse se non l'anno seguente. e se crediamo ad Epifanio, passò a Gerusalemme e di là in Egitto, ed il disegno concepì allora di rifabbricare quella città da Tito distrutta, il che però non eseguì se non negli ultimi anni del suo regno. In Roma assunse per la seconda volta i fasci consolari con Fosco Salinatore che sposata aveva una di lui nepote; ricevuto fu nella città con gioja, ma il trionfo ricusò che disposto erasi a Trajano e che il senato aveva ad esso decretato. Si portò invece in trionfo l'immagine di Trajano, e da Sparziano puo raccogliersi che Adriano stesso la portasse. Condonò egli al suo arrivo tutti i debiti, che col pubblico tesoro avevano i privati di Roma e

dell' Italia, e nelle provincie tutto quello che dovuto era da 16 anni addietro; i titoli de' crediti furono abbruciati nella piazza di Trajano, e gli scrittori Inglesi hanno calcolato che quel donativo ragguagliare si potesse alla somma di 7 milioni sterlini. Medaglie furono battute in memoria di quella grande liberalità in quell'anno e nel seguente, ed in una riferita da Spanemio e da altri, vedesi Adriano con una fiaccola in atto di incendiare le schede dei debiti colla leggenda: Tutta la terra arricchisce.

5. Consolo per la terza volta nell'anno seguente con certo Rustico, rinunziò dopo quattro mesi i fasci, nè più volle riprenderli. I Sarmati ed i Rossolani, parte dei Russi odierni, fecero in quell'anno una irruzione nell'Illirio; Adriano recossi tosto nella Mesia, e que' barbari sconfisse mentre al loro paese tornavano. Coloro che si salvarono attraversando a nuoto il Danubio, spedirono tosto ambasciadori, ed Adriano accordò loro condizioni onorevoli; venuti quindi que' popoli a discordia tra di loro, arbitro elessero Adriano medesimo, che le loro querele compose con reciproca soddisfazione delle parti. Egli nominò allora Marzio Turbone governatore della Pannonia e della Dacia, e la sua armata condusse nell'Illirio, d'onde al senato scrisse, come cospiratori accusando quattro illustri uomini consolari, Corn. Palma, Publio Celso, Domizio Nigrino e Lusio Quieto. Il senato sempre alle viltà proclive, ordinò che messi fossero a morte all'istante. senza che neppure consapevoli fossero della accusa; e siccome alcuno non li credeva colpevoli, l'odio del pubblico manifestossi contra Adriano, che tornato rapidamente in Roma, giurò che quegli infelici erano stati trucidati contra di lui voglia; ma, come osserva Dione, non fu creduto da alcuno. Soggiugne lo stesso storico che molte altre persone di altissimo merito accusate furono e condannate come eomplici della sognata cospirazione; che una generale costernazione si sparse nella città, e che Adriana fu costretto a pubblicare un editto, col quale vietato era il condannare chicchessia per delitto di lesa maestà. Adriano bramava forse di far perire Taziano, uomo imperioso che troppa autorità arrogavasi, e che forse cagionato aveva quegli ingiusti supplizi; ma dissimulò tuttavia per alcun tempo il suo sdegno, e solo indusse Taziano a rinunziare alla sua carica di prefetto del pretorio, che data fu a Turbone, uno dei più valenti guerrieri di quel secolo; Taziano ottenne un posto nel senato, e gli ornamenti consolari. A Simile, che la prefettura rinunziò pure in quell' anno, fu sostituito Setticio Claro

6. Cominciò allora Adriano i suoi viaggi, e prima recossi nella Campania, dove la sua liberalità mostrò verso tutti gli abitanti più poveri delle città poste sul di lui passaggio. Consoli eletti furono C. Atilio Severo e Tito Aurelio Fulvio, che sotto

il nome di Antonino Pio succedette ad Adriano nell'impero. Questi continuò i suoi viaggi, dicendo che un imperatore imitare doveva il sole, e rischiarare tutte le regioni della terra, e quasi 17 anni consumò in quel lungo suo giro. Visitò da prima le Gallie, poi la Spagna, la Germania, la Mauritania, l' Africa propria, la Libia, la Sicilia, l' Acaja, l' Eubea, la Macedonia, l' Egitto ed in particolare la città di Alessandria, la Palestina, l'Arabia, la Siria, la Cilicia, la Panfilia, la Licia, la Cappadocia, la Frigia, l'Asia propriamente detta, la Bitinia, la Mesia e la Dalmazia. Questi viaggi sono ricordati da varie medaglie giunte fino a noi, ed esposte o riunite prima d'ogn'altro dal nostro Mezzabarba Birago; in alcuna però non è fatta menzione dell' Inghilterra, nè dell' Armenia, nè della Dacia; sebbene certo apparisca altronde, che anche in quelle provincie si recasse Adriano. Nelle Gallie visitò tutte le principali città e le fortezze dai Romani stabilite, beneficando in ogni luogo i poveri; nella Germania, ove trovavasi il fiore delle truppe dell'impero, fermossi alcun tempo per ristabilire la antica disciplina, non essendo di là partito se non sotto il consolato di Annio Vero, padre dell'imperadore Marco Aurelio e di Augure o Augurino, come è nominato nella cronaca di Alessandria. Tornò allora Adriano nelle Gallie, e di là secondo Sparziano passò in Inghilterra, ove molti abusi riformò. I popoli settentrionali di quell'isola dopo

la partenza di Agricola, scosso avevano il giogo. nè Adriano credette opportuuo di ricondurli sotto la romana obbedienza. Ma affine di frenare le incursioni dei Caledonj, costruire fece una muraglia, che stendevasi da Eden, oggi nel paese di Cumberland, fino a Tyn nel Nortumberland, il che secondo Usserio e Cambdeno, porterebbe una lunghezza di 80 miglia incirca. In altri luoghi dove i barbari non erano separati dai Romani se non da fiumi o ruscelli, fece pure costruire una specie di muraglia o piuttosto di palafitta, giacchè, dice Sparziano, fu questa formata con grandi pali ficcati nella terra, e con altri per lo traverso intralciati. Adriano punì nella Britannia alcuni, che mancato avevano del dovuto rispetto alla imperadrice; tra questi contansi Svetonio Tranquillo, che alcuni credono lo storico, e Setticio Claro, dei quali il primo perdette la carica di epistolografo o segretario dell'imperatore, il secondo quella di prefetto del pretorio. Ripassò quindi Adriano nelle Gallie, ed a Nimes fece fabbricare un magnifico palazzo in onore di Plotina vedova di Trajano. Non si trova più vestigio di quel palazzo; ma Salmasio attribuisce ad Adriano o ad Antonino l'anfiteatro che tuttora si vede colà, detto l'Arena, il ponte del Gard, di cui rimangono alcune tracce, e molte altre antichità di quel paese. Dalle Gallie Adriano recossi nella Spagna; passò l'inverno a Tarragona, ristaurò colà il tempio di Augusto sondato da Tiberio, ed in una

assemblea generale delle provincie o degli stati, compose le differenze, che sollevate si erano a motivo della coscrizione de' soldati per le armate. Mentre passeggiava a Tarragona in un giardino. uno schiavo appartenente al padrone del giardino medesimo, lo assali con una spada nuda e tentò di ucciderlo. Adriano lo trattenne, e lo consegnò alle guardie che giunsero in tempo al soccorso: ma udendo che quello era un pazzo, lo fece tosto rimettere tra le mani dei medici. Visitare non volle Italica sua patria; ma la onorò di grandissimi privilegi. Singolare è un discorso riferito da Gellio, nel quale Adriano esposto avrebbe al senato, che Italica, Utica ed altre città libere, chiedevano i diritti di romane colonie; provando egli al tempo stesso con buoni argomenti, che assai migliore era la condizione delle città libere, che quella delle colonie.

7. Da una antica iscrizione si raccoglie, che consoli sedendo Acilio Aviola e Corn. Pansa, Adriano tornasse in Roma; ma sotto i consoli seguenti Arrio Petino e Ventidio Aproniano, quell'imperadore, secondo la cronaca di Eusebio, trovavasi ad Atene, dove costruire fece un ponte, e varj ripari o dighe sul fiume Cefiso che inondato aveva la città di Eleusi. Da Atene passò nell'Oriente, dove una guerra temeva coi Parti; ma in una conferenza fu ristabilita la calma, nè si è notato dagli storici se quella tenuta fosse con Cosroe o con al-

tro principe de' Parti. Nel consolato seguente di Acilio Glabrione e di Bellicio Torquato, Adriano attraversò l'Asia, e recossi a visitare la Cilicia, la Licia, la Panfilia, la Cappadocia, la Bitinia e la Frigia; templi, piazze pubbliche ed altri grandi edifizi erigendo a Nicomedia, a Nicea, a Cizico ed in altre città considerabili; volle quindi percorrere le isole dell' Arcipelago, e sotto il consolato di Scipione Asiatico e Vettio Aquilino recossi nella Acaja, e l'inverno passò in Atene, dove ad esempio di Ercole e di Filippo il Macedone, volle esscre iniziato ai misteri Eleusini. Presedette colà ai pubblici giuochi, colmò gli Ateniesi di favori, e quindi partì per la Sicilia, ove salire volle fino alla sommità dell' Etna, onde vedere di là i raggi del sole nascente colorati a foggia dell'iride, come gli era stato annunziato. In Roma non tornò se non al principio dell'anno seguente sotto il conso-Iato di Annio Vero e di Vario Ambibulo. Non si menzionano dagli storici avvenimenti di quell'anno, nè dei due seguenti, nei quali consoli furono Tiziano e Gallicano, Torquato Asprena ed Annio Libone. Ma sotto il seguente consolato di Giovenzio Celso e Giulio Balbo Marcello, le città di Nicomedia, di Cesarea e di Nicea della Bitinia furono quasi interamente rovesciate da un tremuoto, e rifabbricate a proprie spese dall'imperadore, che ottenne quindi su di alcune medaglie il nome di ristauratore della Bitinia. Adriano trovavasi ancora

in Roma al principio di quell'anno; ma poco dopo parti per l'Africa, ove sparse le sue beneficenze; e gli Africani guardarono come un prodigio una pioggia che cadde al di lui arrivo, mentre alcuna non ne avevano veduta da cinque anni addietro. Tornò ancora in Roma, e morta essendo in quell'intervallo Plotina, cui debitore era dell'impero, magnifici funerali le celebrò, vestì a luttö per nove giorni, compose versi in di lei lode, e la collocò tra gli Dei. Durante il seguente consolato di Fabio Catullino e di Flavio Apro, si eresse in Roma un tempio magnifico in onore di Venere e della città medesima che detto fu il tempio di Roma o della Fortuna di Roma; e secondo Ateneo cambiò Adriano in quello di Romana il nome della festa detta Palilia, nella quale annualmente solennizzavasi la fondazione della città. Narra Ammiano, che Adriano il disegno di quel tempio mandasse ad Apollodoro, affine di mostrargli che alcuna cosa poteva farsi senza di lui, e chiedendo al tempo stesso il di lui avviso. Rispose Apollodoro che il tempio era troppo basso per la sua destinazione, e massime in confronto delle statue di Venere e di Roma, che in esso dovevansi collocare, e soggiunse che quelle divinità non avrebbono potuto levarsi ed uscire, se loro ne fosse venuto il pensiero. Adriano, irritato da quella risposta, mandò in esilio Apollodoro, e dopo alcun tempo sotto mendicato pretesto lo fece mettere a morte. Se vero è questo aneddoto, mentre

## 164 LIBRO II. PARTE III.

fa grandissimo torto alla supposta clemenza di Adriano, non riesce molto onorevole ai romani architetti, giacchè dal racconto di Ammiano sembra che
Adriano avesse voluto costruire quell' edifizio senza
l'ajuto de' Greci.

8. Risolvette allora Adriaño di visitare di nuovo l'Oriente, e ripassando per Atene recossi nell' Asia, dove molti templi consacrò. Nella Cappadocia comperò molti schiavi per servizio delle truppe; a Cosroe rimandò la di lui figlia, che era stata fatta prigioniera da Trajano, e promise ancora la restituzione del trono d'oro, che però non fu eseguita giammai. Chiamò ad una conferenza tutti i re vicini, e comparvero a questa Malasse re dei Lazi, Resmago re degli Abasci, Spadago re de' Sanigi, Staquinface re dei Zidreti, situati tutti all'oriente ed al settentrione del Ponto Eusino, con molti altri principi meno considerabili. Adriano rimandolli tutti carichi di ricchi donativi: il re de' Battriani gli spedì una ambasciata affine di strignere alleanza coi Romani; solo i re della Albania e dell'Iberia ricusarono di comparire o di inviare ambasciadori, del che ebbero a pentirsi, allorchè seppero con quale liberalità gli altri principi erano stati trattati. Trovandosi Adriano nella Siria, salire volle sul monte Cassio, affine di offerire colà un sacrifizio, e di vedere il sole nascente; ma una procella insorse in quel punto, ed il fulmine cadde sulla vittima e sul sacerdote che stava per immolarla. Dalla Siria passò nella

Palestina, nella Arabia e tornò nell'Egitto; e se crediamo alla cronaca di Alessandria, in quell' anno del regno di *Adriano* il colosso di Rodi cominciò a traballare.

9. Consoli eletti furono nell'anno seguente Lena Ponziano ed Antonino Rufino, e sotto quel consolato Salvio Giuliano compilò il celebre editto perpetuo, del quale si è parlato nel 6. 2; così nominato perchè servire doveva di norma a tutti i governatori, onde la giustizia amministrata fosse con metodo uniforme in tutto l'impero. Adriano si trattenne nell'Egitto tutto quell'anno ed il seguente, nel quale consoli furono Augurino e Sergiano. A Pelusio volle vedere il sepolcro di Pompeo il grande, e rovinoso trovandolo, lo fece ristaurare. Una lettera che egli scrisse da Alessandria, e che ci è stata conservata da Flavio Vopisco, serve di luminosa conferma a quello che io ho altrove esposto sulle varie persecuzioni sostenute in quel tempo dai cristiani. Adriano assicura in essa il di lui cognato Serviano, che i cristiani, i pagani, i samaritani e gli ebrei non adoravano tutti se non un solo Dio, che era il loro proprio interesse; soggittgnendo che tutti egualmente osservavano gli astri, il che è forse riferibile alla osservazione della nuova luna per la celebrazione della pasqua degli ebrei e de' cristiani; e che un patriarca, probabilmente de' cristiani, recavasi sovente in Egitto. Ben si vede da questa lettera, che ancora ai tempi di Adriano non distinguevasi il culto de'

cristiani da quello degli ebrei, e che tutti si confondevano sotto un solo nome, per il che riguardati erano soltanto come dissenzienti dal culto e dalla religione de' Romani, nel quale senso intendevansi allora i pagani. In quella lettera Adriano annunzia come cosa straordinaria che in Alessandria perfino i ciechi professavauo o esercitavano alcun mestiere. Secondo S. Girolamo, Adriano avrebbe ristaurato quella città poco meno che distrutta dai Romani, ed a quegli abitanti avrebbe accordato i loro antichi privilegi, molti nuovi aggiugnendone. Que' cittadini si sfogarono in rendimenti di grazie; ma non sì tosto Adriano fu partito, che con sanguinosi insulti lacerarono la di lui memoria, e quella ancora dei più cari di lui amici. Nel palazzo di Alessandria, che occupava secondo alcuni un quarto, secondo altri un terzo della città, un luogo trovavasi detto museo, consacrato alle muse ed alle scienze, dove alloggiati erano gli uomini di lettere, divisi in varie classi o sette, secondo le diverse scienze che professavano, e soggetti tutti ad un capo detto pontefice e nominato dallo imperadore; stabilimento che reputavasi fondato da Tolomeo Filadelfo, quello stesso che raccolto aveva la celebre biblioteca. Un secondo museo con rendite considerabili era stato aggiunto da Claudio, e tra i dotti di quel tempo riguardavasi come cosa onorevole l'essere ascritto come socio a quella accademia o, come alcuna volta dicevasi, a quella tavola. Adriano visitò quel museo,

propose diverse quistioni ai letterati, e seco essi disputò, ed ascrivere fece a quella società il sofista Dionigi che molto stimava, ed un poeta egiziano detto Pancrazio. Quel museo fu poi distrutto da Caracalla, rifabbricato in seguito e demolito interamente nelle guerre civili al tempo di Aureliano.

10. Dall' Egitto passò Adriano nella Libia Cirenaica, dove un lione grandissimo uccise, terrore di quella provincia. In quell'anno perì nell' Egitto il famoso Antinoo giovane di maravigliosa bellezza, per il quale Adriano nutriva una passione abbeminevole. Adriano disse egli medesimo, che Antinoo caduto era nel Nilo, mentre con esso lui, navigava su quel fiume, e che si era miseramente annegato: ma Dione narra all'opposto che Adriano dato alle arti magiche, e di una eccessiva credulità a questo riguardo, ebbe d'uopo di sacrificare un uomo assine di prolungare a se stesso la vita; che quell' uomo secondo i magici insegnamenti doveva volontariamente consacrarsi alla morte, e che altri non trovandosi disposto a questo sacrifizio, Adriano fu costretto ad accettare la generosa offerta di Antinoo; e Sparziano soggiugne, che lo pianse estinto, come fatto avrebbe una moglie affettuosa il proprio marito. Forse affine di temperare il suo dolore, volle che i Greci una divinità formassero dello spenta giovanetto, ed in breve tempo la Grecia fu piena di statue di quel Dio, e templi gli si eressero in varj luoghi, uno magnifico specialmente a Mantinea

nella Arcadia, nel quale istituì Adriano una festa e giuochi solenni ad onore dell'amico; stabiliti furono parimenti sacerdoti e profeti, probabilmente pitonesse o indovine che oracoli rendevano, da Adriano medesimo composti. Se crediamo a Dione, la adulazione passò fino nella astronomia, perchè avendo gli astronomi scoperto, o forse creduto di vedere un nuovo astro nel cielo, a quello il nome diedero di Antinoo. I cristiani e specialmente S. Giustino, si servirono della apoteosi di Antinoo per combattere la divinità di altri dei numi più antichi, ma forse con eguali diritti collocati nel cielo; ed in appresso si distinsero in questa lotta Egesippo, Atenagora, Taziano, Teofilo Antiocheno, Tertulliano, S. Clemente Alessandrino ed Origene. Adriano tuttavia fece celebrare ad Antinoo magnifici funerali, edificò una città nel luogo dove era il di lui sepolcro, cangiò quel monumento in un tempio, e miracoli si annunziarono avvenuti in quel santuario, che però se crediamo ad Origene, alcuno dei pagani medesimi non ammetteva. Saliti essendo intanto al consolato in Roma Ibero e Sisenna, Adriano tornò nella Siria, dove rimase ancora sotto il seguente consolato di Serviano e di Giovenzio Varo. Allora forse scrisse Adriano la lettera già menzionata a Serviano sullo stato dell' Egitto e di Alessandria, ed alcuni donativi spedì a Paolina di lui sorella che poco dopo morì. Quello imperatore che tanti onori attribuiti aveva ad Antinoo, alcuno non ne fece rendere alla

sorella, il che sorprese altamente il senato ed il popolo. Si mosse egli nella primavera per tornare in Italia, ma divertì il cammino per visitare la Tracia e la Macedonia, e lungo tempo fermossi in Atene. Rubellaronsi allora i Giudei, perchè Adriano secondo Dione una colonia romana stabilita aveva a Gerusalemme, perchè a quella città il nome dato aveva di Elia Capitolina, e perchè nel luogo dell'antico tempio un nuovo ne aveva eretto a Giove. Sparziano all'opposto dice che gli ebrei corsero alle armi, perchè loro vietata si era la circoncisione. Insorsero essi sotto certo Barcocheba, che S. Girolamo nomina Coqueba o Coquibo, e che Scaligero nominare vorrebbe Cozeb, mentitore, o Barco Zeba, figlio della menzogna, invece di che dicevasi egli figlio di una stella. Gli ebrei lo riguardarono come il Messia liberatore della loro nazione, e lo elessero re. Egli devastò in breve tutta la Giudea e la Siria, perseguitando principalmente i cristiani, affinchè con esso contra i Romani si collegassero. Comandava allora nella Giudea Tinnio Rufo, il quale ricevuto avendo alcune truppe di rinforzo, attaccò i rubelli, e grandissimo numero ne fece passare a fil di spada senza distinzione di età o di sesso. Gli ebrei non si arrischiarono a venire a battaglia, ma nascosti tenevansi entro grotte o altri sotterranei, d'onde uscivano all'improvviso ad assalire i Romani, e molti ne distruggevano. Adriano sprezzò da principio quella insurrezione; ma ve170

dendo che il numero dei rivoltosi si accresceva. perchè molti agli ebrei si riunivano ad oggetto solo di saccheggiare, Giulio Severo il più gran capitano di quella età chiamò dall' Inghilterra, onde un' armata romana comandasse nella Palestina. Severo, temendo il numero e la disperata risoluzione dei rivoltosi, evitò di venire a battaglia ed accontentossi di togliere loro i viveri, sperando per tal modo di soggiogarli. Ma gli ebrei si impadronirono di Gerusalemme, tutti i Romani trucidando che colà erano stabiliti; e Severo fu obbligato ad assediare di nuovo quella città, che presa fu e ridotta in cenere. Portano le tradizioni degli ebrei, che Rufo passare facesse l'aratro sul luogo ove altre volte sorgeva il tempio, vietato essendo dalle leggi romane il fabbricare giammai nel luogo ove eseguita si fosse quella cerimonia. Narrasi pure che una città detta Bether, non lontana da Gerusalemme, opponesse una vigorosa resistenza, e che gli assediati perissero presso che tutti di fame. La presa però di quella città non pose fine alla guerra, che lunga fu ed ostinata al dire di Dione, e secondo la tradizione degli ebrei durò tre anni e mezzo. Alfine i Romani ottennero una vittoria segnalata e secero prigioniero lo stesso Barcocheba, del quale si ignora la punizione: cinquanta piazze considerabili e 985 borghi furono in quella guerra distrutti, e Dione porta a 580,000 il numero di coloro che per mezzo del ferro perirono, mentre innumerabili

dicevansi gli ebrei estinti dalla fame e dalle malattie. I vincitori stessi fecero grandi perdite, cosicchè Adriano, il senato ragguagliando delle ultime vittorie, non potè servirsi della formola consueta, che l'armata trovavasi in buono stato. Tutti gli ebrei rimasti in vita, furono venduti come schiavi in una pubblica fiera detta del Terebinto, al prezzo medesimo dei cavalli; que' che rimasero invenduti. furono condotti a Gaza, e colà esposti di nuovo in vendita; gli ultimi superstiti trasportati furono nell' Egitto, ove perirono o per la fame o sotto il ferro degli abitanti che li detestavano. Adriano. proibì con editto a tutti gli ebrei di mai più rimettere il piede in Gerusalemme, e neppure di avvicinarsi a quella città sotto pena della vita; ed alcuni scrittori cristiani questo divieto estendono a tutta la Giudea. Gli ebrei non risorsero se uon sotto Giuliano, il quale forse per odio de' cristiani, accordò loro alcun favore, cosicchè intrapresero perfino la rifabbricazione del tempio. Osservano alcuni scrittori, che quella dispersione totale degli ebrei riuscì favorevolissima alla propagazione del culto cristiano, perchè da prima i vescovi di Gerusalemme non si sceglievano se non tra i cristiani circoncisi; e tutti gli ebrei convertiti la osservanza della legge mosaica accoppiavano coi precetti del vangelo. Siccome però i Romani, come io notai altre volte, non distinguevano giammai gli ebrei dai cristiani, questi compresi furono nel divicto di

accostarsi a Gerusalemme, ed allora i cristiani fecero proseliti tra i pagani, allora ei emanciparono in alcun modo dalle discipline ebraiche, ed avanti la morte di Adriano medesimo seduto aveva S. Marco vescovo in Alessandria, ed alla di lui morte gli si era sostituito Cassiano. Adriano sulle ruine di Gerusalemme innalzò una nuova città sotto il nome di Elia Capitolina, nella quale estesa maggiormente dalla parte del settentrione, fu inchiuso il Calvario ed il sepolcro di Cristo. Il nome di Elia sussisteva ancora al tempo di S. Giovanni Grisostomo; quello di Gerusalemme era presso che interamente scordato, e solo i cristiani lo adoperarono, massime dopo Costantino. Nella nuova città si edificarono diversi templi, ed un teatro d'ordine di Adriano colle pietre degli antichi edifizj; si eressero colà statue agli Dei e ad Adriano medesimo, e si popolò la nuova città con una colonia romana.

11. Compajono in quest' epoca nuovi popoli nimici dei Romani, gli Alani o Messageti, popoli della Sarmazia, i quali dopo la guerra giudaica sotto la condotta di un re detto Farasmane devastarono orribilmente la Media, invasero l'Armenia, e si avanzarono fino nella Cappadocia, dove però non rimasero lungo tempo, temendo di scontrarsi con Flavio Arriano governatore di quella provincia. Questi sotto i suoi ordini aveva truppe di diversi popoli, guidate da certo Senofonte; e sono giunte fino a noi le istruzioni che Arriano date aveva per

il governo di quell'armata, pubblicate ad Upsal nell'anno 1661. Credesi che quello fosse lo stesso Arriano, di cui abbiamo un periplo, o una navigazione del Ponto Eusino esposta in una lettera ad Adriano. Questo imperadore passò ancora l'inverno in Atene, e fu iniziato a nuovi e più grandi misteri Eleusini, che Eusebio celebrati pretende solo nel secondo anno di ciascuna Olimpiade. Nelle grandi feste di Bacco l'abito assunse di Arconte di Atene, dignità alla quale era stato eletto avanti di giugnere all' impero, e molto danaro e molte granaglie distribuì in quella occasione al popolo. Dione suppone che agli Ateniesi donasse l'isola di Cefalonia; ma da una iscrizione pubblicata da Reinesio si raccoglie, che la città di Pale situata in quell'isola era tuttora autonoma, cioè governata colle proprie leggi, mentre onori rendeva ad Adriano detto in quella iscrizione Olimpico. Certo è che egli abbellì Atene con magnifici edifizi, che una biblioteca eresse di maraviglioso lavoro; e sebbene alcune di quelle opere fossero state nei di lui precedenti viaggi incominciate, egli ne fece in quello incontro la solenne dedicazione. Un tempio fece pure terminare in onore di Giove Olimpico, del quale si era secondo Filostrato intrapresa la costruzione da 560 anni addietro, ed in quello un altare consacrò ad onore di se stesso, ed ai Greci permise di dedicargli altro tempio detto Panellenio. Atene fu allora presso che tutta rinnovata; una regione della città prese

## 174 LIBRO H. PARTE III.

il nome di Adrianopoli, ed i viaggiatori Wheler. Chandler e Dodwell hanno trovato in quel luogo molte vestigia delle opere di Adriano. Da un decreto relativo alla vendita degli oli, si raccoglie che la giustizia amministravasi allora in Atene dal scnato o dai magistrati, libera rimanendo la appellazione al proconsolo o all'imperadore. Gli Ateniesi col danaro ottenuto da Adriano una città fabbricarono nella isola di Delo, alla quale diedero il nome di nuova Atene, di Adriano Olimpico; ed una iscrizione degli Ateniesi di Delo portata a Venezia, è stata pubblicata dal Grutero, solo monumento di quella città interamente distrutta. Sembra che a questa epoca medesima debba attribuirsi la compilazione di un nuovo codice fatta sulle leggi di Dracone, di Solone e di altri, e da Adriano data agli Ateniesi che un codice chiedevano, come particolarmente viene menzionato nella cronaca di Cassiodoro. Per tal modo diedero per la prima volta leggi alla Grecia gli Italiani, che di là tratte avevano le prime idee di legislazione, e le basi del primo codice che compilossi in Roma.

12. Sotto il consolato di Luperco Ponziano e di Rufo Atilliano, tornò Adriano in Roma, dove una ambasciata ricevette di Vologeso re dell' Armenia, che lagnavasi di Farasmane re dell' Iberia, ed altra dei Giazigi popoli sarmati, che la conferma chiedevano degli antichi trattati tra essi ed il popolo romano sussistenti. Adriano accolse con

onore gli ambasciadori, li condusse al senato, e loro diede risposte soddisfacenti. Giunse pure Farasmane colla moglie ed un figlio, e grandiosi donativi portò ad Adriano, che a lui ne fece ancora di maggiori; si accennano tra que' donativi 50 elefanti, e 500 uomini destinati a condurli. Conviene credere, che Farasmane si sgravasse da tutte le accuse portate contra di lui da Vologeso, perchè Adriano ingrandì i di lui stati, gli permise di sacrificare nel Campidoglio ed una statua equestre gli eresse; narra tuttavia Sparziano, che, probabilmente dopo la partenza di quel principe, Adriano fece combattere 300 condannati per delitti come gladiatori o contra le bestie feroci, rivestiti degli abiti ricamati che Farasmane donati gli aveva. Cadde allora infermo Adriano di una malattia di languore, contratta al dire de' medici, perchè soleva camminare di continuo col capo nudo; quel languore accompagnato da grande emorragia al naso, degenerando in idropisìa, lo determinò a scegliersi un successore; pensò egli a Serviano di lui cognato, che già era nonagenario, a Fosco abbiatico di Serviano, a Pletorio Nepote di lui amico, a Terenzio Genziano illustre senatore; ma una specie di odio concepì contra tutte quelle persone, perchè solo dubitato aveva di elevarle all'impero; e contra la universale aspettazione elesse Lelio Aurelio Annio Cesonio Commodo Vero, a tutti que'nomi aggiugnendo quelli di Elio e di Cesare. Nato di

famiglia illustre, dotato era di un aspetto maestoso, possedeva alcuni talenti ed alcune buone qualità; tuttavia riguardavasi piuttosto come non indegno, che come capace di reggere l'impero. Puri non erano i di lui costumi, e si suppose perfino che Adriano adottato non lo avesse se non ad infame condizione, su di che Sparziano dice solo, che la cosa non si seppe giammai, essendosi Adriano e Vero impegnati con giuramento al segreto. Grandi feste celebrate furono in Roma; somme considerabili si distribuirono ai soldati ed al popolo; si diedero grandi spettacoli nel circo; ma siccome il nuovo Cesare era di una debole costituzione ed aggravato da infermità che sempre si accrescevano, cosicchè il sangue perfino vomitava; Adriano si pentì della scelta fatta, e disse al prefetto del pretorio, che perduto aveva molto danaro per una adozione, che quella non era di un figlio ma di un Dio, alludendo al costume de' Romani di deificare tutti i Cesari. Quel detto fu riferito a Vero, e servì ad affrettare la di lui morte, come pure produsse la destituzione del prefetto. Vero intanto su eletto pretore, e spedito a governare la Pannonia, nella quale carica molto onorevolmente si condusse. In una iscrizione riferita da Grutero si vede dato a Vero il nome di imperatore, il che farebbe credere, che egli avesse nella Pannonia riportata alcuna vittoria non menzionata dagli storici; ma Pagi ha suscitato alcun dubbio non sulla

genuinità, ma sulla retta lezione di quel monumento. Vero fu consolo nell'anno seguente con Vetuleno Civica Pompejano di lui cognato; ed Adriano ritirossi a Tivoli, ove costruire fece la magnifica villa, di cui rimangono ancora tanti grandiosi avanzi. Se crediamo ad Aurelio Vittore, egli si abbandonò colà a tutte le voluttà più obbrobriose, comè Tiberio fatto aveva in Capri. Siccome la libidine rare volte va disgiunta dalla crudeltà, egli fece in quel tempo mettere a morte diverse persone, alcune segretamente, altre con aperta violenza. Tra queste perirono il venerabile vecchio Serviano di lui cognato ed il di lui abbiatico Fosco in età di soli 18 anni, come sospetti di aspirare all'impero; e narrasi che Serviano morendo, il cielo chiamasse in testimonio della propria innocenza, e ad Adriano per punizione della sua ingiustizia augurasse di bramare invano la morte senza ottenerla, il che realmente avvenne. Affine di palliare la sua crudeltà, compiangeva Adriano la disgrazia dei principi, la di cui vita è sempre in pericolo; motto che egli apparato aveva da Domiziano, e che come alcuno storico osserva, non fu mai profferito da un buon principe.

13. Vero fu consolo anche nell'anno seguente con Celio Balbino Vibullio Pio, creato da Adriano patrizio, e che ebbe tra i suoi discendenti un imperadore. Giulio Severo che compiuta aveva la guerra giudaica, ottenne il governo della Bitinia, nel

Stor, & Ital. Vol. IX.

quale lasciò fama gloriosa di equità e moderazione. Succedettero a que' consoli Camerino e Nigro; ma al principio di quell'anno Vero tornato in Roma, e sempre infermo, sorbì una medicina, che cadere lo fece in profondo letargo, e morì nel giorno medesimo, in cui pronunziare doveva un discorso di ringraziamento per i favori, di cui era stato colmato da Adriano. Dione morto lo suppone per una violenta emorragia. Gli si celebrarono funerali solenni come ad imperadore, ed Adriano innalzare gli fece templi e statue. La storia non rammenta che con orrore le lascivie alle quali si abbandonava. passando egli una gran parte del tempo in braccio alle meretrici, e rispondendo ai rimproveri della moglie, che quello di sposa nome era di onore non di piacere. Egli aveva seco l'arte di amare di Ovidio ed i versi di Marziale, ed il di lui cocchio era sempre fiancheggiato da numerosi domestici con ali posticce attaccate ai loro abiti, ed a questi i nomi attribuiva di Borea, di Noto, di Aquilone ecc. Sposata aveva la figlia di Nigrino, e da quella ottenuto un siglio detto L. Vero, che regnò poi con M. Aurelio. Adriano pensò alla scelta di altro successore, ma vedendo che l'indebolimento del suo corpo e del suo spirito lo esponeva al disprezzo, dichiarossi in favore di Tito Antonino, a condizione che egli adotterebbe Annio Vero, detto dappoi M. Aurelio e L. Vero figlio dell'estinto Cesare. Antonino chiese tempo a deliberare

se accettare dovesse la imperiale dignità; finalmente acconsentì alla adozione, e questa fu celebrata colle consuete cerimonie il giorno 25 febbrajo dell'anno 137 dell'era volgare ed accompagnata dalla concessione della podestà proconsolare e tribunizia. Catillio Severo, governatore di Roma, la sua carica perdette, sebbene perpetua, per essersi doluto di quella adozione, aspirando egli stesso all'impero. Morì in quel tempo Sabina moglie di Adriano, ed alcuni storici non hanno lasciato di accusare Adriano di averla avvelenata o di averla sì fattamente maltrattata, che essa da se medesima accelerò la sua morte. Adriano pensò tuttavia a divinizzarla. poco curandosi che nelle regioni celesti abitasse, purchè libero fosse dalla noja, che essa col suo tristo umore gli arrecava. Ma egli stesso andava giornal:nente decadendo, ed insopportabile trovando la propria infermità, ebbe ricorso alla magia, e se crediamo a Dione, trovò un mezzo di liberarsi dalla idropisia, il che prova bastantemente, che sotto il nome di magia si copriva alcuna volta la scienza delle cose naturali ed anche la medicina. Ma quella malattia ricomparve, ed egli abbandonossi talmente alla disperazione, che molti senatori seco mettere a morte e molti altri ne avrebbe fatti perire, se Antonino incaricato di quegli ordini non avesse avvertite quelle persone di nascondersi. Adriano voleva ad ogni patto affrettare il suo termine; più volte chiese una spada o un veleno, promettendo impunità

è danaro a chi glielo porgesse; un giorno gli fu strappato di mano un pugnale, ed il di lui medico, al quale chiesto aveva imperiosamente un veleno, si diede da se stesso la morte. I domestici più fidi scongiurava egli ad ucciderlo, ed un Giazigo detto Master sforzò un giorno a promettergli per ciò l'opera sua; ma quello straniero fuggì, e non ricomparve se non dopo la di lui morte. Un altro fatta gli aveva la eguale promessa, ma avvertito avendone Antonino, questi recossi dall'imperatore coi prefetti del pretorio per pregarlo di sopportare con pazienza la sua infermità, del che tanto sdegnato su Adriano, che tentò di far uccidere il domestico che dato aveva quell' avviso. Siccome già si era radicata nel popolo fino dal tempo di Vespasiano la opinione che gli imperadori potessero operare prodigi, così si sparse in quel tempo che due ciechi erano stati da Adriano risanati. Ma Sparziano, che questi fatti riferisce, osserva che Mario Massimo storico più antico, gli annunziava come miracoli finti, e solo da Antonino supposti artificiosamente per incoraggiare Adriano a sperare la sua guarigione. Il racconto circonstanziato di que' pretesi miracoli, prova evidentemente giusta la osservazione di Massimo; non puo negarsi tuttavia che quelle circostanze non sieno modellate su quelle dei miracoli di altra natura, che dalla posterità furono ammessi. Adriano passò da Roma a Baja, dove sprezzando i dettami de? medici, il di cui numero diceva fatale agli infermi,

si diede a mangiare e bere anche le cose più contrarie al regime che gli era stato prescritto, e così forse riuscì ad affrettare la sua morte. Convinto mostravasi della immortalità dell'anima, e questo diede a vedere in alcuni versi elegantissimi, che egli compose e recitò prima di morire, e che Sparziano a torto ha affettato di disprezzare. Morì Adriano il giorno 10 di luglio, vissuto avendo 62 anni, 5 mesi e 17 giorni, e regnato 20 anni ed 14 mesi, sebbene alcuna controversia sia insorta sulla frase di alcune antiche iscrizioni, le quali fanno menzione del 22 anno della di lui tribunizia podestà. Dodwello aveva per ciò immaginato che egli fosse stato adottato da Trajano un anno avanti la di lui morte; ma Noris, Petavio, Pagi ed altri eruditi osservarono, che quelle iscrizioni fatte erano in provincie lontane, nelle quali la notizia della morte dell'imperatore giunta non era se non dopo alcun mese, e quindi cominciato credevasi il 22 anno del di lui regno. Antonino, secondo Sparziano, giunse in tempo di vederlo spirare, secondo altri arrivò troppo tardi; il corpo di Adriano fu abbruciato a Pozzuoli, e le di lui ceneri, portate in Roma da Antonino, furono deposte nel magnifico mausoleo che Adriano stesso aveva eretto, pieno essendo quello di Augusto. Quel senato, che tante prove di viltà date aveva durante il regno di quel principe, volle dopo la di lui morte censurarne la memoria ed annullare tutti gli editti che fatti aveva. Tutti i

senatori si opposero alla domanda di Antonino, che renfluti fossero ad Adriano eguali onori come agli altri imperadori; ma risposto avendo Antonino, che annullare dovevasi altresì la di lui adozione, il senato tutto accordò, e sorpreso trovossi dalla gioja allorchè vide ricomparire molte persone che l'estinte credevansi, e che Antonino aveva nascoste. Dione dice altresì che il senato temeva i soldati, tutti affezionati ad Antonino; e quindi Adriano, benchè vizioso, crudele e sanguinario, fu collocato tra gli Dei. Antonino un tempio gli eresse a Pozzuoli, e molti onori gli fece decretare; ma al tempo stesso chiese al senato il richiamo di tutti coloro che esiliati erano da Adriano, soggiuguendo con figliale pietà che quel principe ordinato lo avrebbe, se più lungamente fosse vissuto.

onore di Adriano, ed è che alcuno degli imperatori non costrusse giammai tanti edifizi pubblici e privati. Egli fece edificare in tutte le città dell'impero; la Grecia era piena delle di lui opere come da Pausania si raccoglie; moltissimi acquedotti fece costruire, ed uno se ne accenna cominciato da esso e finito da Antonino nella nuova Atene, che alcuno ha creduto la città nuova di Delo, altri una città della Liguria. In Roma Adriano ristaurò il Panteon, il tempio di Nettuno, la grande piazza di Augusto, i bagni di Agrippa ed un numero sorprendente di altri edifizi pubblici, che sebbene

T.IX. Tav VI rules



consacrati di nuovo, lasciò sotto il nome de'loro primi fondatori. Immenso era il palazzo conosciuto ancora sotto il nome di Villa Adriana in Tivoli, ed ornato di bellissime pitture, alcune delle quali rappresentavano le regioni infernali. Quelle ruine sembrano tuttora di una città piuttosto che di una villa; e questa corrispondere doveva ai nomi pomposi, che dati erano a quella da Adriano stesso, di Liceo, di Accademia, di Pritaneo, di Canopo, di Pecile, di Tempe, mentre alcuni appartamenti portavano il nome di diverse provincie. Nelle tavole di questo volume si sono rappresentate le parti principali che ancora rimangono di quel sontuoso edifizio. Adriano fece pure costruire un nuovo ponte sul Tevere, indicato allora col di lui nome e che ora dicesi Ponte S. Angelo, e presso quel ponte eresse il suo mausoleo, che anche al tempo di Procopio riguardavasi come una fortezza quale è al presente, auzichè un sepolero. Sulla cima di quell' edifizio ine vece dell'Angiolo che si vede al presente, era posta una quadriga, le di cui dimensioni sono certamente esagerate da Sparziano, ma essere dovevano grandissime, e tuttavia, dice quello storico, picciolissima essa appariva veduta dal piano della città. Numerose sono pure le città che egli edificò o ristaurd o ripopolo con nuove colonie; tra queste si annoverano Cartagine e Gerusalemme, alle quali diede il nome di Elia, Meursa, ora Essek nella Schiavonia, Stratonice nella Macedonia, Palmira

## 184 LIBRO II. PARTE III.

nella Siria, Neocesarea nel Ponto, Adrianopoli nella Tracia che ancora sussiste, Adriano o Adrianopoli nella Libia Cirenaica, Antinopoli nell'Egitto, Adrianotera nella Misia ed Adriano nella provincia medesima, se pure non è la stessa che Adrianotera.

15. Le leggi di Adriano sulla militare disciplina si mantennero lungo tempo in vigore; citate veggonsi sovente da Vegezio, e Vossio pretende che i libri dell'imperatore Maurizio, altro non sieno che un compendio delle costituzioni militari di Adriano. Il primo forse aggiunse egli a tutte le compagnie de' soldati, muratori, architetti ed altri operai, che capaci fossero a costruire edifizi, ed anche ad ornarli. Gotofredo suppone Adriano autore di un nuovo codice, a cagione dell'editto perpetuo pubblicato al di lui tempo, che formò la base del diritto romano fino al comparire del codice Teodosiano. Sparziano cita varie leggi di Adriano medesimo, e Porfirio racconta sulla fede di certo Pallante, che ad Adriano deesi la proibizione generale di immolare vittime umane, il che tuttora praticavasi in alcune provincie dell' impero. Tuttavia si continuò in Africa ad immolare fanciulli a Saturno, il che solo fu vietato dal proconsolo Tiberio, che crocifiggere fece i barbari esecutori di quel rito; e a sacrificare vittime umane a Diana nelle vicinanze di Roma, il che però è riferito solo dagli scrittori cristiani, che più odioso rendere vo-

levano per questo mezzo il paganesimo, ed onorare maggiormente Costantino. Adriano abolì gli ergastoli, dove si tenevano gli schiavi alla campagna, che alcuni moderni scrittori hanno voluto tradurre per manifatture dai Romani stabilite; e che invece altro non erano che depositi di schiavi, i quali si facevano lavorare alle terre, e tra i quali si inchiudevano talvolta molti uomini liberi, che sulle strade pigliavansi con violenza, e che chiusi in quelle case si facevano attendere alle opere più faticose, senza che mai se ne avesse notizia. Secondo Panvinio e Giannone, Adriano avrebbe pure diviso nuovamente le provincie dell'impero; ma da Sparziano altro non si raccoglie, se non che l'Italia ripartisse in quattro divisioni, confidate al governo di quattro uomini consolari. Diocleziano, se credere si puo a Lattanzio, aveva suddivise le provincie in frazioni innumerabili assine di tenerle più soggette, e forse questo trasse in errore Panvinio. Secondo Aulo Gellio, Adriano dopo avere esaminate le opinioni degli antichi filosofi e dei medici nel caso di una donna che partorito aveva 11 mesi dopo la morte del marito, dichiarò che anche dopo quel periodo il figlio doveva dichiararsi legittimo. Molto si è parlato, ed alcuna cosa si è già detta in questa storia, relativamente alla persecuzione dei cristiani, che Sulpizio Severo annovera per la quarta ed ordinata dice da Adriano. Tuttavia molti padri della chiesa non ne fanno alcuna menzione,

- e certamente Adriano non pubblico contra i cristiani alcun editto, lasciando solo che si eseguissero le leggi già vigenti, avverse a tutti coloro che professavano una religione diversa da quella dello stato. Eusebio stesso narra però, che convinto della innocenza de' cristiani per le apologie ad esso indirizzate da Quadrato e da Aristide, troncò egli stesso il corso a qualunque persecuzione; e Lampridio narra, che volle perfino erigere un tempio a Cristo, dal che su stornato solo da un oracolo portante che se il Dio de' cristiani alcun tempio otteneva, abbandonati sarebbono ben tosto quelli delle altre divinità.
- 16. Molta confusione trovasi nelle tavole cronologiche di Blair da Tiberio in avanti. Sotto quel regno registrato viene Columella scrittore di materie agrarie, che fiorì solo più tardi. Sotto l'anno 33 dell'era volgare si nota la crocifissione di Cristo, che secondo il computo cronologico sarebbe allora morto nella età di 38 anni; e sotto l'anno seguente si registra il snicidio, onninamente incerto, di Ponzio Pilato. Nell' anno precedente alla morte di Tiberio si colloca la conversione di S. Paolo, e nel terzo anno di Caligola scritto si suppone l'evangelo di S. Marco; ma strano è il vedere il nome di cristiani dato ai seguaci di Cristo nell'anno seguente, senza che si indichi nè in qual luogo. nè in quale modo fosse loro questo titolo attribuito; certo è che sotto quel nome conosciuti non fu-

rono nell'impero romano, dove anzi venivano essi sovente confusi cogli ebrei. Già abbiamo veduto nell'anno medesimo della morte di Caligola accennato S. Pietro; e strano sembra pure il vedere solo nel seguente anno accennato Asinio Pollione, che fiorito era sotto Augusto, e notata nell'anno successivo la comparigione di S. Paolo, un anno avanti che S. Marco scrivesse il suo vangelo. Nell'anno 51 dell' era volgare si registrano ad un tempo Agrippina imperatrice, S. Giovanni l'Evangelista e Caractaco re dei Britanni condotto a Roma in catene, e nel seguente si nota un concilio degli Apostoli in Gerusalemme, mentre Corbulone governatore era della Armenia. Sotto il regno di Nerone non si accenna Seneca poeta e filosofo, che nominato si era solo sotto Claudio, mentre forse in esilio trovavasi nella Corsica, e si riuniscono in un fascio Persio, Petronio, Lucano, Q. Curzio, Plinio e Giuseppe lo storico, alcuni dei quali vissero in epoche molto disparate. S. Paolo si fa condurre incatenato in Roma nell'anno 62, nono del regno di Nerone, in cui si nota pure l'incendio di Roma, e solo dopo, due anni si accenna una prima persecuzione dei cristiani, che realmente, come già si vide, fu diretta contra gli ebrei. Nel giorno 20 di giugno dell' anno 66 si nota il martirio di S. Pietro e S. Paolo; e già si avvertì quanto incerte sieno le successioni dei pontefici S. Lino e S. Cleto o Anacleto, dopo i quali si registrano S. Clemente I,

S. Evaristo; S. Alessandro I, S. Sisto e S. Telesforo, i quali fiorirono sotto Adriano. Sotto il regno di Ottone si collocano Giuseppe Ebreo altrove nominato; Frontino che matematico dire si poteva o almeno maestro dell'arte militare, e si è nominato come letterato; Silio Italico ed Asconio Pediano che collocare potevasi in epoca posteriore; Marziale che avrebbe potuto registrarsi da prima; come pure Apollonio di Tiana e V. Flacco, si collocano sotto Domiziano con Epitteto, con Quintiliano, con S. Ignazio, con Tacito e Giovenale, e con certo Agrippa di Bitinia matematico, ed uno Stazio Napoletano poeta, che se quello fosse di cui ci rimangono le opere, doveva pure essere collocato in epoca anteriore. Male a proposito è altresì indicata una seconda persecuzione dei cristiani nell'anno 94 dell'era volgare, penultimo di Domiziano, la quale non ebbe luogo, o incominciò molto avanti quell'epoca. Compare sotto Trajano ún Menelao matematico poco conosciuto, con Plinio il giovane, Dione Grisostomo oratore, Filone istorico, Plutarco grandissimo letterato e filosofo, ed accennato solo nelle tavole come biografo; Svetonio, Eliano e Floro, dei quali i cinque ultimi riserbare potevansi al regno di Adriano. Si introduce pure gratuitamente una terza persecuzione dei cristiani sotto l'anno 107 dell' era volgare, e quattro anni prima si era supposta inviata da Plinio proconsolo della Bitinia a Trajano una relazione, o come è detto nelle tavole,

una memoria intorno ai cristiani medesimi, la quale finalmente si riduce ad un solo cenno inserito in una lettera confidenziale. Sotto il regno di Adriano compajono Favorino filosofo, (o piuttosto grammatico) Flegone Tralliano, Aristide, oratore greco, Aquila interprete delle sacre scritture, il giureconsulto Salvio Giuliano, il geografo Tolomeo, di cui si è forse affrettata la menzione; Marcione, controversista e detto eresiarca, ed Arriano filosofo ed istorico. Sabina viene nominata imperadrice nell'anno medesimo della elevazione di Adriano, e nel seguente si nomina Marcio Turbone governatore della Giudea; ed una quarta persecuzione si accenna diretta contra i cristiani, la quale se pure ebbe luogo, non avvenne se non di là ad alcuni anni; e da quelle tavole parrebbe che Adriano, il quale tutto l'impero visitò, partito non fosse da Roma se non nel 10 anno del suo regno, andato fosse solo nell'Asia e nell' Egitto, e soggiornato avesse colà sette anni continui. Nell' anno però 121 dell'era volgare, e quinto del regno di Adriano medesimo, si era notata la costruzione della famosa muraglia tra Carlyle e Newcastel nella Britannia, ordinata da quell'imperadore, e nel seguente si era collocato Severo governatore di quella provincia. Nell' anno 126 si suppone giunto al pontificato S. Telesforo; nel seguente si nomina Antinoo come ministro, il quale fu solo un infame favorito. Di là a due anni si sa comparire Cosroe re dei Parti, e

LIBRO II. PARTE III. CAPITOLO XXIV. nel successivo si accenna la rifabbricazione di Gerusalemme. Nell'anno seguente si registrano Barcocheba e la seconda rubellione degli ebrei, compressa nell'anno 136, nel quale si fa pure menzione di Commodo Vero, come nel precedente si era fatta di Flavio Arriano governatore della Cappadocia. Nell'anno 137 si fa succedere S. Igino a S. Telesforo. e nello stesso anno ultimo del regno di Adriano, si fa comparire in Roma Farasmane re della Armenia. - Da Aurelio Vittore puo raccogliersi, che Adriano nel principio del suo regno emulare volesse la pietà e la saviezza di Numa collo stabilire cerimonie, leggi, scuole e maestri; che un Ateneo fondasse per gli esercizi delle arti liberali; che il culto introducesse in Roma di Cerere Eleusina, e che grande amatore di statue e di quadri, molte di queste opere raccogliesse ne' suoi palazzi, le quali lascive essendo alcima volta, diedero motivo alle voci sparse intorno la di lui impudicisia. - Secondo la cronaca di Cassiodoro, la persecuzione de' cristiani sarebbe cessata sotto il consolato di Tiberio e Silano, ed in quell'anno sarebbe stato Adriano nominato padre della patria,

## CAPITOLO XXV.

CONTINUAZIONE DELLA STORIA LETTERARIA DELL'ITALIA SINO ALLA FINE DEL REGNO DI ADRIANO.

Letterati vissuti sotto Trajano. Frontino, L'arte militare ridotta allora a sistema. - Tacito. Di lui notizie. Di lui opere. Stile di quello storico. Accuse portate contro Tacito e sue discolpe. - Notizie di Plinio il giovane. Di lui opere. Di lui virtà civili e domestiche. - Pompeo Saturnino. Claudio Pollione. Musonio Basso. Virginio Romano. Iseo. Rufo Efesio. Altri poeti. Vicende della poesia sotto Trajano. -Scritti di Adriano. Di lui versi. Di lui opere militari. - Flegone Tralliano. Di lui eccessiva credulità. Racconti favolosi. - Favorino. Altri Greci illustri. -Notizie di Epitteto. Arriano. Di lui opere. - Plutarco. Scuola da esso tenuta in Roma. Di lui opere. - Marco e Caninio Celeri, sofisti. Polemone sofista. Altri sofisti e letterati Greci. Varj Ehani. - Notizie di Svetonio. Di lui opere. - Notizie di Floro. Di lui storia, Altri letterati di Roma. - Apicio.

S. 1. Molti illustri letterati fiorirono sotto Trajano, il che alcuni scrittori attribuiscono alla dolcezza del di lui governo, che agli spiriti lasciò ampia libertà di svilupparsi, ed il coltivamento in-

coraggiò delle scienze e delle lettere; ma se l'occhio si volge imparzialmente a tutti i regni anteriori. si vede chiaramente, che i buoni studi pigliato avevano fino dal tempo di Augusto, e forse avanti il di lui avvenimento all' impero, un incamminamento così felice e così determinato verso la prosperità delle lettere, che nè la stolidezza di alcuni principi, nè la tirannia o la barbarie di altri potè comprimerli, ed impedire che Roma fosse allora in Italia il centro dei lumi e del sapere. Fiorirono, o piuttosto morirono in gran parte sotto Trajano, per lo che sono sotto quell' epoca registrati, Giulio Frontino, Corn. Tacito, Plinio il giovane, Pompeo Saturnino, Titinio Capitone, Claudio Pollione, Virginio Romano ed altri molti, dei quali non si sono fino ai nostri tempi conservate le opere. Frontino fu eletto pretore nel primo anno del regno di Vespasiano, ma rinunziò il di seguente quella dignità a Domiziano; comandò con onore le armate in Inghilterra fino alla destinazione di Agricola a quel comando, il che ha fatto credere che consolo fosse stato da prima, come lo fu in appresso sotto Nerva e sotto Trajano; egli era augure, ed ebbe per successore Plinio il giovane, il che muove a dubitare che morisse nel guarto anno del regno di Trajano medesimo. Pretendono alcuni, che fosse grandissimo giureconsulto; valente era certamente nel mestiere delle armi, e solo il difficile Tacito dice che grand'uomo egli era per quanto le occasioni e la propria di lui sicurezza lo permettevano. Accorda egli tuttavia, che domò i Siluri, popoli bellicosi, e tanto più difficili a superarsi, quanto che cinti erano da montagne asprissime; ed ancora ci rimangono i di lui quattro libri degli stratagemmi militari, che probabilmente compose sotto il regio di Domiziano, da esso grandemente lodato in quell'opera, benchè da alcuno si creda che quel lavoro intitolato fosse a Trajano. Una osservazione è sfuggita alla maggior parte dei critici, ed è che solo in quell' epoca cominciato forse aveva l'arte militare a non essere più una semplice pratica che da una generazione all'altra tramandavasi, e da uno ad altro comandante; ma divenuta era allora una scienza sistematica, fondata su costanti principi, e su di una serie di precetti, il che per avventura non vediamo fatto da alcuno de' latini avanti quell'epoca, sebbene già più volte fosse stata quella materia dottamente trattata, dai Greci. Solo Vegezio, scrittore di data molto posteriore, immaginò che Frontino copiato avesse in gran parte un libro di Catone, che a noi non è giunto, e che forse non era se non un manuale per la condotta de' consoli alle armate. Eliano parla ancora di altro scritto, in cui Frontino raccolto aveva tutto quello che in proposito della militare disciplina si trova in Omero. Sotto Nerva su preposto Frontino alla direzione degli acquedotti di Roma, ed allora compose il trattato degli acquedotti, che

ancora ci rimane con altri piccioli opuscoli sopra diverse materie, riuniti per la prima volta da Scriverio nella collezione degli scrittori militari pubblicata in Anversa nell'anno 1607. Solo si è con ragione tolto a questo, e ad altro Frontino posteriore attribuito, il trattato delle colonie, da Scriverio messo in sascio cogli altri, nel quale si parla di Adriano non solo, ma di Severo, di Antonino, di Commodo e di altri imperadori che più tardi regnarono.

2. Tacito, detto da alcuni il più grande oratore, il più avveduto politico, il migliore istorico dei suoi tempi, era figlio di altro Corn. Tacito procuratore della Gallia Belgica; ma alle grandi dignità dello stato non salì se non sotto Vespasiano, Tito e Domiziano. Pretore fu sotto quest'ultimo, console sotto Nerva; la figlia sposò di Agricola e Lipsio opina che prole ne ottenesse, perchè l'imperatore Tacito si diceva di lui descendente. Suppongono alcuni che esiliato fosse da Domiziano, il che però non si appoggia ad altro argomento se non alla circostanza che egli già da quattro anni trovavasi assente da Roma, allorchè morì Agricola. Plinio il giovane fu non meno l'ammiratore che l'amico di Tacito, e dalle lettere Pliniane si raccoglie, che egli pubblicasse alcune orazioni ed alcuni versi, che più non rimangono, una sola trovandosi ancora delle di lui lettere tra quelle di Plinio medesimo. La di lui celebrità è abbastanza

sondata sulle di lui opere storiche. Sembra che egli pubblicasse la sua descrizione della Germania durante il secondo consolato di Trajano, e forse già da prima, cioè al principio di quel regno, scritto aveva la vita di Agricola. Una storia scritta aveva Tacito dall'anno 69 dell'era volgare fino all'anno 96, ma di questa a noi non è rimasta se non la narrazione delle cose avvenute nell'anno 69 ed una parte di quelle dell' anno susseguente. Gli annali intraprese egli a scrivere dopo quell' epoca, cominciando dalla morte di Augusto fino al regno di Galba; ma molte lacune trovansi sfortunatamente in quegli annali. Egli stesso ci indica che dolce trattenimento della sua vecchiaja fare soleva la narrazione dei regni di Nerva e di Trajano, e quella ancora del regno di Augusto; ma già al tempo di S. Girolamo non si conoscevano che gli annali e la storia, che trenta libri formavano, dei quali cinque soli a noi rimangono della seconda e sedici dei primi. Lo stile di Tacito è nobile e conciso; si vede in esso un uomo zelante della pubblica libertà, amico della sua patria, nimico acerrimo della tirannia. Questo è forse il primo storico, che scrivendo con matura riflessione, ricondotto abbia gli avvenimenti alla loro prima origine, e smascherato in ogni luogo l'artifizio e l'inganno, sebbene con molto studio celati. Potrebbe dirsi che egli aveva uno stile tutto proprio, che ottimamente accordavasi colle materie che egli prendeva a trattare; quello

stile diveniva più conciso a misura che egli invecchiava, e per questo più diffuso egli appare nella storia, che non negli annali, il che forse ha dato luogo alla accusa di alcuni moderni, che rinfacciata gli hanno una frequente oscurità. L'imperadore Tacito, secondo Vopisco, ordinò che quelle opere collocate fossero in tutte le pubbliche biblioteche, e che ogni anno dieci copie se ne facessero a pubbliche spese; il che mentre generare dee alcuna sorpresa, che una gran parte di que' libri siasi perduta, puo renderci ragione in alcun modo della perdita di tante altre opere preziose, per le quali pigliate non furono quelle precauzioni. Il dialogo degli oratori che trovasi unito alle opere di Tacito, viene più comunemente dai critici attribuito a Quintiliano o a tutt' altro scrittore. Bayle ha rimproverato a Tacito di avere talvolta denigrato la condotta anche innocente di alcuni principi, attribuendo loro disegni odiosi, che forse non avevano; questa accusa è stata pienamente tolta di mezzo da Gordon nei discorsi che egli ha premesso alla sua traduzione di Tacito. Brotier, illustre editore di Tacito, ha pure preso nella sua prefazione a scusare quello storico tanto dalla imputazione di malignità, mostrando che solo censurare si poteva da uomini corrotti e corruttori, quanto dai difetti opposti alla di lui latinità. Ma egli è caduto pure in gravissimo errore, a Tacito rimproverando di avere scritto cose false dei cristiani, assurde degli ebrei. Non

esservò quel critico erudito, che Tacito alcuna idea non ebbe della credenza, nè del culto cristiano, come alcuna a que' tempi non se ne aveva in Roma; e che confondendosi da esso, come da tutti gli altri scrittori di quell'epoca, i cristiani coi giudei, che certamente non tenevano nel romano impero la condotta più decente, più regolare, nè più tranquilla, e che infetti erano di abbominevoli superstizioni; non è strano il vedere accagionati gli ebrei di molti delitti, che ad essi generalmente si imputavano. Brotier ha altresì scolpato Tacito dalla accusa di ateismo e di empietà; ma noi non faremo con esso le maraviglie, che in que' tempi in cui tuttora dominava il politeismo, un Dio solo non adorasse, e molto meno che egli non abbracciasse la luce nascente della cristiana verità.

3. Tra le glorie di Como si riferisce quella di avere dato i natali a Plinio il giovane. Municipio era quella città presso al Lario, che Plinio per ciò suo appellava, e intorno al quale ville amenissime possedeva. Disse alcuna volta suoi, forse connazionali o concittadini, i Veronesi, solo perchè adottato da Plinio il vecchio di lui zio, che Veronese era forse come alcune iscrizioni lo dicono. Trovavasi egli in età di 18 anni, allorchè accadde la grande eruzione del Vesuvio, e quindi nel primo anno del regno di Tito; nato era dunque nel sesto, e non nell'ottavo anno del regno di Nerone. Con tanto fervore applicossi allo studio della eloquenza sotto

Quintiliano, che con Tacito giunse a primeggiare in quell' arte. Guerriero fu nella prima gioventù; pretore sotto Domiziano e sotto Trajano consolo, augure e governatore del Ponto e della Bitinia; non cessó mai tuttavia dal trattare le cause nel foro, il che egli faceva con somma liberalità. nulla mai dai clienti accettando. Delle di lui orazioni altro a noi non rimane se non il panegirico di Trajano, del quale si è già fatta menzione. Vossio lo ha creduto scrittore di storie sull'appoggio di un' antica iscrizione; ma Sidonio Apollinare ci informa, che Tacito non si indusse a scrivere le sue storie, se non dopo avere inutilmente sollecitato Plinio a tale impresa, ed ancora tra le lettere pliniane una se ne trova indirizzata a Capitone, nella quale Plinio si scusa dallo assumere quello incarico. Questo basterebbe a distruggere la opinione di que' critici, i quali capricciosamente hanno voluto attribuire a Plinio le vite degli uomini illustri, che corrono sotto il nome di Corn. Nepote. Parla egli bensì sovente delle sue poesie, ma queste perirono; ci rimane nullameno la preziosa raccolta delle sue lettere in dieci libri, che grandemente illustrano la storia di que' tempi. Da quelle lettere si raccoglie, che uomo d'onore egli era, probo, disinteressato e liberale; che una biblioteca donò alla sua patria, con una rendita unita affine di mantenerla, e di nutrire ancora e di sostenere nello studio delle lettere i fanciulli poveri dell'uno e dell'altro sesso; che

concorrendo tutti i giovani di Como a Milano per causa degli studi, giacchè maestri in Como non si trovavano, i suoi concittadini indusse a contribuire una somma per lo stipendio de' maestri, ed egli soscrisse per un terzo, dicendo che tutto ancora avrebbe somministrato del proprio, se temuto non avesse gli abusi ordinari delle fondazioni. A Quintiliano donò grandiosa somma, affinchè dotasse la figlia; altra ne accordò a Marziale, allorchè questi ritirossi nella Spagna; altra a certo Firmio, perchè cavaliere romano diventasse. Ad una illustre romana detta Corellia, che una villa desiderava sul lago di Como, una ne fece vendere da un suo liberto, che ereditata egli aveva, ad un prezzo molto inferiore al vero, ed invano Corellia studiossi di farne ricevere a Plinio il prezzo totale. Vedendo un amico carico di debiti, tutti i creditori pagò del suo; e si sostituì in luogo dei medesimi, ed allorchè Calvina figlia di quell'amico defunto repudiare volle la successione, Plinio la pregò a non disonorare la memoria del padre, e tutti i titoli di credito la consegnò, sebbene già una somma considerabile le avesse assegnata in dote. Piene sono le lettere di Plinio medesimo di questi tratti di generosità, che egli è pur dolce il vedere collegati coll'ingegno e eol sapere. Incerta è l'epoca della morte di lui, ma sembra tuttavia che egli vivesse lungamente sotto il regno di Trajano, se pure à Trajano medesimo non sopratvisse.

4. Pompeo Saturnino, da me altrove nominato, vedesi grandemente lodato da Plinio come oratore, poeta ed istorico, e sembra che Plinio stesso costituito lo avesse giudice delle proprie opere; ma gli scritti di Saturnino sono perduti da lungo tempo, come quelli pure di Titinio Capitone, il quale secondo Plinio medesimo la storia scriveva della morte degli uomini illustri, forse di quelli che estinti erano da Domiziano, e con versi elegantissimi celebrava le azioni degli uomini di merito più distinto. Capitone da Trajano o da Nerva ottenne di innalzare nella pubblica piazza una statua a Silano, da Nerone mandato a morte; e taluno ha creduto di vedere in Lattanzio citati alcuni libri da Capitone scritti sugli spettacoli. — Claudio Pollione, lodato pure da Plinio, scritta aveva la vita di un di lui protettore detto Musonio Basso. Questo Musonio da alcuni è creduto un filosofo sofista, che Strabone supponeva vivente al tempo di Pompeo il grande, e Strabone ha pure menzionato un Asinio Pol-. lione scrittore delle cose rimarchevoli di Musonio, ma forse Strabone ha confuso Asinio con Claudio, ed il Musonio benefattore di Claudio e vivente sotto Trajano, con altro che insegnato aveva in Roma al tempo di Pompeo. - Plinio loda ancora tra i snoi contemporanei Virginio Romano, autore di commedie e di altri componimenti poetici; Iseo sofista greco, celebre oratore che fiori in Roma, benchè nato nella Siria, e la palma colà ottenne della eloquenza. Sembra che Iseo lasciasse alcune declamazioni secondo l'uso di que' tempi, che però si sono perdute. — Vossio suppone pure viventi sotto Trajano due celebri poeti greci, Serapione amico di Plutarco e Rufo Efesio, autore di sei libri su le piante o su le erbe, che citati veggonsi in epoca posteriore da Galeno e da altri medici. Da tutti que' fatti sembra potersi raccogliere, che sotto il lungo regno di Trajano decaduta fosse la poesia, giacchè alcun grande poeta non si cita tra gli scrittori latini di quella età; e che gli studj de' Romani rivolti si fossero in quell'epoca principalmente al coltivamento ed alla pratica della eloquenza, ed alla composizione delle istorie.

5. Di Adriano si narra, che egli stesso molte opere scrivesse in verso ed in prosa sopra varj argomenti, e tra le altre un poema intitolato la Alessandriade, del quale il settimo libro vedesi citato da alcuni antichi scrittori ed anche da Dione. Sparziano dice che composti aveva alcuni libri sotto il titolo di Catacriani, nei quali studiavasi di imitare Antimaco, forse Antimaco Colefonio, che egli preferiva ad Omero; ma Sparziano stesso que' libri tacciava di oscurità. Un dialogo è stato pubblicato da Frobenio, nel quale Adriano ed Epitteto sono introdotti a ragionare, ed il primo propone al secondo gravissime difficoltà; ma mancano gli argomenti, onde giudicare della genuinità di quello scritto. Alcuni versi greci e latini, che di Adriano

ci sono rimasti, conservati in parte da Sparziane stesso, sebbene da questo trattati con disprezzo, provano che egli era poeta non inclegante. Fozio ha lodato le di lui declamazioni; Aulo Gellio sembra accennare un di lui libro di discorsi, che versare doveva sopra materie grammaticali; ed è opinione di molti che Adriano fosse il vero sutore di un trattato del modo di ordinare le armate in battaglia, che è stato pubblicato sotto il nome del console Maurizio o Orbizio, e che forse non è stato composto se non in epoca molto posteriore, parlandosi in esso dei Francesi, dei Turchi e degli Schiavoni. Si pretende che Adriano scrivesse in più libri la propria vita, ma che vergognandosi di diffondere le proprie lodi, pubblicare li facesse sotto il nome de' suoi liberti, alcuni dei quali distinti erano nelle lettere.

6. Flegone Tralliano era uno di que' liberti, ed ancora si conserva alcun frammento dei libri che egli scrisse su coloro che vissuto avevano lungo tempo, e sulle cose straordinarie o maravigliose. Flegone però visse lungamente anche sotto Antonino, e Svida gli attribuisce una descrizione della. Sicilia, tre libri delle feste de' Romani, una descrizione dei luoghi celebri di Roma e sedici libri delle Olimpiadi. Una sola di queste ci è stata conservata da Fozio; ed è la Olimpiade 167, dalla quale si raccoglie che a ciascuno di que' periodi quello scrittore notava gli avvenimenti più ragguar-

devoli di tutta la terra, e che quell'opera grandissimo lume arrecherebbe alla storia, se giunta fosse infino a noi. Fozio però accusa Flegone di avere inscrito molte cose inutili e raccolto pazzamente tutti gli oracoli; il che è tanto più probabile, quanto che nei frammenti che ci sono rimasti, vedesi quello scrittore non esente dal vizio di una eccessiva credulità, Nel XIII libro di quell'opera credettero alcuni scrittori cristiani di avere trovato alcuna menzione delle tenebre avvenute all'epoca della morte di Cristo. Parlò egli certamente, e parlò a lungo della distruzione di Gerusalemme; e se crediamo a Svida in otto libri aveva egli compendiate tutte le sue Olimpiadi, ed in due la storia dei vincitori nei giuochi Olimpici. Per convincersi della credulità di quello storico, non si ha che a leggere la descrizione dell'Ippocentauro, pigliato vivo in una montagna dell' Arabia, il quale spedito fu dal re di quel paese ad Adriano, ma morì in viaggio, ed imbalsamato portossi in Roma, dove Flegone invitava a recarsi tutti gli increduli per vederlo, sebbene alcuno scrittore non ne faccia menzione. Il solo S. Girolamo parla di un Ippocentauro trovato da S. Antonio Anacoreta nel deserto, e che gli indice cortesemente la strada che tenere doveva. Flegone parra altresì, che una fanciulla morta da sei mesi, tornò nella propria casa, mangiò, parlò e fece tutte le funzioni di una persona viva, ma merì di nuovo all'avvicinamento dei genitori; e Fle-

# 204 LIBRO II. PARTE III.

gone soggiugne di avere visitato il sepolero dove tutti gli individui trovavansi della famiglia, e voto avere rinvenuto solo il posto della fanciulla.

7. Favorino, maestro di Aulo Gellio, nativo di Arles nella Provenza, ebbe in Roma fama di grandissimo filosofo e sofista. Discepolo era stato di Dione Grisostomo, ed oltre Gellio ebbe per uditore anche il celebre Erode Attico. Molti libri scrisse egli, citati dagli antichi; ma i critici ancora della antichità, trovavano il di lui stile mancante della gravità ad un filosofo conveniente. Ottenne per alcun tempo il favore di Adriano; ma perduto avendolo, soffrire dovette la mortificazione di vedersi preferite persone prive di qualunque merito. All'udire la di lui disgrazia, gli Ateniesi corsero ad atterrare una statua; che innalzata gli avevano, del che informato il filosofo, disse freddamente, che Socrate stesso avrebbe voluto rimanere illeso con sì lieve insulto. Favorino visse nella più intima amicizia con Plutarco, che alcuna delle sue opere gli indirizzò, e morì probabilmente verso la fine del regno di Antonino. - Altri Greci fiorivano allora in Roma; Galeno parla di certo Demetrio d'Alessandria scolaro ed imitatore di Favorino, il quale in Roma disputava pubblicamente ogni giorno su tutti gli argomenti che gli si proponevano. Dionigi di Mileto altro filosofo e discepolo di Iseo, da Adriano fu creato cavaliere romano, e governatore di una provincia; ma al pari di Favorino perdette egli pure

la grazia dell'imperadore. Eliodoro doveva altresi essere un letterato, che dalla incostanza di Adriano precipitato dal favore che da prima godeva, diede argomento ad alcune lettere ingiuriose di quel principe, menzionate da Sparziano. Dione nomina un Eliodoro epistolografo o segretario di Adriano, che forse potrebbe essere il medesimo.

8. Il più celebre di tutti i greci filosofi che in Roma fiorivano, era Epitteto, da Gellio detto il più grand' uomo che vantare potesse la setta degli stoici. Nativo di Gerapoli nella Frigia, e schiavo alcun tempo di Epafrodito, liberto ed ufficiale delle guardie di Nerone, quello stesso forse a cui Giuseppe Ebreo ha indirizzato la maggior parte delle sue opere; ottenne probabilmente la sua libertà, ma visse assai povero; uscito di Roma allorchè cacciati ne furono tutti i filosofi, ritirossi a Nicopoli nell'Epiro, d'onde tornò solo dopo la morte di Domiziano, e visse secondo alcuni fino al tempo di M. Aurelio; su di che però move alcun dubbio il detto di Aurelio medesimo, che avventuroso tenevasi di avere letto gli scritti di Epitteto, non di avere con esso conversato. Quel filosofo riduceva a due punti, che in greco ed in latino in due parole ristringonsi, tutta la sua filosofia: sustine et abstine, con che indicava doversi soffrire con pazienza le sciagure, e godere con moderazione i piaceri. Sebbene non ammogliato, nimico mostravasi del celibato, che alcuni filosofi affettavano. Molte opere

compose, delle quali a noi non rimane che il solo Enchiridio, che tradurre non si potrebbe nella nostra lingua se non col vocabolo di manuale, e che come un tesoro puo riguardarsi di morale filosofia. Arriano però un voluminoso libro composto aveva dei soli detti, che letteralmente raccolti aveva di Epitteto. Questo Arridno era di Nicomedia, e chiaro in Roma per la sua eloquenza, ed appellato sovente un nuovo Senofonte; giunse a tutte le dignità e fino al consolato, per il che si crede da alcuni quel Flavio Arriano, che sotto Adriano governò la Cappadocia, e gli Alani respinse. Secondo Vossio, fiorì egli ia Roma sotto Adriano, Antonino e Marco Aurelio, e secondo Temistio, fu uno dei primi ministri di Trajano. I discorsi familiari di Epitteto raccolse egli in otto libri, dei quali quattro soli ci sono rimasti; in altri dodici compilato aveva le arringhe o le declamazioni di Epitteto medesimo, e scritta aveva la di lui vita. Secondo Fozio, scritta aveva pure una storia della Bitinia, altra degli Alani ed altra dei Parti. Sette libri abbiamo ancora delle spedizioni di Alessandro da esso descritte, che Fozio trovava le migliori tra le relazioni delle gesta di quel conquistatore; in altri dieci libri stese aveva le vite dei successori di Alessandro, ed un libro aveva pure composto sulle Indie, che alcuni hanno supposto l'ottavo della storia di Alessandro medesimo. Luciano solo gli ha attribuito la vita di un celebre ladro detto Teleboo. Noi conserviamo ancora la di lui descrizione

delle coste del Ponto Eusino, e quella delle coste del mar Rosso; alcuno però ha mosso dubbio che quelle opere sieno di uno scrittore più antico, contemporaneo di *Plinio* il vecchio. Unito alle di lui opere trovasi uno scritto sull' ordinamento de' soldati per una battaglia, ed a questo si aggiungono le istruzioni da esso date ai diversi comandanti nella guerra contra gli Alani.

q. Non meno dei letterati illustri che in Roma principalmente fiorirono, debbonsi pure tra i fasti della italiana letteratura annoverare la scuola pubblicamente tenuta in Roma, e le opere scritte di Plutarco, sebbene nato a Cheronea nella Beozia. Scolaro di Ammonio filosofo Egizio, insegnò pubblicamente in Roma sotto Domiziano, ed alcuni pretendono che precettore fosse di Trajano, sebbene altri osservino che eguale a un dipresso era di età, e che Trajano ignaro delle lettere, i suoi studi aveva rivolti solo all'arte della guerra. Ottenuti avrebbe, secondo alcuni, da Trajano gli onori consolari, e sarebbe stato ingiunto a tutti i magistrati dell' Illirio di nulla intraprendere senza il di lui parere. Dopo la morte di Trajano ritirossi nella Beozia, ove diverse cariche sostenne; uno dei di lui figli una tavola compose delle storie del padre, ed un di lui nepote su precettore di M. Aurelio. Note sono le opere numerose di Plutarco, che tradotte furono in tutte le lingue moderne; le di lui vite hanno un grandissimo merito, sebbene alcuni critici il di

10. Menzionati veggonsi sotto Adriano, Marco e Caninio Celeri, non si sa bene se fratelli o in altro modo parenti, famosi sofisti ed autori di alcune declamazioni; e questi, come apparisce dal nome, Romani erano probabilmente o per lo meno Italiani. Polemone, altro celebre sofista, nativo era di Laodicea, ma una scuola assai frequentata tenne in Smirne, e solo più volte fu spedito ad Adriano, dal quale grandiose somme ottenne per gli Smirnei. Abbenchè filosofo, della amicizia di Adriano approfittò per arricchirsi, e per isfoggiare un lusso, che l'invidia ed il biasimo di molti gli concitò. Narrasi che insolente fosse; che una somma ragguardevole rimandasse ad Erode Attico, che udito aveva una di lui declamazione, affine di ottenere una somma maggiore; che Antonino stesso colla sua rusticità offendesse, e che il re del Bosforo amico delle lettere, vederlo non potesse a Smirne se non recandosi egli stesso alla di lui casa, e portandogli il donativo di dieci talenti. Filostrato narra, che tormentato dalla gotta, volle essere chiuso ancora vivente nel sepolcro de'suoi avi, affinchè il sole non lo vedesse ridotto al silenzio, - Svida cita altresì sotto

Trajano ed Adriano, Tolomeo, Chennio, Zenobio, Cefaleone e Dionigi d'Alicarnasso; e Fozio accenna del primo, cioè di Tolomeo, un'opera intitolata Storia Mirabile, nel quale genere, delle cose cioè sorprendenti e prodigiose, veggonsi esercitati molti ingegni di quella età. Zenobio tenne scuola in Roma sotto Adriano, e voltò in greco le istorie di Sallustio. Si conservano ancora di esso alcuni proverbj, sebbene il nome di lui veggasi cambiato alcuna volta in quello di Zenodoto. Cefaleone, ritirato nella Sicilia, scrisse al tempo di Adriano una storia che cominciava con Nino e finiva con Alessandro. Il Dionigi nominato da Svida, non era lo storico celebre, che scritto aveva la storia romana al tempo di Augusto, ma bensì un di lui descendente detto il Musico e l'Atticista, perchè alla musica singolarmente erasi applicato, ed un' opera composta aveva tra l'altre in 36 libri, nella quale parlava di tutti i generi di poesia, di tutti i poeti, dei suonatori e dei diversi strumenti musicali. Sotto il regno di Adriano scrisse pure Erennio Filone un libro su quel regno medesimo, dodici sulla scelta dei libri, il che ci annunzia già nata in que' tempi una scienza bibliografica; trenta altri libri sulle città e sulle persone illustri da ciascuna città prodotte, nel che sembra aver dato un modello a Quenstedt e ad altri moderni, che scrissero delle patrie degli uomini illustri; opera che ridotta fu in compendio, come Svida accenna, da certo Elio

Severo Ateneo. Secondo Origene scritto avrebbe un libro contra gli ebrei, e secondo Vossio tradotta in greco la storia fenicia scritta in quella lingua da Sanconiatone, della quale Eusebio ci ha conservato alcun frammento, come alcun passo ha recato della storia della Fenicia, scritta da Filone medesimo. Di lui discepolo fu Ermippo di Berito, che molto favore ottenne presso Adriano, sebbene figlio di uno schiavo, ed una storia scrisse dei sogni; ad un Ermippo Smirneo più antico attribuendosi il libro dei Legislatori, citato da Origene. Paolo di Tiro lasciò pure alcuni libri intorno alla rettorica, e da Adriano ottenne il titolo di metropoli alla sua patria; Leandro Nicanore allessandrino, figlio di Ermia ed autore di molti scritti grammatici ed istorici, viene pure da Svida collocato sotto Adriano. Comparve ancora in Roma sotto questo imperadore Diogeniano di Eraclea, scrittore egli pure di grammatica e di geografia, dei di cui lumi ha sovente profittato Esichio nel suo lessico; e secondo Vossio, sarebbe vissuto in quel tempo Giasone d'Argo autore di una storia della Grecia fino alla morte di Alessandro. Un Eliano indirizzo certamente ad Adriano il libro che ancora si conserva sull'ordine e la disposizione delle armate; ma altro Eliano visse pure di là ad un secolo, nè ben si saprebbe decidere se a questo, oppure a quello 'attribuire si debbano la storia degli animali e la Varia istoria, opere che ancora ci rimangono sotto

il nome di Eliano, e molte altre che rammentate sono dagli antichi scrittori, nè più ora si trovano. Sembra però da un attento esame di quegli scritti, che la storia degli animali, e la varia istoria possano ragionevolmente attribuirsi ad un Eliano più recente che l' autore della tattica, tanto più che in que'libri si ravvisa un gusto particolare per le cognizioni naturali, che dopo Plinio più forse alcuno non aveva coltivato in Roma, e che obbliate veggonsi all' epoca di Trajano e di Adriano, e delle quali solo si ravvivò il gusto nei secoli posteriori.

11. Fin qui si è parlato per la maggior parte di dotti Greci, che in Roma fiorirono; ma al regno di Adriano debbono riferirsi due celebri storici latini Svetonio e Floro. Svetonio Tranquillo, figlio di Svetonio Lene, cavaliere romano, che una legione comandava alla battaglia di Bedriaco, nacque presso a poco in quell'epoca, e giovanetto era tuttora vent' anni dopo la morte di Nerone. Plinio il giovane era sommamente a Svetonio affezionato per la sua probità, per la sua saviezza, per la sua erudizione. Svetonio ottenne col favore di Plinio la carica di tribuno, che poco dopo cedette a Cesennio Silvano di lui parente, del che Plinio lo commendò. Svetonio fu marito, ma non padre, sebbene Plinio da Trajano ottenesse a di lui favore i diritti, che le leggi accordavano ai padri di tre figli. Sotto Adriano la carica sostenne di segretario o di epistolografo, che però perdette per avere mancato

di rispetto a Sabina. Svida lo riguarda come un grammatico latino, ed un libro gli attribuisce sui giuochi dei greci, due altri sugli spettacoli dei Romani, due sulle leggi e sulle consuetudini di Roma, uno della vita di Cicerone, un catalogo degli uomini illustri di Roma, e gli otto libri che ancora abbiamo della storia dei dodici Cesari. Scritta aveva pure una storia dei re di Roma in tre libri, dei quali Paolino aveva fatto un compendio in versi. Prisciano cita una di lui opera della istituzione degli uffizi, che quella è forse delle leggi e delle consuetudini, ed otto libri sui pretori. I Greci stessi facevano gran conto degli scritti di Svetonio; S. Girolamo prese ad imitarlo nel suo libro degli uomini illustri, e forse un frammento delle vite di Svetonio è quello che ci rimane degli illustri grammatici, poeti ed oratori. Più moderna è senza dubbio la vita di Plinio il vecchio, che tra le di lui opere alcuna volta si racchiude. Vopisco, lodando la sincerità di Svetonio, lo ha collocato tuttavia molto al disotto di Sallustio, di T. Livio, di Tacito e di Trogo Pompeo; S. Girolamo, benchè di lui ammiratore per alcun riguardo, inorridito dei di lui racconti, lo disse tanto infame nella sua storia, quanto i principi da esso rammentati stato lo erauo nella loro condotta.

12. Floro era probabilmente Spagnuolo, e da alcuni si crede della famiglia stessa di Seneca, adottato però da un Floro. Sotto Tiberio fioriva nelle Gallie un Giulio Floro, che la eloquenza insegnava

con grandissima fama, ma difficile sarebbe il provare, che quello fosse lo storico, vedendosi questi scrivere sotto Trajano, e forse lottare con poetiche piacevolezze con Adriano medesimo. Il compendio della storia romana di Floro che ancora abbiamo e che giugne fino ad Augusto, annunzia certamente un ingegno poetico; il solo rimprovero che a quello scrittore puo farsi, è di avere trascurata o rovesciata tutta la cronologia, il che forse serve ad illustrare il poetico di lui ingegno ed a provare la identità dello storico col poeta. Credettero male a proposito alcuni, che l'opera di Floro un compendio fosse delle storie di T. Livio; ma in molti luoghi que' due scrittori non si trovano d'accordo; Vossio tuttavia sembra dubitare, che gli estratti o i sommarj che si trovano in capo a ciascun libro di Livio, sieno l'opera di Floro. Se lo storico era lo stesso che il poeta, questi era certamente un discolo, perchè avendo egli detto in un poetico bisticcio, non volere egli essere Cesare per andare tra i Britanni e soffrire i geli della Scizia, Adriano gli rispose in egual metro, non volere egli essere Floro per girare le taverne ed essere divorato dalle pulci. - Aulo Gellio fa menzione di Terenzio Scauro celebre grammatico e maestro di Adriano e di T. Castricio maestro di Scauro, ma non sembra che nè l'uno nè l'altro pubblicassero alcuno scritto. Il figlio di Scauro fu precettore di L. Vero, ed un di lui abbiatico o pronepote lo su di Alessandro Severo.

13. Al regno di Adriano puo più prolimente che ad altri ascriversi Apicio Celio, sebbene alcuni morto lo suppongano negli ultimi anni di Trajano, altri vissuto lo credano sotto Augusto e Tiberio. Olao Borrichio e Fabricio con buoni argomenti lo hanno ai regni di Trajano e di Adriano rivendicato, sebbene tre diversi Apicii veggansi menzionati negli antichi scrittori. Di questo ci rittingono dieci libri dell' arte della cucina, i quali trovati furono al tempo di Nicolò V da un Ascolano nell'isola Megalona. Checchè si dica dello stile di quel dotto cucinicre; che alcuno ha preteso di riferire alla età di argento, altri a quella di bronzo, certo è che la di lui opera, come Borrichio si esprime, è abbastanza erudita, concisa e curiosissima; giacchè si vede un nomo che si è tenuto stretto al suo argomento, senza far pompa nè ricerca di parole. Preziosissimo riesce questo libro, perchè i maggiori lumi ci somministra sulla economia domestica, sulla dietetica ed anche sulla lassuria e ghiottoneria dei Romani. Si raccoglie inoltre da quel libro, ciò che da altri difficilmente si otterrebbe, quali fossero gli ordinarj condimenti de' Romani, quali gli erbaggi ed i legumi di cui più sovente si servivano, quali i selvaggiumi, i pesci, i molluschi ch' cssi preserivano, quale il diverso uso che essi facevano delle parti degli animali, quali i modi di conservare le carni, i pesci, i frutti, i legumi, i vini ed altri liquori, quali le loro salse moltiplici, quali

le vivande loro più ricercate, quali le loro cousetture, quali finalmente le droghe e spezierie, che da lontani paesi si procuravano. Una sola cosa accennerò io a questo proposito, siccome importantissima per la storia e per i costumi di quella età, ed è che molto più artificiosa, molto più raffinata e molto più ricca di preparazioni, era la scienza della cucina di que' tempi in confronto dei nostri, e che da quel solo libro puo raccogliersi, che siccome in altri oggetti, così anche nelle delizie della mensa salito era allora ad altissimo grado il lusso de' Romani nella ricerca dispendiosa delle vivande più squisite.

## CAPITOLO XXVI.

### DELLA STORIA DI ROMA E DELL'ITALIA DURANTE IL REGNO DI ANTONINO.

Famiglia di Antonino. Di lui vita privata. Di lui virtù e moderazione. - Bontà da esso mostrata dopo il di lui avvenimento all'impero. Titolo di Pio ad esso attribuito. - Altri titoli ad esso accordati. Oracolo consultato in Cartagine, Scarse notizie della di lui vita. Di lui ammirabile condotta. Di lui liberalità e rigorosa giustizia. Di lui istituzioni, saggi regolamenti, opere pubbliche. - Dolcezza di Antonino a riguardo di alcuni cospiratori. Egli evita a tutto potere le guerre. Rispetto ad esso dimostrato dalle straniere nazioni. - Successioni di consoli. Morte di Faustina. Notizie di Erode Attico. -Sollevazioni nella Britannia e nelle Gallie, sollecitamente compresse. Favori accordati a M. Aurelio. Celebrazione de' giuochi secolari. Successione di consoli. Notizie dei due Quintilii. - Apologia di S. Giustino. Inondazione ed incendio in Roma. Sventure di altre città. Generosità di Antonino. Altri consoli. Morte di Antonino. Onori ad esso renduti dopo la morte. - Note cronologiche.

S. 1. La famiglia di Tito Antonino, secondo Giulio Capitolino, originaria era di Nimes nella

Linguadocca; ma secondo Aurelio Vittore, stabilita a Lanuvio o Lavinio nella campagna di Roma. Come Aurelia, dicevasi quella stirpe antichissima, ma illustrata non era colle cariche se non di recente, e l'avo di quell'imperadore detto Tito Aurelio Fulvo, aveva il primo ottenuta la dignità consolare di cui era stato investito anche il di lui padre dello stesso nome. Consoli però ed altri avi distinti contava Antonino dal lato materno, e console era stato due volte Arrio Antonino, uno dei personaggi più virtuosi di Roma, padre di Arria Fadilla di lui madre. Nato era Antonino in Lavinio nell'anno 86 dell'era volgare, ed i nomi portava, secondo Capitolino, di Aurelio Fulvio Bojonio Antonino, mentre nelle antiche iscrizioni trovasi il nome di Fulvo. Amato fu nella giovinezza da molti parenti, che erede lo istituirono, cosicchè ricco trovossi oltremodo. Appassionato era per la vita rustica; si indusse tuttavia ad accettare alcuna carica, che onorevolmente sostenne; nell'anno 120 fu consolo, quindi governatore di una quarta parte dell' Italia e proconsolo dell' Asia, ove la stima e l'affetto universale si conciliò. Tornato in Roma, fu da Adriano collocato nel suo privato consiglio. che ora direbbesi il consiglio di stato. Sposato aveva Annia Galeria, avola paterna di M. Aurelio, e due figli e due figlie ottenute ne aveva, la maggiore delle quali sposato aveva Lamia Silano, e credesi per un'antica iscrizione riferita da Mabillon, nomi-

nata Aurelia Fadilla; la seconda detta Annia Fanstina, un cugino sposò detto Marco Aurelio. La storia non fa menzione de' maschi, il che ha fatto credere ad alcuno che morti fossero in tenera età. Antonino, affabile per natura, tutti ascoltava cortesemente; la pompa odiava ed il fasto; nei banchetti medesimi magnifico appariva senza lusso, e mai non mostrossi sollecito di mendicare il popolare favore. Osservatore esatto delle leggi e delle cerimonie, offeriva egli stesso come sommo pontefice i sacrifizi, che i di lui predecessori offerivano col ministero de' sacerdoti, ed a tutti gli atti pubblici di religione interveniva, profondo rispetto mostrando alla divinità, per il che il senato un monumento onorevole gli decretò, del quale la iscrizione è riferita da Reinesio, ed allude alla di lui assiduità nello assistere alle pubbliche cerimonie. Nemico della adulazione, alcuno egli non adulava; come amici non ammetteva se non uomini conosciuti per la virtù loro; non prestava orecchio ai calunniatori, nè mai si lasciò dominare dalla gelosia e dai sospetti. Inclinato per natura alla clemenza anche verso i più tristi, nulla fece egli nel di lui regno, dicono gli storici, che recare potesse offesa ad alcuno. Proconsolo dell'Asia, andò ad alloggiare sulla sera nella casa del sofista Polemone, la più bella e la più ricca di Smirne; ma tornato essendo Polemone a notte avanzata, e lagnato essendosi acremente dell' arrivo importuno di quell' ospite, uscì egli da

quella casa nella notte medesima, e recossi altrove; nè lasciò tuttavia di accogliere cortesemente il filosofo nel proprio palazzo dopo il suo innalzamento all'impero. Ad un commediante però che dolevasi di essere stato da *Polemone* cacciato dal teatro di chiaro giorno, rispose che egli era stato cacciato di notte, e che ad alcuno portato non ne aveva lagnanza.

2. Piangendo Antonino la morte di quello che chiamato lo aveva al trono, ed osservando alcuni cortigiani che le lagrime facevano torto alla maestà di un principe, egli disse loro, che nè la filosofia, nè la dignità imperiale estinguere non dovevano nell' nomo i sentimenti della natura. Narrasi che entrato nella casa di certo Valerio Omulo, e vedendo in quella bellissime colonne di porfido, chiedesse dove le avesse pigliate, al che rispondendo quel brutale, che in casa d'altri si doveya essere sordi e muti, Antonino punto non se ne offendesse, e tollerasse altresì altri motti impertinenti di quell'uomo ricco ed ambizioso. Chiamato aveva egli da Calcide lo stoico Apollonio per essere precettore di M. Aurelio, e quel filosofo condotti aveva seco lui varj discepoli, tutti Argonauti, dice elegantemente Luciano, che il velo d'oro cercavano. Apollonio, avvertito d'ordine di Antonino di recarsi dal giovane principe, rispose orgogliosamente, che allo scolaro correva l'obbligo di recarsi dal maestro, su di che Antonino chiese

solo, se forse il filosofo riguardava come più lunge viaggio il passare dalla di lui casa al palazzo che il passare da Calcide a Roma; e ad Aurelio ordinò di recarsi da Apollonio. Molto si è parlato dei motivi, che Adriano indotto avevano ad adottare Antonino; ma probabilmente come scrive Dione, Adriano lo adottò, perchè più atto d'ogni altro lo credette a governare l'impero. Antonino ricevuto aveva da Adriano il titolo di Cesare, la podestà proconsolare e la tribunizia; e se ammettere si possono come genuine alcune medaglie riferite da Goltzio, il titolo di imperadore ottenne pure vivente Adriano, che fino a quell'epoca solo al sovrano erasi attribuito. Imposta gli si era nella adozione medesima la condizione di adottare egli a vicenda M. Annio Vero e L. Commodo figlio di Vero Cesare, adottato già da Adriano e ad esso premorto, il che Antonino adempi, per quanto credesi, nel giorno stesso della sua elevazione. L'oro coronario rifiutò generosamente, che le città d'Italia come tributo agli imperadori eletti offerivano, e dalle altre città dell' impero solo la metà ricevette di quella specie di imposta. Già si è veduto quanto egli sollecito si mostrasse onde accordati fossero i consueti onori alla memoria di Adriano; e forse per quest'atto di pietà filiale o per quella mostrata al di lui suocero nella sua vecchiaja, il nome glorioso ottenne di Pio, e questo nome, consacrato sulle medaglie di quel principe, fu concordemente ammesso dagli storici. Pausania lasciò scritto, che quel titolo non bastava, e che come Ciro quello meritava di Padre del genere umano. Commodo e gli imperadori seguenti il titolo ambirono di Pio, il quale, dice Pausania medesimo, non servì più volte che a mostrare quanto essi ne fossero indegni.

3. Il senato gli aggiudicò tosto il titolo di Augusto, ed Augusta dichiarò Faustina di lui moglie; altri onori decretare gli voleva quel corpo, ma Antonino tutti li rifiutò, e quello ancora di Padre della patria, che solo assunse nell'anno seguente. Si pretende, che giunto al trono, facesse per mezzo del proconsolo dell'Africa consultare la Dea Celeste, che si adorava e che oracoli rendeva in Cartagine, sul di lui regno e sullo stato dello impero. Il sacerdote, come al solito, rispose in termini tanto oscuri, che nulla si comprese; ma siccome in quella ambigua risposta trovavasi otto volte il nome di Antonino, così si inferì che otto anni sarebbe egli vissuto, e siccome ne sopravvisse ventitrè, si spiegò l'oracolo in tempi posteriori col dire che otto imperadori portato avrebbono il nome di Antonino. Poco si conosce in generale della storia di quello imperadore, perchè troppo credulo e sovente confuso ne'suoi racconti apparisce Giulio Capitolino; perdute sono da circa nove secoli le memorie di Dione che ad Antonino si riserivano, e solo alcuni cenni rimangono nel compendio di Sifilino. Certo è che giunto al trono visse come privato, gli amici

guardò collo stesso occhio di tenerezza, non volle essere servito giammai se non dagli schiavi, molto rispetto mostrò al senato ed all'ordine de' cavalieri, e giunse persino a rendere conto al senato ed al popolo di tutto quello che egli faceva per lo bene dello stato. Come semplice privato chiese alcuna volta per se e per i di lui figli il consolato, il che prova all'evidenza, che libero tornato era al popolo il diritto delle elezioni. Ad esso attribuisce M. Aurelio il pensiero, che anche sul trono vivere si poteva da privato, risparmiare le guardie, gli abiti sfarzosi e molti attributi, riguardati come inseparabili dalla dignità. Antonino diminuì la maggior parte delle imposizioni, ed agli esattori ingiunse di usare moltissima dolcezza, dicendo amare egli piuttosto di vedere voto l'erario che non pieno a detrimento di un oppresso. Una gran parte del privato suo patrimonio donò ai ciltadini indigenti, e lagnandosi di quella liberalità Faustina, le disse che un imperadore nulla dovera avere del proprio, e solo procurare il pubblico vantaggio. Governatori delle provincie non elesse giammai se non nomini probi e virtuosi, e questo egli fece anche a riguardo di altre cariche, nos togliendole giammai a coloro che con soddisfazione del popolo le sorreggevano. Donando le riochezze sue proprie, molto accrebbe il pubblico tesoro; alcune pensioni da Adriano accordate a persone immeritevoli soppresse, dicendo che divorare non

dovevano la repubblica uomini che ad essa alcun servizio non rendevano. Perdette in cotal modo il suo stipendio un poeta lirico detto Mesomede, che solo il favore di Adriano ottenuto aveva per aver cantato Antinoo. Antonino non fu tuttavia accusato di avarizia, perchè liberale era del proprio; non accettò giammai le eredità di coloro che prole avevano, ed ai figli fece restituire i beni che per delitti erano stati ai padri loro confiscati, quella porzione solo eccettuata, che servire doveva di compenso alle provincie depredate. Rare si videro ancora sotto il di lui regno le confische; sparire fece egli la truppa infame dei delatori; sempre mostrossi disposto a soccorrere le città o le provincie per casi fortuiti danneggiate, e siccome la romana cittadinanza ai padri accordavasi talvolta e non alla loro descendenza, cosicchè i figli greci rimanevano, al dire di Pausania, e vedevano i beni loro appresi dal fisco; così Antonino per solo principio di umanità volle che i figli anche in quel caso continuare potessero nel godimento del patrimonio paterno. Privilegi e generosi stipendi accordò egli a tutti coloro che nelle diverse provincie alla educazione della gioventù si applicavano; alcuni senatori munì del danaro necessario per sostenere le loro cariche, e sebbene con occhio di indifferenza guardasse i giuochi e gli spettacoli, somme grandiose accordò per la loro celebrazione onde accontentare il popolo. Si osserva che portato non era da alcun gusta

#### 224 LIBRO II. PARTE III.

naturale a fabbricare, e tuttavia molti edifizi in Roma eresse ed altrove. Un porto costruire fece a Gaeta; quello ristaurò di Terracina; compiere fece il magnifico mausoleo di Adriano, ed a Loria nella Toscana, non molto lungi da Roma, un grandioso palazzo innalzò, perchè colà era stato educato, ed in quel luogo medesimo morì. Somme considerabili assegnò per lo ristauro di antichi edifizi rovinosi della Grecia, della Jonia, della Siria e dell'Africa; ed il borgo di Pallanzio nella Arcadia trasformò in una città esente da qualunque tributo, perchè un' antica tradizione portava, che Evandro con una parte degli abitanti di quel paese una città fabbricata avesse nel luogo ove si vide in appresso sorgere Roma.

4. Promesso aveva al momento della sua elevazione di non mettere a morte alcun senatore, e tanto esattamente quella promessa osservò, che un senatore convinto di parricidio rilegò solo in un'isola deserta. Accusati furono di cospirazione Attilio Taziano e Prisciano; il primo si uccise da se stesso, il secondo dal senato fu proscritto, ed Antonino grandissima cura prese del di lui figlio, nè volle essere informato dei nomi de' congiurati, al senato dicendo non essergli grato il mostrare al pubblico che molti non lo amassero. Se modo vi aveva ad evitare una guerra, egli guardavasi dall'intraprenderla, e dire soleva che la salvezza di un cittadino preferiva alla distruzione di mille nemici. Con questo

mezzo l'amore si conciliò non solo dei sudditi, che quale protettore e quale padre lo riguardavano, ma quello ancora dei nemici di Roma, che persuasi della di lui equità o della di lui moderazione. arbitro lo eleggevano nelle loro contese con Roma medesima. Il te dei Parti che levata aveva formidabile oste ed invasa l'Armenia, con universale sorpresa al ricevere una lettera di Antonino congedò le sue truppe e ritirossi; i re della Ircania, dei Battriani ed alcumi re dell' Indie, ambasciadori gli spedirono, amicizia chiedendo ed alleanza. Farasmane, re dell'Iberia, recossi personalmente in Roma e maggiori onori rendette ad Antonino di quelli che renduti aveva ad Adriano. Alcuni Armeni, i Lazj ed i Quadi, benchè popoli independenti, ricevettero i principi che Antonino loro assegnò. Si giunse in Roma a paragonarlo ed a preferirlo a Numa a cagione della profonda tranquillità di cui si ebbe a godere durante la maggior parte del suo regno; e Capitolina soggiugne che il popolo e l'armata per più di un secolo tanto venerarono il di lui nome, che riguardare non volevano alcuno come imperadore, che quel nome non portasse, il che indusse Severo ad equiparare quel nome a quello di Augusto.

5. Morto era Adriano nel consolato di Camerino e di Nigro, ai quali succedettero Antonino medesimo, consolo per la seconda volta e Cajo Bruttio Presente. In quell'anno egli diede la figlia Annia Stor. d'Ital. Vol. IX.

Faustina in moglie a M. Aurelio che Cesare dichiarò, e che a richiesta del senato propose per consolo nell'anno seguente. Varie iscrizioni rammentano i benefizi da Antonino in quell'anno medesimo accordati a diverse città, ed una riferita da Panvinio rammenta il compimento e la dedicazione dell'acquedotto, che Adriano incominciato aveva nella nuova Atene di Delo. Sotto il seguente consolato di Peduceo Siloga e di Ennio Severo, avvenne la rubellione di certo Celso; ma altro non si sa, se non che Faustina molto si dolse della clemenza mostrata in quella occasione dall'imperadore. Quella donna, disonorata nella storia per la sregolatezza de' suoi costumi, morì di là a poco, ed Antonino sollecito mostrossi tuttavia che posta fosse nel numero degli Dei. Giuochi solenni furono a di lei onore instituiti, e la di lei statua fu portata ne' Circensi fra quelle delle altre divinità. Antonino ben conosceva la impudica condotta della moglie, ma limitato erasi ad impedire con tutta la cura, che pubblici non fossero que' disordini. Nel consolato seguente di Cuspio Rufino e Stazio Quadrato. Antonino giuochi solenni instituì a Pozzuoli in onore di Adriano, che Pii furono appellati, e rinnovare dovevansi nel secondo anno di ciascuna Olimpiade. Furono in seguito elevati al consolato Bellicio Torquato ed Erode Attico, che il nome assunto aveva di Tiberio Claudio, e che grandemente commendato vedesi per la sua eloquenza da Gellio e da

Filostrato. Nato egli era in Atene, e dotato dicevasi di una facilità straordinaria di parlare all' improvviso; ma tuttavia mal riuscito essendo in una orazione estemporanea recitata innanzi ad Adriano, tentato aveva di annegarsi nel Danubio. Fu questi uno dei precettori di M. Aurelio e di L. Vero, e stimato grandemente da Antonino, il reggimento ottenne delle città libere dell'Asia. Egli non mora se non nel 15.º anno del regno di M. Aurelio, e molte opere lasciò da esso scritte, delle quali alcuna non è a noi pervenuta.

6. Durante il consolato di Lolliano Avito e di Claudio Massimo, rubellaronsi nella Inghilterra i Briganti, ma compressi furono ben tosto da Zollio Urbico governatore di quella provincia, il quale li privò di parte delle terre loro, domò anche i popoli più settentrionali dell'isola, e l'esempio seguendo di Adriano una nuova muraglia costrusse tra Forth e Clyde. Egli è per ciò che Antonino il nome assunse di Britannico, come in alcune medaglie si ravvisa. Console fu egli nell'anno seguente per la quarta volta, ed Aurelio lo su con esso per la seconda; in quell'anno la toga virile fu data a L. Vero, che compiuto aveva l'anno 14.º della età sua. Antonino consacrò pure allora il tempio, che eretto aveva in morte di Adriano e somme considerabili distribuì in quella occasione al popolo. Turbolenze si suscitarono nella Germania e nolla Dacia sotto i consoli seguenti Erucio Claro e Clau-

dio Severo; ma quelle ancora calmate furono dai governatori di quelle provincie, e gli Alani che alcune scorrerie fatte avevano sulle terre dell'impero, furono con grandissima perdita respinti. Largo e Messalino furono in appresso consoli, e M. Aurelio ottenne allora la podestà proconsolare e la tribunizia. Divenuto era egli già padre di Lucilla che sposò poscia L. Vero. L'imperadore grandissimo conto faceva di M. Aurelio, lo consultava sovente: al di lui avviso deferiva ed affettava in alcun modo di dividere seco lui la sovrana autorità, rigettando, dice Capitolino, le maligne insinuazioni di coloro, che gli facevano credere Aurelio desideroso della di lui morte. Non egualmente amava L. Vero, che solo tollerava perchè Adriano dato glielo aveva qual figlio; ma lasciandolo nello stato di semplice privato, il titolo non gli diede di Cesare, nè alcun altro che indicare potesse la di lui futura elevazione. Ricorrendo allora l'anno quo di Roma, celebrati furono con magnificenza straordinaria i giuochi secolari. Torquato e Giuliano ottennero quindi i fasci, e sotto il consolato loro i Mauritani si sollevarono. ma debellati furono e costretti a riparare nella estremità della Libia al di là dell'Atlante. Nei tre anni successivi consoli sedettero Scipione Orfito e Nonnio Prisco; quindi Glabrione Gallicano e Veto. finalmente due Quintillii fratelli, l'uno detto Condiano, l'altro Massimo; nè sotto il governo loro si registra nella storia alcun memorabile avvenimento,

Molto però lodati veggonsi dagli scrittori di quella età i due Quintillii per il loro sapere, per la loro destrezza nelle cose politiche e militari, e per il loro amore fraterno, in virtù del quale, dice Dione, agivano come se stati fossero un uomo solo. Governarono essi insieme le provincie, facendosi l'uno luogotenente dell'altro, consoli furono nell'anno medesimo, comandarono uniti nella Grecia e nella Pannonia; rispondevano in comunione alle lettere; e sotto Commodo furono l'uno e l'altro messi a morte nel medesimo istante. Fino un libro di agricoltura scrissero essi insieme, del quale tuttora alcuni frammenti rimangono.

7. Giunio Glabrione ed Omullo Veriano al consolato giunsero nel 15.º anno del regno di Antonino, ed in quell' anno medesimo S. Giustino pubblicò la sua prima apologia dei cristiani, e coraggiosamente presentolla all'imperatore, al di lui figlio adottivo ed al senato. Allora solo puo dirsi che il governo di Roma, e la politica autorità istrutta fosse di ciò che erano i cristiani; ed allora Antonino alla provincia dell' Asia sorisse, che se alcuno molestato avesse i cristiani o portata contra di essi alcuna accusa, gli accusati fossero assoluti e puniti gli accusatori. Scrisse pure Antonino con eguali sentimenti agli Ateniesi, agli abitanti di Tessalonica e di Larissa ed a tutti i Greci; e cessò, dicono alcuni storici, la persecuzione, la quale so puro aveva luogo in quell'epoca, ordinata non cra, no

consentita dalla sovrana autorità. Succedettero a que' consoli Bruttio Presente e Giulio Rufino, ed il Tevere inondò in quell'anno la parte più bassa di Roma, dopo di che scoppiò un terribile incendio, che una parte della città distrusse. A queste sciagure venne in seguito la carestia, che moltissimi cittadini fece perire, sebbene Antonino con somma sollecitudine facesse condurre i grani dalle provincie più remote. Dee osservarsi che rare volte veggonsi nella storia disgiunte queste sciagure, laonde potrebbe ragionevolmente supporsi che l'agitazione nella città prodotta dallo straripamento del fiume, una specie di trascuranza cagionasse per cui si facesse luogo allo scoppio degli incendi, e che la interruzione delle pubbliche e private negoziazioni l' arrivo sospendesse delle granaglie o anche la cura della rustica economia, per cui la città si trovasse in seguito mancante di viveri. Furono in quell'anno medesimo consumate dal fuoco la città di Narbona nelle Gallie, quella di Antiochia nella Siria e la piazza maggiore di Cartagine; ma Antonino, se a Capitolino puo credersi, tutte quelle perdite riparò. L. Vero, abdicando allora la sua carica di questore, diede alcuni giuochi pubblici, ai quali presedette, assiso tra Antonino medesimo e M. Aurelio. Nell'anno seguente fu creato consolo con Sestio o Sestilio Laterano, ed a questi succedettero Giulio Severo, e Rufino Sabiniano, e quindi in altro anno Ceconio Silvano e Senzio Augurina.

Sotto il consolato di questi le città di Cos e di Rodi e molte altre città della Licia e della Caria. furono interamente distrutte dal tremuoto; ma queste pure rifabbricò Antonino, e somme immense accordò in sollievo degli abitanti che quell'avvenimento ridotti aveva alla indigenza. Barbaro e Regolo, poi Tertullo e Sacerdote; Plauzio Quintillo in appresso e Stazio Prisco, finalmente Annio Bradua e Vibio Bradua, consoli furono nei quattro anni successivi, nè alcuno argomento diedero quegli anni alla storia. Ripresero quindi i fasci M. Aurelio per la terza volta e L. Vero per la seconda, ed allora Antonino che trovavasi alla sua villa di Loria, fu sorpreso da una febbre violenta e in pochi giorni morl. Quella morte avvenne il giorno 7 di Marzo, mentre egli trovavasi in età di 73 anni, 5 mesi e mezzo, dei quali 22 e 8 mesi aveva regnato. Negli ultimi momenti di sua vita, riunì i capitani delle guardie ed i primarj ufficiali della corte, ed in presenza loro confermò l'adozione di M. Aurelio, nè alcuna menzione fec'egli di L. Vero; e nella camera di Aurelio volle che trasportata fosse la statua d'oro della Fortuna, che trovavasi sempre nella camera da letto dell'imperatore, lasciando per parola di riconoscimento alle truppe: la tranquillità. I suoi beni paterni divise tra la figlia, gli amici ed i domestici; e sebbene in età provetta morisse, compianto fu dal popolo come se cessato avesse di vivere nel fiore della età sua. Magnifici furono i

#### a3a Libro II. PARTE III.

di lui funerali, e le di lui ceneri deposte furono nel mausoleo di Adriano; due orazioni funebri recitate furono l'una da M. Aurelio, l'altra da L. Vero. Il senato lo deificò, un tempio fu innalzato a di lui onore, e si istituirono sacrifizi, e giuochi solenni nell'anniversario della di lui morte. Narrasi, che Gordiano un poema scrivesse, intitolato l'Antoniniade, nel quale tutta fosse descritta la vita di quell'ottimo principe; ma quell'opera, che non si sa bene come detta venga bellissima da alcuni morderni, non è a noi pervenuta. Alcune orazioni pubblicate furono in quella età sotto il nome di Antonino, che Mario Massimo pretendeva genuine, e che altri hanno creduto apocrife.

8. Nelle tavole cronologiche di Blair si anticipa di un anno e forse più la venuta di Farasmane re dell' Armenia in Roma, il quale comparve in quella città per la seconda volta sotto il regno di Antonino Pio, e quindi dopo la morte di Adriano. Nell'anno secondo di Antonino compare S. Giustino, e si nota scritta in quell'anno medesimo la prima di lui apologia in favore de' cristiani. Ma come mai nell'anno 141 dell'era volgare, 4.º del regno di Antonino, in cui si fa salire alla cattedra pontificia S. Pio, si fanno pure sorgere ed acquistare gran credito, numerose le eresie? Pur troppo si manifestarono queste nello svilupparsi del culto e dei dommi cristiani, che sotto il dolce regno di Antopino cominciavano a diffondersi in tutte le romane

provincie; ma quelle andavano lentamente serpeggiando ed insinuandosi a poco a poco come la zizania nel grano; nè la storica verità permetterebbe di far nascere in fascio tutte quelle eresie in un anno, nè forse per altro motivo si sono sotto quell'epoca registrate se non perchè accennate nell'apologia di S. Giustino, pubblicata forse dopo alcun tempo, nella quale quell' uomo dottissimo riassumeva tutte le vicende del culto cristiano, onde presentarne un quadro politico allo imperadore. Nell' anno seguente si registra Appiano lo storico; quindi fuor di proposito in altro successivo l'imperatrice Faustina, che già da prima era stata onorata del titolo di Augusta, e poscia nei cinque successivi veggonsi Polieno, scrittore dell'arte militare, il letterato Artemidoro, Apulejo filosofo e letterato, lo storico Giustino ed il grammatico Aulo Gellio. Questi potevano opportunamente collocarsi tutti sotto lo stesso anno, giacchè tutti furono contemporanei; nè la loro disposizione in questa serie puo riferirsi alla loro comparigione sul teatro politico o letterario, nè tampoco alla loro morte. Imperdonabile è la nota che si vede apposta all'anno 145 di Roma ed 8.º del regno di Antonino, e nella quale si annunzia che quel principe sconfisse i Mauritani, e quindi i Germani e i Daci. In un anno solo furono bensi compressi i movimenti sediziosi della Mauritania; ma alcuni anni occupò le romane armate la guerra contra i Germani e i Daci. Non è pure ben certa

la introduzione del culto di Serapide in Roma, che si registra nell'anno seguente, asserendosi anche celebrati per la prima volta i misteri di quella divinità nel giorno 10 di maggio. Massimo Tirio filosofo Platonico, notato viene sotto l'anno 151 dell' era volgare e 14.º di Antonino; ma strano riesce il vedere nell'anno seguente annunziato il decreto di Antonino, che la persecuzione frenò contra i cristiani ardente; mentre si ha dalla storia, che questo fu l'effetto della prima apologia di S. Giustino, che sorse già da molti anni era stata allo imperadore presentata. Non si trovano di fatto memorie di questa persecuzione continuata per sì lungo periodo, se non forse in alcuna lontana provincia, ove meno osservati erano i decreti imperiali. Nell'anno seguente si registra Pausania come scrittore di viaggi, per avere egli pubblicata la descrizione della Grecia, e nell'anno stesso si nomina Lollio Urbico governatore della Britannia. Di là a due anni si accenna la condanna di Attilio Tiziano che all' impero aspirava, e nell' anno medesimo si inserisce il nome di Diofanto, senza neppure indicare che egli fosse grandissimo matematico, ed uno forse dei primi che sparse i maggiori lumi intorno alla aritmetica. Nell'anno susseguente si pone l'elevazione di S. Aniceto al pontificato, e nel successivo Luciano, indicato solo come letterato greco, mentre dire potevasi letterato, storico e filosofo insigne; nè alcuna ragione giustifica l'inserzione del di lai

nome sotto quell'anno, perchè in quello non morì, e già celebre da alcun tempo, continuò a fiorire sotto il regno di M. Aurelio. — La cronaca di Cassiodoro suppone pubblicata la prima apologia di S. Giustino nel 4.º anno del regno di Antonino sotto i consoli Grato e Seleuco; nel 13.º anno di quel regno fa comparire Apollonio, filosofo stoico, Calcidico di origine, e Basilide Scitopolitano, altro filosofo illustre, maestri l'uno e l'altro di Vero Cesare; e morto dice Antonino, non nel 73.º ma nel 77.º anno dell'età sua.

### CAPITOLO XXVII.

DELLA STORIA DI ROMA E DELL'ITALIA DAL PRINCIPIO SINO ALLA FINE DEL REGNO DI M. AURELIO.

Origine, antenati, educazione di M. Aurelia. Di lui vita privata. Di lui prole. Di lui rispetto verso i precettori. - Egli associa Commodo Vero all'impero - Gli dà la figlia in isposa. Calamità pubbliche. Guerra coi Parti, i Catti ed i Britanni. Guerra nell' Armenia. Vero all' armata dell' Oriente. Trista di lui condotta. Vittorie dei Romani duci. -Dolcezza, giustizia e clemenza di M. Aurelio. Conquista dell' Armenia. Vittorie riportate da Cassio sui Parti. Trionfo di Vero. - Peste orribile in Italia ed in altre provincie dell' impero. Altre calamità pubbliche. Insurrezione di varj popoli germani. I due imperadori partono per quella guerra. Sopita da principio essa si riaccende. - Morte di Vero. Vita disordinata di quel principe. Sospetti caduti sopra M. Aurelio. Fantaggi riportati contro i Marcomani. Que' popoli a vicenda battono i Romani e giungono fino in Italia. Disposizioni fatte per opporsi a quella incursione. Matrimonj da M. Aurelio stabiliti. Egli riparte per l'armata. Avvenimenti di quella guerra. - Prime notizie di Pertinace. Sollevazione nell' Egitto compressa. Invasione de' Mau-

ritani nella Spagna. Movimenti dei Seguani. Controversie tra Erode Attico e gli Ateniesi. Nuove vittorie di M. Aurelio nella Germania. Egli si riduce a tristo passo nell'Ungheria. I Romani si salvano come per prodigio. Opinioni varie intorno a quell' avvenimento. M. Aurelio doma i Marcomani e i Quadi, e conchiude con essi la pace. Questa è violata dai Quadi. Nuova viteoria de' Romani e nuova pace con essi e con altri popoli conchiusa. - Notizie di Avidio Cassio. Di lui rivolta. Moderazione di M. Aurelio. Egli si incammina contra Cassio. Riceve l'avviso della di lui morte. Tratti di generosa clemenza verso i ribelli. - Morte di Faustina. Pessima di lei condotta. Onori ad essa renduti dopo la morte. - Nuove leggi. Viaggi di M. Aurelio nell' Oriente. Di lui ritorno in Roma. Di lui trionfo. Liberalità straordinarie. Regolamenti interni. - Nuova guerra coi Marcomani. M. Aurelio parte per la medesima. Di lui vittorie. Morte di quell' imperadore. - Onori ad esso renduti dopo la morte. Carattere di M. Aurelio. Di lui Meditazioni -Note cronologiche.

S. 1. Tanto si è celebrato il governo di M. Aurelio, che dato fu al di lui regno il nome di età dell'oro, avendo egli realizzato il detto di Platone, che felici sarebbono gli stati se i re fossero filosofi. Originari della famiglia degli Annii,

i di lui antenati abitavano la città di Succuba nella Betica, e il di lui bisavolo venuto in Roma, era stato creato senatore e pretore, l'avo patrizio, prefetto di Roma e due volte consolo. Nato era M. Aurelio in Roma nel quarto anno del regno di Adriano, 121 dell' era volgare; ed adottato dall' avo paterno, cambiato aveva il nome di Catilio Severo in quello di Annio Vero, ed Adriano Verissimo lo diceva per la di lui sincerità, come lo disse in appresso S. Giustino nella seconda sua apologia. Adottato da Antonino, cambiò ancora il nome in quelto di Elio Aurelio Vero; che i nomi erano delle famiglie di Antonino e di Adriano. Giunto all'impero, il nome di Vero cedette a Commodo di lui fratello adottivo, ed egli assumse quello di Antonino, il che indusse gli storici a distinguerlo col soprapnome di filosofo. Nella infanzia era stato con gran cura educato da Adriano, e sarebbe stato dal medesimo adottato, se trovato non si sosse in quell'epoca troppo giovane. Precettori nella filosofia ebbe Apollonio Sesto di Cheronea, nepote di Plutarco, Giunio Rustico, Claudio Massimo, Cinzia Catullo e Claudio Severo; maestri di eloquenza Erode Attico e Com. Frontone, e la giurisprudenza studiò sotto Volusio Neviano, celebre in quella età nella scienza delle leggi. Grandi progressi fec'egli in ogni disciplina, ma più particolarmente si diede allo studio della filosofia, e conoscere volle le dottrine di tutte le diverse sette filosofiche. In età di dodici anni l'abito

assunse di filosofo, cioè il manto greco, e quindi la sobrietà e la rigidezza osservare volle di alcune sette, dormendo perfino sulla nuda terra. Questa austerità però, e la applicazione troppo fervida allo studio, alterato avevano il di lui temperamento benchè robusto, e quindi ebbe ricorso all'uso giornaliero della teriaca, che da prima certo Demetrio, poscia il celebre Galeno gli preparava, In età di 16 anni ad una sorella cedette tutta la paterna eredità, dicendo che a lui bastava quella dell'avo; ed all'epoca della sua adozione tristo mostrossi e spaventato dell' incarico che assumere doveva coll'impero. Sposata aveva la figlia di Antonino, e molte figlie ottenute ne aveva, delle quali tre vivevano ancora nell'anno 193 dell'era volgare; ed una fu messa a morte d'ordine di Caracalla. Ebbe pure per figli Commodo, che salì al trono, Antonino Gemino, Severo o Vero, nominato in alcune medaglie Annio Vero, Aurelio Antonino ed Elio Aurelio. Elevato al consolato, non alterò la semplicità de' suoi costumi; continuò a frequentare le scuole, ed a visitare come privato gli amici. Giunto all'impero mostrò grandissimo rispetto ai maestri, e specialmente a Giunio Rustico che come consigliere assunse, massime per gli affari della guerra e della pace, che prefetto nominò di Roma e due volte promosse al consolato. Degli altri di lui precettori ancora le immagini conservava nella sua camera, e le tombe loro sovente visitava, spargendole onorevolmente di fiori.

2. Tattochè Antonino morendo parlato non avesse di L. Vero, e l'impero raccomandato solo ad Aurelio, questi tuttavia non solo a Vero diede il nome di Cesare, ma lo dichiarò anche Augusto e lo associò all'impero; cosicchè Roma ebbe per la prima volta due sovrani e due Augusti consoli in quell' anno. come appare dai fasti e da diverse iscrizioni. Aristide celebra quella azione di M. Aurelio, come la più magganima di cui si trovi menzione nella storia; Vero il nome depose di Commodo, e quello assunse pure di Antonino, come fatto aveva Aurelio medesimo. Ai pretoriani promisero i due nuovi so vrani un donativo di 20,000 sesterzi, e compiuti i funerali di Antonino un collegio istituirono di sacerdoti detti Aureliani. Per alcun tempo L. Vero si condusse con molta dolcezza, e come se il haogotenente fosse di Aurelio; e questi per rendere più tenace la unione, la figlia sua Lucilla promise a Vero in isposa. Godeva il popolo di questa felice unione; ma sotto il consolato di Rustico e di Aquilino, straripò il Tevere, inondò le campagne, fece perire la maggior parte de' bestiami, e produsse in Roma una orribile carestia. Tremò ancora più volte la terra; in diverse provincie si suscitarono incendi, e l'aria si disse generalmente infetta e cagione di moltissime malattie. I due Augusti, dice Capitolino, contribuirono per quanto era in loro potere al sol-Levo del popolo in tante sciagure. Ma i Parti assalirono le provincie dell'impero; i Catti fecero una

Fruzione nella Germania, ed i Britanni ancora si sollevarono. Contro questi su spedito Calpurnio Agricola; contra i Catti Aufidio Vittorino, e L. Vero marciò in persona contra i Parti. Lusingossi Aurelio che staccato si sarebbe in tal modo dalla vita molle e voluttuosa che menava in Roma; ma gli storici narrano, che egli tornò dall' Oriente più ancora disordinato nella sua condotta che da prima non era. Non si sa quello che facessero Agricola e Vittorino; solo si narra che Didio Giuliano, giunto in seguito dopo Fertinace all'impero, respingesse i Cauci, governatore essendo della Belgica, e superasse ancora i Catti. Della guerra della Britannia non si conosce se non la lunga durata; giacchè non finì se non dopo otto anni. I Parti eransi mossi a guerreggiare, forse perchè Antonino ricusato aveva di restituire il trono al loro re Vologeso, figlio probabilmente di quello che menzionato trovasì al tempo di Trajano. Tranquilla nou era neppure in quello istante l'Armenia, perchè Soeme era stato cacciato dal trono, ed il re degli Emioci, popoli abitanti tra il Mare Caspio ed il Ponto Eusino, era stato ucciso da un principe detto Tiridate, che i Romani fecero prigione, e che Antonino rilegò nella Inghilterra. Severiano, governatore della Cappadocia, entrato era nella Armenia con alcune legioni; ma attaccato cola dai Parti presso un paese detto Elegia, era stato con tutta la sua armata tagliato a pezzi; credendo Dione che Vologeso guidasse i Parti, altri Stor. d' Ital. Vol. IX. 16

che la vittoria riportata fosse da Osroe o Otriade secondo Luciano, al quale Vologeso destinato aveva la corona dell'Armenia. Certo è che quel principe divenuto per quel fatto orgoglioso, devastò la Siria e la Cappadocia, fugò Corneliano governatore della Siria; e quelle imprese determinarono L. Vero a mettersi alla testa dell' armata. Accompagnato fu da Aurelio fino a Capua, ma poco dopo i di lui stravizi lo fecero cadere gravemente infermo a Canosa, e sacrifizi e pubbliche preghiere ordinate furono in Roma per la di lui salute. Vero dopo la sua guarigione passò ad Atene, visitò le coste dell'Asia, della Panfilia e della Cilicia, in tutte le città arrestandosi per diporto, e per abbandonarsi ai piaceri; giunse finalmente ad Antiochia, dove solo alla voluttà dedicossi, ed in quattro anni che quella guerra durò, una sola volta fu veduto alla testa dell'armata, che composta era delle truppe più scelte. Comandata era questa però da guerrieri esperti, perchè essi vinsero nella Armenia, nella Siria, nella Mesopotamia, nella Media e sulle rive del Tigri; assediarono Edessa nella Osroene; i Parti più volte superarono; Osroe stesso costrinscro a passare il Tigri a nuoto; e finalmente in una grande battaglia data presso Europa, città sull'Eufrate posta al disotto di Zeugma, tutti i Parti sgominarono, cosicchè Osroe perduta avendo tutta l'armata, fu costretto a nascondersi in una caverna. Se vero è il racconto di Luciano, i Parti ebbero fino a 300,070 nomini

necisi in quella battaglia, mentre dei Romani due soli morti rimascro e nove feriti.

3. M. Aurelio intanto rendevasi sempre più amnirabile in Roma per la sua saviezza, per le salutari sue leggi, e per lo studio incessante che egli impiegava onde rendere felice il popolo. Si disse allora godere il popolo romano di una maggiore libertà che non sotto la repubblica, il che serve a far vedere non incompatibile lo esercizio del diritto dell'uomo e del cittadino col sovrano potere concentrato nel governo di un solo. Ma Aurelio il senato rispettava, e rimettendo a quello la decisione di molte cause che ad esso appartenevano, più ragionevole diceva il conformarsi egli stesso all'avviso di tante saggie persone, che l'obbligare quelle ad uniformarsi al suo. Nella amministrazione della giustizia mostrossi sempre imparziale, e i delitti puniva bensì, ma voleva che le difese degli accusati fossero attentamente ascoltate. Pochi esempi diede egli tuttavia di severità a fronte di moltissimi di clemenza; e solo Aurelio Vittore accenna, che gli abitanti di Nicea condannò a spedire annualmente una quantità di grano a Roma, perchè trucidato avevano uno dei cittadini loro più virtuosi detto Ipparco, e quel tributo durò fino al tempo di Costantino. - Mentre L. Vero si sollazzava in Antiochia, consoli sedendo in Roma Leliano o piuttosto L. Eliano e Pastore, Stazio Prisco si impadroni di Artaxata, e presidio vi stabilì; essendo stato quindi

## LIBRO II. PARTE III.

spedito contra i Parti Marzio Veto, il comando assunse della Armenia, e colla dolcezza delle sue insinuazioni e la sta politica destrezza, gli Armeni indusse a sottomettersi di nuovo ai Romani, ed a restituire il trono a Soeme, il quale ritiratosi a Roma nella sua fuga, se crediamo a Dione, era stato colà creato senatore e consolo. Nelle medaglie di quell'epoca tuttavia si attribuì a L. Vero l'onore della conquista della Armenia, e di avere dato un re agli Armeni, sebbene alcuna parte pigliata non avesse a quella conquista, ed il senato ad esso ed a M. Aurelio il titolo decretò di Armeniaco, e quello assunsero l'uno e l'altro di imperadori. Sotto il consolato seguente di Macrinio e Celso, Aurelio spedì Lucilla nella Siria, affinchè le nozze contraesse con L. Vero; e fino a Brindisi la accompagnò egli stesso, nè più oltre innoltrare si volle, forse per modestia, onde al collega e genero la gloria non togliesse di compiere la guerra partica. Non fu però se non sotto i consoli Gavio Orfito e Arrio Pudente, che Vologeso, attaccato avendo di nuovo i Romani con numerosa oste, fu disfatto interamente da Cassio, il quale occupò Ctesisonte ed il palazzo de're Parti incenerì. Passò quindi Cassio a Seleucia sul Tigri, e benchè ricevuto come amico, trucidare fece 400,000 di quegli abitanti, se pure tanti quella città ne aveva. Alcuni storici scusano quel fatto inumano, dicendolo giusta pena di alcun tratto di perfidia da que' cittadini commesso. Nel

ritorno però Cassio perdette una parte della sua armata per la fame e per le malattie, il che non impedì, che il senato a L. Vero, sempre ingolfato ne'piaceri ad Antiochia, il titolo glorioso non decretasse di vincitore dei Parti e dei Medi, che in alcune iscrizioni ed in alcune medaglie si ravvisa. Non più si parla nella storia di quella guerra,; ma Rufo Festo e Dione annunziano che le provincie della Osroene e della Adiabena conquistate furono dai Romani sotto Commodo, il che proverebbe che alcuna stabile conseguenza portato non avessero le conquiste di Cassio, come tutte le altre a un dipresso dei Romani in quell' epoca. Si pretende che i Greci, spinti forse dalla adulazione, scrivessero a gara gli avvenimenti di quella guerra, e che i loro crrori o i raggiri loro per lo traviso della storica verità, dessero occasione e motivo al sagacissimo Luciano di comporre il suo trattato del modo di scrivere la storia. L. Vero dopo il fine di quella guerra diede re a tutte le nazioni che accostumato erano ad averne, ed i reggimenti delle provincio distribuì tra i senatori che lo accompagnavano. Annio Libone cugino dell'imperadore, era stato spedito per governare la Siria; ma morto essendo improvvisamente, non senza sospetto che avvelenato sosse da Vero, altro Libone gli su sostituito, detta Cesonio Vettiliano. La sposa dello spento Libono impalmò un liberto di Vero, nè M. Aurelia disapprovo che Vero a quelle nozze assistesse, sobbene le nozze medesime non approvasse. Fero ternò in Roma sotto il consolato di Servilio Pudente e di Aufidio Pollione, ed entrò trionfante con M. Aurelio, che nel carro trionfale condusse i di lui figli. L'uno e l'altro ricevettero dal senato il titolo di Partico e quello assunsero di Padri della Fatria, che Aurelio aveva fino a quel momento ricusato. A richiesta di L. Vero i figli di Aurelio. Commodo ed Annio Vero dichiarati furono Cesari.

4. Si disse il ritorno di Vero funesto a tutta la terra, perchè una peste orribile, portata forse dalle armate reduci dall' Oriente, sì sparse in tutte le provincie che egli attraversò. Ammiano Marcellino narra che saccheggiato avendo i Romani un tempio di Apollo a Seleucia, trovarono in esso un cofanetto d'oro, e che avendolo uno di essi aperto, ne uscì un vapore pestilenziale, che i Parti da prima, poi tutta la terra infettò; ma Luciano dice chiaramente, che il contagio cominciò nella Etiopia, d'onde passò in Egitto e quindi nel paese de' Parti, dove attaccò l'armata di Vero, che poi venne ad insettare l'Italia e tutto l'Occidente. Questo è forse il primo indizio della vera peste orientale, che nella storia italica si incontri, pretendendo Heyne, come altra volta si disse, che tutte le supposte pest.lenze di Roma non fossero se non febbri epidemiche cagionate dalla insalubrità dell'agro romano. Portata fa certamente quella malattia in Italia dai soldati che guerreggiato avevano tra i Parti; spopolò quai

tutte le provincie dell'impero, e molti anni durò specialmente nell' Italia ed in Roma, ove fece strage tra il popolo, e perire fece ancora molte persone illustri. M. Aurelio fece bensì a proprie spese seppellire i poveri, e molte leggi savie pubblicò relative alle sepolture ed ai cimiterj; ma non si avevano a quel tempo le idee della polizia medica, le quali condotto avrebbono a separare i malati dai sani, e ad impedire quindi la propagazione del contagio, al quale oggetto importantissimo mai non posero mente gli antichi. Trascurata essendo la coltivazione delle campagne, alla peste succedette la carestia, ed in seguito si provarono in diverse provincie inondazioni, tremuoti ed altre calamità. Insorsero allora i Marcomani, popoli bellicosi della Germania, e le frontiere romane assalirono, uniti con tutte le nazioni barbare dalle Gallie fino all'Illirio, coi Narisci, cogli Ermanduri, coi Quadi, cogli Svevi, coi Sarmati, coi Vittovali, coi Rossolani, coi Bastarni, coi Costoboci, cogli Alani, coi Vandali, che per la prima volta compajono ora sul teatro politico, coi Giazici e con molti altri popoli poco conosciuti. Fino dal tempo in cui ardeva la guerra partica, i comandanti romani erano riusciti a difendere le frontiere; ma tornato Vero dall' Oriente, M. Aurelio al senato espose che inevitabile era la guerra coi Marcomani, e che esigeva la presenza dei due imperadori. L'obbietto politico di Aurelio era di non assidare al solo Vero

il comando di quella spedizione e di impedire al tempo stesso, che egli rimanesse in Roma in preda alle più infami dissolutezze. Molti sacrifizi si offerirono agli Dei con riti romani e stranieri, se crediamo ad Orosio; e i due sovrani partirono da Roma e ad Aquileja passarono, onde disporre tutto ciò che necessario era per quella guerra, detta da alcuni scrittori la più terribile, la più pericolosa che Roma avesse sostenuto giammai, Consoli furono allora eletti L. Vero per la terza volta, e Quadrato nepote di Antonino. Una parte de Germani fu atterrita dall'avvicinamento delle truppe romane, e ritirossi al di là del Danubio dopo l'uccisione di coloro, che spinti gli avevano alla guerra; e i Quadi che di re mancavano, ad alcuno non volevano conferire la corona se non a quello che approvato fosse dagli imperadori, mentre da ogni parte deputati comparivano de' popoli sollevati a chiedere perdono della loro rubellione. L. Vero tornò dunque a godere dei divertimenti in Roma; ma Aurelio si trattenne ad Aquileja, che con nuove opere fortificò, e non tornò in Roma se non dopo avere passato le Alpi, e provveduto alla sicurezza della Italia e dell'Illirio. Quella guerra però si riaccese sotto i seguenti consoli Aproniano e Paolo, e forse i due imperadori riportarono una segnalata vittoria sui Marcomani, sui Quadi, sui Sarmati e sui Daci, perchè menzionata si vede nella crouaca Eusebiana, ed in alcune iscrizioni veggonsi in

quell'anno onorati i due principi del titolo di imperadore, che loro non si attribuiva se non in occasione di alcuna vittoria.

5. Più accanita suscitossi la guerra nel seguente anno coi Germani sotto il consolato di Sosio Prisca e di Celio Apollinare. I due principi tornarono tosto ad Aquileja; ma trovando quella città desolata dalla peste, dietreggiarono, e giunti erano già presso Altino, allorchè Vero che nello stesso cocchio trovavasi con Aurelio, fu sorpreso da un colpo d'apor plesia, e condotto ad Altino, morì dopo tre giorni in età di 39 anni, dei quali regnato aveva poco più di otto. Aurelio condusse il di lui cadavere in Roma, seppellire lo fece nel mausolco di Adriano, e dal senato ottenne che renduti a lui fossero divini onori con templi, sacerdoti e sacrifizi. Se alcuna cosa avvi che disonorare possa la memoria di M. Aurelio, ella è certo l'apoteosi da esso procurata a Vero, del quale non poteva trovarsi il principe più vizioso o più dissoluto, passando egli le intere giornate a desco, e le notti nei più infami luoghi di prostituzione. In Antiochia duranti quattro anni non aveva fatto che abbandonarsi alla libidine, passando il suo tempo in uno dei sobborghi di quella città tanto infame, che venuto era in proverbio tra i Greci il vivere alla maniera di Dafne. Dalla Siria condotto aveva gran numero di buffoni e di commedianti, coi quali la maggior parte del tempo consumava; ed in un solo banchetto si narra, che 6 milioni

di sesterzi spendesse, a tutti i convitati donando corone d'oro, piatti d'oro e d'argento ornati di giojelli, e scatole d'oro piene di preziosi unguenti, e carri magnifici finalmente per ricondurli alle case loro. Dalle cene di M. Aurelio tornava egli alla propria casa per ubbriacarsi coi giovani dissoluti e le meretrici. Ad un cavallo detto Celere una statua d'oro eresse, lo nutri di mandorle e di uve preziose, coprillo di porpora, e dopo la morte di quell'animale un monumento gli innalzò sul Vaticano. Agli schiavi quella libertà accordava, che gli altri Romani solo concedevano ne' saturnali; e da questi governato era solo, dai liberti e dalle concubine. Invano M. Aurelio passò alcuni giorni ad una di lui villa, affine di dargli l'esempio di una vita savia e ben regolata; quel modello di virtù non fece alcuna impressione sul cuore di Vero, ed Aurelio ebbe la bontà di dissimulare le sue dissolutezze e la debolezza di scusarle. Avendo però egli mostrato in un discorso al senato, che non troppo dolevasi della morte di Vero, perchè più libero sarebbe egli stato nel procurare la felicità del popolo, nacque in alcuni storici il sospetto, che o Vero avesse avvelenato, o affrettato avesse la di lui morte, raccomandando al medico Posilippo di cacciargli sangue nell'accesso medesimo della apoplesia. Dione si mostra persuaso di questo fatto, supponendo altresì che Vero alcun disegno concrputo avesse contra la vita di M. Aurelio medesimo,

intento a regnare solo. Ma Giulio Capitolino si studia di giustificare M. Aurelio da quella imputazione, ed Erodiano dice che quel delitto non avrebhe potuto commettersi che da un fratricida, come Caracalla, o da altri insigni scellerati. Non mancarono però alcuni, che quella morte attribuirono non già a M. Aurelio, ma alla imperadrice Faustina o anche a Lucilla moglie di Vero, la prima irritata perchè a Lucilla svelata avesse la di lei condotta incestuosa, la seconda perchè gelosa facevasi della di lei sorella Fabia. M. Aurelio mostrossi dopo la morte di Vero ancora più saggio, più dolce, più moderato. I suoi pensieri rivolse alla guerra coi Marcomani, ed i suoi luogotenenti spedì, i quali alcun vantaggio riportarono nell'anno seguente sotto i consoli Corn. Cetego ed Erucio Claro, per i quali Aurelio il titolo assunse di nuovo di imperatore, che si vede in alcune medaglie ed iscrizioni di quell'anno. Ma i Marcomani rianimaronsi di nuovo, ed assalito avendo Vindice capitano delle guardie, lo uccisero con tutte le truppe che egli comandava. Si avanzarono quindi sulle terre dell'impero, ed una grande battaglia impegnarono col fiore dell' armata romana; lunga e sanguinosa fu la zuffa, sostenuta dall' una e dall' altra parte con immenso coraggio; ma finalmente i Romani perdettero presso a 20,000 uomini, ed i Marcomani i fuggitivi inseguirono fino alle porte di Aquileja, che occupata avrebbono, se i comandanti romani con

molta destrezza riuniti non avessero gli avanzi della armata ed opposta una valida resistenza. Dione e Luciano narrano che que' barbari nell' Italia allora penetrarono, e portarono in ogni parte la distruzione e la strage. Questa annoverare si dovrebbe tra le prime incursioni dei barbari del settentrione, che a desolare vennero l'Italia, e riesce doloroso il vedere che la memoria ne fu conservata soltanto da due Greci, i quali o non conobbero o non si curarono di notare i limiti di quella incursione. Roma fu atterrita e costernata a quel' avviso, nè ricomporre potendosi facilmente l'armata, perchè spopolate erano le provincie dalla peste, si arruolarono gli schiavi, i gladiatori e fino i banditi della Dalmazia e della Dardania. M. Aurelio impegnò alcuni Germani a servire come mercenari contra i loro compatriotti; ma siocome di danaro mancava per lo sostentamento di quella armata, quel principe anziche aggravare il popolo di imposte, i vasi d'oro e d'argento vendette della sua mensa, le masserizie del suo palazzo, i quadri e le statue che alla corona appartenevano, e fino gli abiti più ricchi della di lui consorte, ed una collezione di perle che fatta aveva Adriano nei suoi viaggi, e che in una specie di museo conservavasi. Due mesi durò quella vendita, e tanto danaro produsse, che non solo l'armata fu nutrita, ma si provvide anche il popolo di grano, mentre era cavissimo, cd al fine della guerra molti degli oggetti

alienati si poterono recuperare, benchè libero si lasciasse ai compratori il ritenerli. Avanti di recarsi all' armata, M. Aurelio la figlia Lucilla vedova di Vero, diede in moglie a Claudio Pompejano, nativo di Antiochia e figlio di un semplice cavaliere, ma dotato di un merito straordinario. Nè Lucilla, nè Faustina paghe furono di quelle nozze; Lucilla conservò tuttavia il titolo di Augusta e gli onori a quella dignità devoluti. Perdette allora M. Aurelio un figlio detto Annio Vero, e quella perdita sostenne con fermezza, consolando la moglie e perfino i medici, che imprudentemente ucciso avevano quel fanciullo di sett'anni, un tumore aprendogli sotto un orecchio. Partì quindi per la Germania, e bramò di condurre seco il medico Galeno, che rimanere volle in Roma. Commodo altro di lui figlio lasciò sotto il governo di Pitolao, raccomandando che in caso di malattia curato non fosse se non da Galeno. Poche e confuse notizie si hanno di quella guerra, che alcuni scrittori paragonano tuttavia alle puniche ed a quella sostenuta coi Cimbri. Solo è noto che i barbari in generale molte provincie dell'impero devastarono, e grandi armate sgominarono; che i Marcomani e i Vandali si impadronirono della Pannonia; che i Costoboci invasero la Grecia, e giunsero fino ad Elatea famosa città dell' Acaja, saccheggiando e devastando i paesi per i quali passavano; che vinti furono tuttavia da M. Aurelio, il quale sebbene per se stesso intre-

6. In quella guerra ebbe luogo la prima elevazione di Pertinace, il quale, benchè nato di famiglia oscura di Alba, da alcuni creduto abbiatico di un artigiano di quella città, da altri amestro di rcuola nella città medesima, ottenuta aveva una carica militare nel paese dei Daci. M. Aurelio tolta gli aveva quella carica per alcune lagnanze contra di esso portate; Pompejano lo indusse tuttavia ad associare a lui Pertinace nel comando di un corpo, e questo con tanto onore egli sostenne, che l'imperatore lo

soggiugnesse che il loro spirito sedizioso non temeva, perchè Dio solo degli imperi disponeva.

nominò senatore, e scoperto avendo in appresso che ingiustamente era stato accusato, gli onori gli accordò della pretura, il comando gli affidò della Rezia e del Norico, d'onde egli scacciò i nemici, e finalmente innalzollo al consolato. In quella guerra M. Aurelio soggiornò lungamente a Carnunto città dell' alta Pannonia, ove ora vedesi la terra di Petronel o Peternelle presso la città di Hainburgo, nel qual luogo scoperta fu di recente una bella ara antica dal Cons. Mainoni, illustrata quindi dal Dott. Labus. Ma altra guerra suscitavasi nell' Egitto, dove certo Isidoro, postosi alla testa di molti rivoltosi, battute aveva le truppe romane, devastata la provincia, e minacciata la stessa Alessandria. Cassio governatore dell' Egitto, erasi opposto ai di lui progressi; ma non volendo arrischiare battaglia con que' masnadieri disperati, studiato aveva il mezzo di dividerli e disarmarli, dopo di che recato erasi nella Armenia e nell' Arabia, e grandi successi aveva ottenuti, nella storia però non descritti. I Mauritani, che in tempi posteriori si dissero i Mori, invasa avevano pure tutta la Spagna, e solo dopo alcun tempo erano stati scacciati dai comandanti romani, tra i quali trovavasi Severo questore della Betica, che giunse poi all'impero. I Sequani allora, abitatori della Franca Contea, eransi anch' essi sollevati, ma compressi furono con alcuni esempj di severità e di rigore. Una contesa gravissima insorse sotto il consolato di Erennio e di Severo tra Erode

Attico e la città di Atene; e siccome l'imperadore sembrava favoreggiare quella città, Erode si portò à trattare la sua causa innanzi a M. Aurelio, che allora trovavasi a Sirmio; e violento per natura, proruppe in amarissime invettive contra quel principe, rimproverandogli specialmente, che guidare si lasciasse da una donna e da una bambina di tre anni, cioè dalla di lui moglie e dalla figlia che per gli Ateniesi intercedevano. Basseo capitano delle guardie disse ad Erode che quella audacia costare gli potrebbe la vita; al che Erode rispose, che un nomo della età sua nulla aveva a temere; l'imperadore senza mostrare alcuna collera, agli Ateniesi disse, che allegare potevano le loro ragioni, sebbene Erode dissimulato avesse le proprie; e le oppressioni udendo che que' cittadini sofferto avevano da Erode e dai di lui liberti, pianse, ma tuttavia non puni che questi ultimi, e questi ancora assai dolcemente. Quanto ad Erode, l'imperadore gli scrisse da poi colle frasi più amichevoli. Quel Basseo o Baseo capitano delle guardie, secondo Dione, non era che un contadino forzatamente arruolato, il quale tante prove di valore date aveva, che da M. Aurelio era stato elevato a quel comando, sebbene non istrutto e scilinguato. L'anno seguente in cui consoli furono Massimo ed O fito, grandi successi ottenne M. Aurelio nella Germania, ed il nome di Germanico su dato ad esso ed a Commodo di lui figlio, come da alcune medaglie apparisce. Nulla

avvenne di memorabile sotto i consoli Severo e Pomrejano; ma sotto i seguenti Gallo e Flacco, M. Aurelio con tutta l'armata trovossi chiuso nelle montagne della Ungheria settentrionale presso il fiume Gran, e ridotto a sì tristo partito, che i soldati estenuati dalle fatiche, dalle ferite e dalla sete, non potevano nè combattere, nè volgersi da alcun lato. Si riguardò come un prodigio una pioggia abbondantissima, che venne a cadere in quell'istante, e che i soldati assetati ricevettero a gara nelle loro bocche, negli elmi e sugli scudi, il qual fatto rappresentato vedesi nei bassirilievi della colonna Antonina. Assaliti in quell' istante dai Germani, più curavansi di bere che di difendersi, e sarebbero forse stati tagliati a pezzi; ma cadde ancora copiosa la grandine, e molti fulmini caddero insieme, e si osservò che mentre una pioggia benefica i Romani sollevava, la grandine ed il fuoco celeste i barbari solo opprimevano, i quali ridotti furono a chiedere la vita ad Aurelio, che loro la accordò. Questo fatto viene grandemente celebrato dagli scrittori cristiani, e tra i pagani descritto particolarmente da Dione; ma mentre i primi lo riguardano come un vero miracolo conceduto alle preghiere dei cristiani che si trovavano nella armata, Dione dice che procurato fu da un mago egizio detto Arnufi, Svida lo attribuisce ad un mago caldeo detto Giuliano, Giulio Capitolino, Temistio e Claudiano lo ascrivono alle sole preghiere di M. Aurelio. Nella colonna Anto-Stor. & Ital. Vol. IX.

nina se ne è data la gloria a Giove Pluvio e Fulminante. Dione però e Sifilino parlano di una legione detta Melitina, o formata a Melitina città della piccola Armenia, la quale composta era tutta o presso che tutta di cristiani; questa, secondo Apollinare citato da Eusebio, sarebbe stata nominata fulminante e ricompensata con questo titolo da M. Aurelio per avere procurato quel miracolo. Alcune iscrizioni però provano che quella legione il nome aveva di fulminante sino dal tempo di Trajano. L'imperadore scrisse al senato, della vittoria informandolo e del prodigio; ma Tertulliano solo dice che questo fortunato avvenimento alle preghiere attribuì dei cristiani, benchè quello imperadore in appresso ai cristiani favorevole si mostrasse come già erasi fatto vedere da prima. La lettera di Aurelio al senato trovasi in greco unita alla apologia di S. Giustino, e tradotta presso Panvinio; ma dopo le osservazioni di Pagi stesso e di Scaligero, alcun critico più non la reputa genuina. M. Aurelio fu allora proclamato per la settima volta imperatore, e Faustina ottenne dal senato il titolo di Mater Castrorum, Madre de' Campi o delle Armate. Quell'avvenimento si riferisce all'anno 14.º del regno di Aurelio, 174 dell'era cristiana. Ma sebbene i Romani avessero fatta strage dei barbari, molti ne avessero condotti prigioni e fugata l'oste nemica, grandissime perdite fatte avevano tuttavia, e M. Aurelio sollecitato era a tornare in

Roma, al che egli opponevasi solo, perchè disegnato aveva di ridurre in provincie romane il paese dei Marcomani e quello dei Sarmati. La rubellione di Cassio gli impedì di eseguire quel disegno; egli si trattenne tuttavia nella Germania una parte dell'anno seguente, del consolato cioè di Pisone e di Giuliano, e 20,000 uomini spinse nel paese de' Quadi e de' Marcomani, e tanto tormentò que' popoli, i mezzi togliendo loro di sussistenza, e la uscita impedendo loro ed il ricorso alle vicine nazioni, che costretti furono a chiedere pace. I Quadi tutti i disertori consegnarono e 13,000 prigionicri romani, e la pace ottennero a condizione, che loutani si terrebbono sei miglia almeno dalle sponde del Danubio, nè a trafficare verrebbono sulle terre dei Romani. Ma questi articoli di pace, che alcuno sarebbe tentato di trovare stravaganti, i Quadi non osservarono, e riuniti coi Giazigi collegaronsi nuovamente coi Marcomani. Un loro re detto Furzio, che le mosse loro disapprovava, deposero, e certo Ariogeso elessero, il che tanto irritò M. Aurelio, ehe la pace ricusò, benchè la libertà gli si offerisse di 50,000 Romani, purchè la elezione di Ariogeso confermasse, ed una taglia anzi impose sulla testa di quel nuovo re. Que' barbari collegati piombarono sui Romani, ma dopo lunga e sanguinosa battaglia furono disfatti, ed Ariogeso che tra i prigionieri trovossi, fu dal elementissimo Aurelio rilegato solo ad Alessandria in Egitto. Si narra che tutti allora i Germani chiedessero pace; ma sembra che i Quadi in armi fossero ancora sotto il regno di Commodo. Certo è che i Marcomani si sottomisero, e si obbligarono a tenersi 5 miglia lontani dalle sponde del Danubio; più lontani ancora tenere si dovevano i Giazigi, il di cui re detto Zantico recossi dall'imperatore, 10,000 prigionieri gli consegnò, ed un corpo gli somministrò di 8000 cavalli, dei quali 5000 spediti furono tosto nella Inghilterra, ove una nuova guerra stava per iscoppiare. Si pretende che a questi e ad altri popoli M. Aurelio accordasse dolcissime condizioni, perchè la rubellione di Cassio minacciava all'impero le più grandi calamità.

7. Avidio Cassio, secondo Vulcazio Gallicano scrittore della di lui vita, discendeva da illustre lignaggio, ed il di lui padre giunto era alle prime cariche dello stato; secondo Dione era un Siro, figlio di certo Eliodoro, giunto al reggimento dell'Egitto per il solo merito della eloquenza. Cassio si distinse collo studio più severo della militare disciplina, che da Vulcazio tacciato fu persino di crudeltà; e riuscito essendo felicemente nella sua spedizione contra i Parti, e pugnato avendo valorosamente anche contra i Sarmati ed i Marcomani, deputato fu al governo della Siria; e se genuine sono le lettere di M. Aurelio da Vulcazio riferite, lusingavasi quel principe di non potere meglio affidare quella provincia che ad un uomo, esatto osservatore della antica disciplina. Cassio di fatto, giunto

ad Antiochia, ai soldati ed agli ufficiali vietò di mettere piede nel sobborgo di Dafne, luogo di prostituzione, e si diede ad esaminare ogni otto giorni le vesti, le armi, i carri, e tutti gli oggetti che allo allestimento servivano della armata; e tutti i corpi obbligò ad eseguire frequentemente i militari esercizi, vergognoso dicendo che con molto minore fatica quello non facessero i soldati, che di continuo facevano i lottatori ed i gladiatori. Quell' uomo era certamente dotato di grandi virtù, e sebbene inumano si mostrasse talvolta coi soldati, che crocifiggere faceva, e morire fra i più crudeli tormenti anche per piccioli delitti, Vulcazio dice che molto amato era dalle truppe. Quello scrittore, riconoscendo in esso la riunione di grandi virtù e di grandi vizi, dice che un secondo Catilina egli era; e Dione Cassio lo rappresenta non solo come valoroso capitano, ma come degno altresì della autorità sovrana. Si narra, che nemico egli fosse del potere monarchico; che già sotto il regno di Antonino accusato fosse di volere deporre quel principe, dalla quale imputazione lo liberasse il padre, che potente era presso l'imperatore, e che non altro oggetto avesse nella sua rubellione se non quello di restituire ai Romani la repubblica. Si citano pure una lettera di L. Vero, il quale di sediziosi disegni accusava Cassio, mentre egli guerreggiava contra i Parti, ed altra di M. Aurelio, nella quale quel buon principe diceva solo inutili gli

sforzi, che si farebbono per rovesciare i disegni di Cassio, se la sorte gli avesse destinato l'impero, allegando un detto di Adriano, che alcuno non doveva mettere a morte il di lui successore. Cassio approfittò certamente del momento in cui M. Aurelio impegnato trovavasi in una guerra perigliosa nella Germania; ed alcuni scrittori pretendono, che sollecitato fosse ad assumere l'impero da Faustina, che ben vedeva non essere il di lei figlio Commodo capace a regnare, e che questa la sua mano ancora gli promettesse, qualora M. Aurelio venisse a morire. Narrasi altresì, che Cassio proclamare si facesse imperadore sopra un falso annunzio di quella morte giunto all'armata; e che trovata essendosi falsa la nuova, non si credesse più in istato di retrocedere. Vulcazio Gallicano si studia di scusare Faustina da quella imputazione, due lettere allegando da essa scritte a M. Aurelio per eccitarlo a vendicarsi di Cassio, e soggiugne che la falsa notizia della morte di Aurelio propalata fu artificiosamente da Cassio medesimo, onde tutti si collegassero seco esso i governatori ed i popoli dell'Oriente, che Aurelio amavano bensì, ma non Commodo di lui figlio. Certo è che Cassio si vide ben tosto padrone delle provincie situate al di là del monte Tauro ed anche dell' Egitto, che Flavio Calvizio governatore di quella provincia trasse al di lui partito, e sostenuto da molti principi e popoli stranieri, tra i quali più zelanti a di lui favore mostra-

ronsi gli ebrei. Le truppe della Bitinia erano pure disposte a secondarlo, ma contenute furono nel dovere da Clodio Albino loro comandante. M. Aurelio di quella rubellione fu informato da Marcio Vero governatore della Cappadocia; per alcun giorno dissimulò quell' avviso, ma finalmente ai soldati tenne una modesta orazione, nella quale si dolse della ingratitudine di Cassio, al quale pronto mostravasi a conservare i più amichevoli sentimenti, ricondotto che egli lo avesse al dovere. Se crediamo a Giulio Capitolino, nulla diceva pure Cassio, che ingiurioso riescire potesse ad Aurelio, solo dolendosi che lo studio della filosofia lo distraesse dagli affari più importanti dello stato, e che la eccessiva di lui clemenza germogliare facesse i disordini. Ma il senato di Roma Cassio dichiarò nemico della patria, e i beni di lui confiscò, che però M. Aurelio appropriarsi non volle, ma al pubblico tesoro aggiudicò. Aurelio troncata avendo la guerra nella Germania e data solennemente la toga virile al figlio Commodo, la strada pigliò dell'Illirio, disposto ad incontrare Cassio, al quale pronto dicevasi a rinunziare l'impero, se gli Iddj più convenevole trovavano che quello regnasse. Ma egli ricevette ben presto l'avviso che Cassio era stato ucciso da un centurione e da altro ufficiale di grado inferiore, che soli dieci uomini, secondo Dione, aveva sotto il suo comando. Oscuro e confuso è il racconto di quella uccisione; sembra però, che alcuna zuffa

avvenisse tra i soldati di Cassio ed alcun corpo delle truppe imperiali, comandate forse da Marzio Vero. Dione narra, che molte lettere a Cassio dirette dai di lui amici, caddero nelle mani di Vero, e che quest' uomo generoso tutte gettolle al fuoco; negli estratti Valesiani si narra, che portate furono a M. Aurelio, e che questi medesimo le abbruciò. Con Cassio fu certamente ucciso il capitano delle di lui guardie, e dopo alcun tempo anche il di lui figlio Meziano, già nominato al reggimento dell' Egitto. Alcun altro non perì degli uomini illustri, che abbracciato avevano il partito di Cassio, e se alcuno pure fu spento, ciò avvenne contra il volere dell'imperadore. Allorchè recata gli fu la testa di Cassio, egli volse altrove lo sguardo; ordinò che quella fosse onorevolmente seppellita, e si dolse amaramente di non avere potuto con quell'uomo esercitare la sua clemenza. Regnato aveva Cassio in sogno, come Dione si esprime, tre mesi e sei giorni. L'esame di quella congiura rimise l'imperatore al senato, quel corpo ésortando però a non usare di alcun rigore, a non ispargere il sangue di alcun senatore o di altra persona distinta, ad allontanare lo spirito di vendetta, e ad accordare non già perdono, ma piena sicurezza ai figli, al genero ed alla moglie di Cassio. Il senato eseguì le di lui intenzioni, e lo ringraziò della di lui clemenza; ed egli sotto la sua protezione accolse i figli di Cassio, vietando che giammai rinfacciato

fosse loro il delitto del padre. Vulcazio soggiugne che i figli di Cassio, ed un di lui genero elevò alle primarie cariche, il che tanto più generoso mostrava M. Aurelio, quanto che i parenti di Cassio si studiavano di screditarlo presso il popolo e l'armata. Non furono tratti a morte se non alcuni soldati, ed esiliati alcuni ufficiali, tra i quali Calvisio governatore dell'Egitto, di cui però Aurelio non volle confiscati i beni, ed un indovino che ispirato dicendosi dagli Dei, predetto aveva l'impero a Cassio. Il perdono fu pure accordato alle città che abbracciato avevano il partito del rubelle; ed a Faustina che al marito la severità consigliava, rispose egli che un imperatore romano non poteva essere onorato se non dalla clemenza; che avrebbe egli bramato di potere salvare anche la vita di Cassio, e che protetto essendo dagli Dei, concepire non doveva essa alcun timore, nè nutrire desiderio di vendetta. Tutti gli scrittori si accordano nel dire, che la rubellione di Cassio ad altro non servì se non ad aggiugnere nuovo splendore alla clemenza ed alla generosità di M. Aurelio.

8. Fu allora innalzato al consolato Pompejano genero dell'imperadore, ed il senato pregollo a tornare in Roma, e ad investire il di lui figlio Commodo della tribunizia podestà. Da alcune antiche iscrizioni apparisce che accordata fosse la seconda di quelle domande; ma quanto alla prima sembra che Antonino il suo viaggio continuasse

verso l'Oriente. Spedito aveva nella Siria Pertinace contra i ribelli, ma dopo la morte di Cassio governatore lo creò dell' Egitto, ove fama grandissima acquistò di prudenza e di moderazione. M. Aurelio seco condusse in quel viaggio il figlio Commodo e la moglie Faustina; ma questa morì improvvisamente in un villaggio detto Alala al piede del monte Tauro. Colla scandalosa di lei condotta, dice Dione, disonorato aveva essa un padre quale era Antonino ed uno sposo quale Aurelio; nè alcuno credeva che questi il padre fosse di Commodo. Quello scrittore ha lasciato travedere il dubbio, che quella principessa abbreviasse i suoi giorni, onde evitare la vergogna di essere trovata tra i complici di Cassio. Tra i di lei amanti si nominano Tertullo, Utilio, Orfito e Moderato, che tuttavia o per ignoranza de' loro errori o per dissimulazione dei disordini della moglie, M. Aurelio elevò alle primarie dignità. Tanto pubblica era tuttavia la impudicizia di quella donna, ed il criminoso di lei commercio con Tertullo, che un commediante sulla scena in presenza dell'imperadore medesimo interrogato quale fosse il nome del drudo della di lui moglie, rispose, tre volte pronunziando il nome di Tullo. Si era ad Aurelio consigliato il ripudio di Faustina; ma egli rispose che avrebbe dovuto in tal caso restituirle la dote, cioè l'impero che dal padre di lei aveva ricevuto. Se crediamo a Giuliano, egli la pianse più che alla gravità di lui non con-

veniva, e certamente ne lodò il carattere schietto, la sincerità e la compiacenza in alcun luogo delle sue opere. Egli ne recitò ancora la orazione funebre; ma grandissimo torto fece egli al proprio nome, secondo Giuliano medesimo, implorando alla adultera consorte i divini onori. Certo è, che di quel misero villaggio ove morta era, una città formò egli ed una colonia detta Faustinopoli, ed un tempio fece costruire, che consacrato fu in appresso ad Eliogabalo. Il senato adulatore a quella femmina impudica divinizzata innalzò statue ed altari, sui quali sacrificare dovevano tutti gli sposi; ed alcuno storico disse saggiamente, meritare essi che tutte le figlie loro a Faustina somigliassero, tutti i loro figli a Commodo. Fabia sorella di L. Vero, volle farsi sposa di M. Aurelio; ma egli dare non volle una matrigna ai propri figli, e concubina assunse la figlia di uno dei di lui ministri, che la cura aveva del patrimonio imperiale.

9. Sulla osservazione fattasi, che Siro era Cassio, e che più facilmente aveva potuto per tal modo sollevare quella provincia, il che serve a confutare l'asserzione di Vulcazio, che quell'uomo faceva discendere dal collega di Bruto; si pubblicò una legge, colla quale vietato era lo spedire governatore in una provincia alcuno che di quella fosse originario. Consoli in quell'anno sedevano Vitrazio Pollione e Flavio Apro; ma nell'anno stesso i fasci cadettero a Pompejano ed a Clodio Albino, i quali

fedele erasi conservato nella Bitinia. Clemente mostrossi M. Aurelio nell'Oriente, e solo un editto severo pubblicò contra gli Antiocheni che nella rubellione distinti si erano, spogliandoli de'loro privilegi, e loro interdicendo gli spettacoli; ma avanti di partire dalla Siria, condonò loro ogni pena, e si compiacque persino di visitare la loro città. Dalla Siria passò nell' Egitto, ove trattò pure con bontà gli abitanti di Alessandria; a Smirne si trattenne a lungo col sofista Aristide, e di là recossi ad Atene, ove iniziato fu ai misteri di Cerere; e dove stabili a proprie spese maestri per tutte le scienze. Tornato quindi in Italia e sceso a Brindisi, volle che tutti i soldati l'abito romano ripigliassero, e nè egli, nè alcun ufficiale o soldato comparve giammai sul territorio Italico se non in abito militare. Entrò in Roma con Commodo, che sebbene in età di soli 16 anni nominò consolo per l'anno seguente, e poco dopo il titolo gli diede di imperadore, che egli stesso per l'ottava volta assunse, forse per alcuna vittoria riportata da Pertinace. Nel mese di dicembre trionfò egli con Commodo, e maggiori liberalità accordò ai soldati ed al popolo di quelle che concedute avevano i di lui predecessori, narrando Dione che otto monete donò a ciascuno in memoria degli otto anni della di lui assenza, che alcuni scrittori riducono tuttavia a sei. Spettacoli grandiosi diede altresì al popolo, sebbene alcun piacere non mostrasse di que' rumorosi trattenimenti.

L' anno seguente Commodo fu consolo con Quintillo, e dal senato ottenne il titolo di padre della patria, dall' imperadore quello di Augusto; condonati furono allora tutti i debiti che i privati tenevano verso il sovrano o il pubblico tesoro dall'epoca in cui una simile liberalità era stata usata da Adriano. Vedesi in questi atti accennata la divisione tra quello che al tesoro pubblico spettava, e quello che costituiva un patrimonio affetto al sostentamento della dignità imperiale, che si disse in tempi posteriori dominio e più barbaramente demanio del principe. Somme grandiose accordò Aurelio in quell'anno a gli Smirnei per rifabbricare la città loro quasi distrutta da un tremuoto; con molte savie leggi riformò gli abusi e la licenza de' costumi, e gli esercizi de' gladiatori limitò, secondo Dione, a combattimenti presso che simulati con spade prive di punta, colle quali diceva egli potere essi mostrare bastantemente la loro destrezza.

Marcomani e gli alleati loro, ed insorti essendo sotto il consolato di Orfito e di Giuliano Rufo, M. Aurelio si mosse a combatterli in persona. Cripina figlia di Bruttio Presente diede da prima in isposa a Commodo; al senato chiese licenza di levare dal pubblico tesoro le somme necessarie per quella guerra, visitò il Campidoglio, e per tre giorni continui spiegò a coloro che lo desideravano punti più difficili dei sistemi filosofici delle diverse

sette, che egli meglio d'ogni altro intendeva, e col figlio partì nell'anno 178 dell'era volgare, 18.º del di lui regno. Nell'anno seguente sotto il consolato di Commodo e di Aurelio Vero, egli riportò una segnalata vittoria contra i Marcomani, gli Ermanduri, i Quadi ed i Sarmati, per il che ottenne Commodo il titolo di imperadore, sebbene al dire di Dione disfatti fossero i Germani dall' armata romana comandata da Paterno. Sembra altresì che quelle nazioni sollevate, già disposte si mostrassero ad assoggettarsi di nuovo ai Romani; ma sotto il seguente consolato di Presente e di Quintillo Condiano morì sgraziatamente M. Aurelio in età di 58 anni e quasi 11 mesi, dei quali 19 regnato aveva. Dione insinua che avvelenato fosse dai medici, affine di compiacere Commodo; ma Giulio Capitolino quella morte attribuisce ad una malattia contagiosa che in quella provincia dominava, e che strage faceva ancora nella armata. Due giorni avanti la di lui morte M. Aurelio raccomandò Commodo all' armata, e gli amici pregò ad assisterlo coi loro consigli. Narrasi, che nel settimo giorno della di lui malattia, Commodo a se chiamasse, ma tosto lo congedasse per timore che il morbo medesimo contraesse, e quindi coperto essendosi il capo come voglioso di dormire, nella notte spirasse. Il solo Tertulliano dice, che morì a Sirmich nella Schiavonia, ma altri storici morto lo suppongono a Vienna nell'Austria, il che è assai più probabile.

11. I soldati ed il popolo addolorati mostraronsi per la perdita di un principe tanto umano e generoso. Le di lui ceneri portate furono in Roma, e deposte nel monumento di Adriano. Il senato lo collocò tra gli Dei, un tempio gli eresse, ed un collegio di sacerdoti a di lui onore istituì. Come sacrilego riguardavasi chiunque un' immagine o una statua di Aurelio non avesse nella propria casa, e fino al tempo di Diocleziano adoravasi come un Dio domestico in tutte le famiglie. Alcun rimprovero non hanno fatto gli storici alla di lui memoria se non quello di una bontà eccessiva; questa fu che portollo a tollerare alcuna volta ed a scusare i più tristi, ad abbandonare le provincie alle vessazioni di alcuni governatori, a dissimulare le dissolutezze della moglie, e ad associarsi all'impero L. Vero che di quella carica era onninamente indegno. Giuliano lo accusa di avere l'autorità suprema rinunziata ad un figlio infame per i suoi vizi, anzichè cederla al virtuoso di lui genero Pompejano: ma non lascia tuttavia di preferire M. Aurelio a Cesare, ad Augusto ed a tutti i buoni principi, che preceduto lo avevano nell'impero. Ancora si conservano le Meditazioni di M. Aurelio, le quali riguardare si possono come un compendio di tutto il migliore che la ragione umana e la filosofia suggerirono per la morale condotta dell'uomo; si dubita tuttavia, che quell'opera non sia lo scritto intero originale, ma solo un estratto, vedendosi

12. Nell'anno 161 dell'era volgare si registrano nelle tavole cronologiche la morte di Antonino Pio, e la elevazione simultanea di M. Aurelio e di L. Vero; ma forse male a proposito si fanno comparire nello stesso anno Vologeso II re dei Parti, che meglio potrebbe dirsi il terzo, ed Ermogene letterato, che alla età di 25 anni divenne imbecille, il che non potrebbe rigorosamente a quell'anno riferirsi. Nell'anno seguente si fa incominciare la guerra partica, che tre anni durò, e nel successivo si fa comparire il medico Galeno, che già celebre renduto si era sotto il regno precedente, e sotto questo non cessò di vivere. Stazio Prisco comandante romano si registra sotto l'anno 165 dell'era volgare;

ma non si espone quale comando assumesse, e dopo due soli anni si notano la elevazione di Sotere al pontificato, la comparigione del filosofo Atenagora, Faustina onorata del titolo di imperadrice. e la guerra suscitata contra i Marcomani. Cessa nell'anno seguente il regno di L. Vero, e non se ne indica la morte, che di un anno dovrebbe essere ritardata; e così sparirebbe l'intervallo di un anno intero e forse più, nelle tavole ammesso, dopo il quale si fa regnare solo M. Aurelio. In quell'epoca medesima si nota pure il nome di Avidio Cassio, detto il Siro, che in quell'anno guerreggiò probabilmente nell'Egitto e nella Libia, e non passò nella Siria se non dopo alcun tempo, registrandosi di fatto solo dopo 5 anni la di lui rubellione, mentre governatore egli era di quella provincia. Compajono in questo intervallo il celebre Ateneo come letterato e Montano come eresiarca, il quale o poteva totalmente omettersi o accoppiarsi con quello di altri molti, che in que'tempi la purità de'dogmi cristiani turbarono. Male a proposito si dice pure terminata nell'anno 174 dell'era volgare la guerra coi Marcomani, i Vandali e tutti gli altri popoli sollevati della Germania, non notandosi che nel seguente anno il rivolgimento di Cassio; mentre noto è, che M. Aurelio quella guerra compiere dovette frettolosamente onde opporsi ai movimenti sediziosi di Cassio stesso. Nell' anno seguente non si vede per quale motivo nominata venga Lucilla, la quale già Augusta, come sposa di Vero, passata

Stor. & Ital. Vol. IX.

LIBRO II. PARTE III. CAPITOLO XXVII. era da prima alle nozze di Pompejano, conservando quel titolo. Nel successivo si colloca la elevazione al pontificato di S. Eleuterio, ed in quell'anno medesimo dicesi rinnovata la guerra cot Marcomani, che continuò ancora per lo spazio di tre anni. Diogene Laerzio indicato come filosofo, e che più acconciamente poteva dirsi storico della filosofia, si colloca nel seguente anno 178, e dopo due anni si registra la morte di M. Aurelio, avvenuta a Sirmio o Sirmich, e la elevazione di Commodo. - Nota Aurelio Vittore, che alle persone più illustri permise M. Aurelio il dare conviti con lusso eguale ed eguale numero di servi o di ministri, come ne'banchetti imperiali si praticava; che nella vendita di vari oggetti fatta nel foro al migliore offerente, da quello storico detta sectio, distratti furono ancora per sollievo del pubblico erario vasi cristallini e murrini, e vesti di seta e d'oro, forse per la prima volta in questo luogo nominate, e che quella vendita durò due mesi. Nella cronaca di Cassiodoro si accenna che regnando Aurelio, e consoli sedendo Rustico ed Aquilino, un globo di fuoco, forse un bolide, portato si vide in cielo dall'occidente in oriente, mentre L. Vero sacrificava in Atene. Nella stessa cronaca Vero dicesi colpito da apoplesia tra Concordia ed Altino. Vittore suppone M. Aurelio morto non a Vienna, ma presso quella città, il che quasi m'indurrebbe a dubitare che morto egli fosse in Carnunto, città ov'egli soleva trattenersi, e presso la quale tanti vestigi ancora si veggono della romana grandezza.

## CAPITOLO XXVIII.

NOTIZIE LETTERARIE DEI REGNI DI ANTONINO PIO E DI M. AURELIO.

Le vicende della letteratura debbono osservarst in brevi separati periodi. - Storici. Giustino, abbreviatore di Trogo Pompeo. Appiano Alessandrino. Callinico. - Poesia. Giulio Paolo. Grammatica. Eloquenza. Frontone. - Filosofia. Calvisio Tauro. Claudio Massimo. Apollonio Stoico. - Geografia. 'Tolomeo. - La filosofia sale in grandissimo pregio sotto Ma Aurelio. Filosofi numerosi di quell'epoca. - Apulejo. Di lui Asino d'oro. Altre di lui opere. - Storici sotto M. Aurelio. Polieno. Altri storici e sofisti. Pausania. Giamblico. Altri scrittori. - Precettori di M. Aurelio e di L. Vero. Altri grammatici. Arpocrazione. Artemidoro. Marcello 1deo, scrittore di medicina in versi. Altri poeti.

S. 1. Importante riesce il tenere dietro da vicino alle vicende della letteratura di que' tempi, ed il
restrignerle in brevi periodi, perchè questi anche
nella brevità loro, mentre indicano i progressi dello spirito umano verso alcuni rami del sapere ed
il favore particolarmente accordato ad alcune facoltà, mostrano al tempo stesso i principi del deca-

2. Tra i principali che in questo luogo giova il rammentare, compare il primo lo storico Giustino. Questi non fu che un abbreviatore di Trogo Pompeo, del quale si è altrove parlato, ed il suo compendio dedicò ad Antonino medesimo. Fama ottenne nella antichità, perchè citato vedesi da S. Girolamo, da S. Agostino, da Orosio; da alcuni nominato M. Giuniano Giustino, da altri stranamento confuso con S. Giustino martire, che mai non scrisse in latino, e che le stesse sue apologie presentò ad Antonino in greco. Trogo Pompeo, del quale Giustino non ha dato che un estratto o un compendio, da tutti i critici è collocato tra i più grandi storici della età di Augusto e paragonato con Sallustio, con T. Livio, con Tacito. -Appiano che scrisse la storia romana, benchè nativo di Alessandria, visse e trattò le cause alcun tempo in Roma, e quindi fu posto al governo del patrimonio privato degli imperadori, per il che alla letteratura italiana di buon diritto appartiene, non meno di altri molti che in Italia coltivarono le lettere, e le loro opere scrissero tuttavia in greco, come dagli

Italiani si scrive in italiano egualmente e in latino. Visse egli sotto Trajano, Adriano ed Antonino, e forse cominciò a scrivere nel decimo anno del regno di Adriano. Lodevole è il disegno della di lui istoria, perchè egli prese particolarmente a parlare di tutte le nazioni, che cadute erano sotto il giogo romano, dai primi periodi della romana repubblica fino ad Augusto, ed in parte ancora sino ad Adriano. Lodevole dissi quel disegno, perchè raro è che i vincitori le memorie dei vinti tramandino alla posterità, ed anzi sovente veggonsi le memorie medesime dai vincitori distrutte. A noi non sono pervenute se non le guerre dell' Africa, della Siria, del Ponto, dei Parti, della Iberia, della Spagna, dell' Illirio, e la storia di Annibale e di Mitridate. con cinque libri delle guerre civili, delle quali sette rammentati veggonsi da Fozio; alcuni frammenti di Appiano ha tratto ancora Valesio dalle opere di Costantino Porfirogenito. Egli aveva scritta altresì delle guerre della Giudea e della Dacia sotto Trajano, ed altre opere che si sono perdute. Fozio, lodando lo stile di Appiano, dice essere egli ancora più pregievole per il suo attaccamento al vero. Molte notizie trasse egli da Polibio e da Plutarco; e siccome nella di lui istoria della Siria alcun passo si trova indegno della gravità di quello storico, Scaligero opina che intrusi sieno que' passi per la ignoranza de' copisti. - Si parla ancora di Callinico Sutorio, Arabo di origine, che pure scrisse

in Roma una storia di Alessandria citata da S. Girolamo, ed altre opere menzionate da Svida. Queste sono perdute; ed i frammenti greci di Callinico pubblicati da Leone Allazio, benchè attribuiti da Vossio allo storico Sutorio, sono probabilmente di un Callinico posteriore che visse al tempo di Gallieno, ed a questi, non già come alcuno suppose per errore, al medico Galeno, indirizzò alcuni de' auoi scritti.

3. Tra i poeti della età di Antonino non si accenna che Giulio Paolo, che molti poetici componimenti pubblicò, e lodato vedesi grandemente da Aulo Gellio per la sua erudizione e per la sua probità. Si nomina pure Sulpicio Apollinare illustre grammatico, lodato anch' esso grandemente da Gellio, autore di alcune lettere e di uno scritto nel quale combatteva le dottrine di altro grammatico detto Cesellio Vindice; ma a noi non sono giunte se non alcune delle di lui osservazioni o dei di lui scoli sopra Terenzio. - La eloquenza fu in quell'epoca grandemente onorata dalla comparigione di M. Cornelio Frontone, da alcuni degli antichi detto secondo maestro di quell'arte dopo Cicerone, da altri paragonato a Cicerone medesimo. Aulo Gellio diceva di avere molto appreso da quel maestro, ed al tempo di Adriano passava per lo migliore oratore del suo secolo, e su destinato per ciò precettore della latina eloquenza a M. Aurelio ed a L. Vero. Aurelio gli mostrò la sua riconoscenza coll' erigergli

una statua e coll'elevarlo al consolato. S. Girolamo e Sidonio Apollinare hanno grandemente esaltato i di lui talenti, ed il secondo gli attribuisce un genere di eloquenza meno vaga o, come egli dice, fiorita, ma assai più grave di quella dei di lui predecessori. Non rimanevano di questo scrittore se non una lettera unita ai frammenti di Sosipatro Carisio, ed alcuni estratti sulla proprietà dei vocaboli nella raccolta degli autori, che della lingua latina trattarono; ma il dotto ab. Mai ha tratto dai codici ambrosiani altre opere preziose di quell'oratore, la di cui lettura tuttavia puo indicare al critico giudizioso, quanto in mezzo alle lodi dagli antichi attribuite a quell' uomo, decaduta fosse l'arte dallo splendore in cui trovavasi all'epoca di Cicerone. Minuzio Felice parla di un Frontone Numida, che scrisse alcuni ragionamenti contra i cristiani; ma dissicilmente si proverebbe che quello fosse lo stesso che Corn. Frontone, Romano probabilmente o almeno Italiano, e non Numida.

4. Più coltivato era forse in quell'epoca lo studio della filosofia, protetto e favorito dagli imperadori medesimi, e divenuto allora specialmente in Roma, come ora direbbesi, di moda. Calvisio Tauro, lodato sommamente da Gellio, recato erasi in Atene onde studiare la filosofia platonica. Molte opere egli pubblicò, una tra le altre sulla differenza della filosofia di Platone e di Aristotele, un trattato sulla collera, ed un commentario sul Gorgia di Platone. Alcuno

di que' libri non è giunto fino a noi; ma certo Bernardino Donato veneto, pubblicò nel seculo XVI un opuscolo della differenza della filosofia di Platone e di Aristotele, e pubblicollo in greco ed in latino. Non potrebbe egli supporsi, che questo fosse il libro stesso di Calvisio, dal Donato trovato in alcun codice, e da esso pubblicato come opera sua ? Gellio loda la sobrietà di quel filosofo, e dice che il maggiore de' suoi banchetti consisteva in un piatto di lenti. - Telefo, che la lingua greca insegnò a L. Vero, era al tempo stesso grammatico e filosofo; scrisse della rettorica di Omero; un confronto tra le dottrine di Omero stesso e quelle di Platone; le vite dei poeti drammatici, o sia di coloro che composte avevano commedie o tragedie; alcune istruzioni sulla scelta de' libri, il che indica che si andava estendendo allora lo studio della bibliografia; una descrizione di Pergamo colla storia dei suoi re; un ragguaglio delle leggi e dei costumi di Atene, ed una raccolta di epiteti. - Claudio Massimo fu invece tra i precettori di M.: Aurelio, ed a questi insegnò la filosofia degli stoici; alcuni scritti pubblicò sulla filosofia platonica, che in parte ci sono stati tramandati; ed il Fagi opina che consolo fosse nel settimo anno del regno di Antonino, e quindi proconsolo nell'Africa. - Precettore di Aurelio fu pure Apollonio lo stoico, che quel principe ancora ascoltava con piacere dopo essere giunto all'impero; e secondo Fozio un libro scrisse egli delle donne che applicate si erano allo studio della filosofia.

- 5. Ma il regno di Adriano e di Antonino fu particolarmente illustrato dal principe, o per meglio dire dal primo dei geografi che a quella scienza applicasse le osservazioni astronomiche. Tolomeo dicesi aver fatta la sua prima osservazione astronomica nel giorno 2 di febbrajo dell'anno 141 dell'era volgare, che corrisponde al quarto del regno di Antonino; sebbene si creda vissuto ancora sotto una parte di quello di M. Aurelio. Molte opere di quell' uomo insigne sono annunziate da Svida, il quale accenna che molt'altre scritte ne aveva; a noi non è rimasta che la sola Geografia, opera che fu in gran pregio presso gli antichi, e che Vossio ed altri hanno creduta interpolata e corrotta ne' manoscritti, e molto più nelle edizioni stampate. L' Italia è stata la prima a pubblicarne non una ma più edizioni latine nel secolo XV, e queste traduzioni possono credersi fatte fedelmente sui migliori codici, che allora si avevano; coll'ajuto di altri manoscritti credette quindi di riformarne il testo il celebre Serveto, e forse non fece che alterarlo e confonderlo.
- 6. La filosofia doveva salire, e salì di fatto a grandissimo onore sotto M. Aurelio soprannominato egli stesso il filosofo. Si accennano tra i più celebri filosofi di quella età Crescente, Celso, Luciano, Demonacte, Alessandro, Sesto detto lo stoico, Sesto

Empirico, Numenio, Ermogene, Aristide ed alcuni altri. Crescente era un cinico, il quale da Taziano viene accusato di infame dissolutezza, il che potrebbe essere vero per riguardo alla setta che egli seguiva; ma potrebbe altresì essere stato detto dai cristiani in odio di Crescente, il quale dichiarato erasi contra il loro culto, e pubblicamente gli accusava di empietà e di ateismo. — Il Celso che visse sotto Adriano, Antonino ed Aurelio, non dee confondersi con altro del nome medesimo che scrisse sotto Nerone. Ouello alcuni libri compose contra la magia grandemente lodati da Luciano; ma non ben certo è che egli componesse i discorsi contra i cristiani, dottamente confutati da Origene, sebbene Baronio ed altri confoudano l'antagonista di Origene collo scrittore dei libri contra la magia. Il Celso nemico de' cristiani visse probabilmente in epoca anteriore, e non oltrepassò i primi anni del regno di Antonino, mentre il secondo fu contemporaneo di M. Aurelio e di Luciano. — Luciano nato sotto Trajano e noto abbastanza per le molte di Iui opere storiche, letterarie e filosofiche; fiorito essendo in Antiochia ed in Atene, non appartiene a questa storia se non perchè il di lui merito singolare fu conosciuto e distinto da M. Aurelio, che scriba nominollo o cancelliere del presetto d'Egitto, ed alcuni pretendono che sotto Commodo ancora vivesse. Ma Luciano, sebbene falsamente da alcuni creduto autore della vita di Apollonio Tianeo scritta da Filostrato, ci ha

tuttavia conservato la memoria di altri filosofi di quel tempo, che la età illustrarono degli Antonini. Tale per esempio è Demonacte, del quale egli era discepolo: secondo Luciano era quello il più grande filosofo del suo tempo, e benchè cinico, era tuttavia più civilizzato che non gli altri della sua setta, Ricco, eloquente e versato in tutte le scienze, la povertà amava ed una vita sommamente austera, e giunto ad abbisognare degli altrui soccorsi, preferì di morire anzichè essere d'aggravio ad alcuno. Narrasi che agli Ateniesi vogliosi di introdurre nella città loro il crudele spettacolo de' gladiatori, suggerisse di demolire da prima l'altare dedicato alla Compassione; e che dall'imperatore, forse da Antonino o più probabilmente da Aurelio, interrogato qual fosse il migliore metodo di governare, rispondesse consistere quello nel parlare poco, nello ascoltare molto e nello evitare di abbandonarsi alla collera. --Di Alessandro pure ci sono state conservate le memorie da Luciano. Era questi un impostore, che profeta si spacciava in Abonitico città della Paflagonia; ma sebbene Luciano, che fu per di lui cagione in pericolo della vita, non lo dipinga se non come un ciarlatano, conviene credere che grandissimo credito per la sua filosofia, e forse per la cognizione delle cose naturali, colla quale miracoli pretendeva di operare, nella sua patria si acquistasse; giacchè a Luciano somministrò un vascello per recarsi nel Ponto, sebbene al piloto ingiugnesse

di gettarlo nel mare; nè a Luciano riuscì di farlo condannare, perchè data aveva una figlia in isposa a Rutiliano, uomo di altissimo credito in Roma; nè a lui pure bastò l'animo di pubblicare quello che scritto aveva contra Alessandro, se non dopo la di lui morte avvenuta sotto M. Awelio. Tra l'altre cose si narra, che a Rutiliano la figlia desse Alessandro in isposa come partorita dalla luna, per il che non si saprebbe se censurare si dovesse maggiormente la credulità dello sposo o la furberia dell'impostore. - Sesto, nativo della Beozia, apparteneva alla setta degli stoici, e fu pure tra i precettori di M. Aurelio e di L. Vero. Da molti viene supposto nepote di Plutarco; certo è che M. Aurelio approfittò ancora delle di lui lezioni dopo di essere giunto all'impero, e nelle sue meditazioni medesime si riconosce a quel filosofo debitore di molte eccellenti massime di morale. Apulejo vantavasi di esserne discendente dal lato materno. -Altro Sesto, detto Empirico da Galeno e da Diogene Laerzio, e male a proposito da taluni confuso col primo, e peggio ancora da altri con Sesto Condiano console nell'anno 180 dell'era volgare, abbracciata aveva la setta de' pirronisti, ed ancora si conservano molte di lui opere. Non dee neppure con questi confondersi il Sesto o Sisto, di cui Rufino ha tradotto 430 sentenze, che sotto il nome di S. Sisto papa e martire si trovano nella biblioteca dei padri. Era quello, secondo S. Girolamo, un filosofo pita-

gorico. - Gli scritti di Numenio sono sovente citati dagli scrittori cristiani, da Eusebio, da Teodoreto e da Clemente Alessandrino, e quest'ultimo attribuisce a Numenio il detto famoso: « Platone » altro non essere se non Mosè che parlava in greco ». Svida di fatto pretende che tratto avesse da Mosè tutto quello che egli scrisse intorno a Dio ed alla creazione del mondo. Molte opere pubblicò egli, citate dagli scrittori suddetti ed anche da Origene, da Eunapio e da Esichio, ma tutte perirono; sembra però potersi raccogliere dalle citazioni suddette, che riunire volesse i dommi di Pitagora e di Platone, per il che all'una o all'altra di quelle scuole fu a vicenda aggiudicato. Numenio pure visse sotto il regno di M. Aurelio. - Ermogene nativo di Tarso, si distinse tra i sofisti in età di 15 anni ed ascoltato fu più volte con grandissimo piacere e colmato di donativi da M. Aurelio. Di lui narra Filostrato, come io ho già altrove accennato, che giunto ad una età matura imbecille divenne, e sebbene lungo tempo ancora vivesse, non fu che obbietto di derisione per que' medesimi che ammirato lo avevano. - Aristide, il più celebre dei sofisti in quell'epoca, lodato vedesi per la sua eloquenza da Frinico di lui contemporaneo, da Filostrato e da altri antichi scrittori; ma le orazioni di lui, che ancora ci rimangono, e che sono state con grandissimo lusso pubblicate in Inghilterra da Jebb, provano sgraziatamente, quanto decaduta fosse allora

dalla sua purità e dignità l'arte di parlare, la quale conservato aveva una parte del suo splendore sotto gli imperadori antecedenti. Sebbene abitualmente infermo, visse ancora sotto Commodo, ed in una specie di giornale, che egli intitolò discorsi sacri, consegnò le prescrizioni mediche e le ricette che a se stesso comunicate pretendeva da Esculapio, che in sogno gli appariva. — Contemporanei di Ermogene diconsi pure Crono, Aristocle, Antioco, Alessandro e Frinico. Crono era un discepolo di Numenio, e scrisse un trattato sulla generazione delle cose; Aristocle su da prima filosofo peripatetico. poi l'eloquenza studiò sotto Erode Attico; ma secondo Filostrato non ottenne per questa via grandi onori; Antioco sofista di professione e scolaro di Dionigi di Mileto, lodato viene grandemente da Filostrato, tanto per lo suo sapere, quanto per avere consumato tutte le sue sostanze nel somministrare grano agli Ezeati suoi compatriotti in occasione di carestia; Alessandro finalmente, lodato pure da Filostrato, sofista era egli altresì, scolaro di Favorino, e si narra che le lettere greche scrivesse per M. Aurelio. Alcuno ha supposto che figlio adulterino fosse egli di Apollonio Tianeo, del quale all' incontro alcuni antichi scrittori hanno vantata la castità.

7. All' età di *Antonino* e di *M. Aurelio* appartiene pure il celebre *L. Apulejo*, che nato era sotto *Adriano* a Madaura colonia romana posta sui con-

fini della Numidia e della Getulia. Studiato aveva egli le umane lettere nella Grecia da prima, poi in Cartagine, dove da se stesso con moltissima fatica apparato aveva il latino. Alcuni scrittori hanno attribuito a questa circostanza lo stile affettato ed alcuna volta stentato, e le frasi ed i vocaboli disusati che in Apulejo si incontrano, al che Schoell si è opposto, allegando che colonie romane erano allora tanto Cartagine che Madaura, ove il latino parlavasi. Ma se questo potesse accordarsi, non si saprebbe più spiegare, come Apulejo in città latine mancasse di maestri di quella lingua, e da se stesso dovesse impararla con una pena che egli chiama: ærumnabilis labor. Se dunque non si parlava in quelle colonie la lingua punica, si adoperava probabilmente un linguaggio misto di africano e di latino, e mancando di quest'ultima lingua, o almeno della più pura, i maestri in quelle colonie, dovette Apulejo formarsene da se stesso una idea colla lettura de'libri latini, e ne contrasse uno stile, che giustamente viene censurato per frequenti neologismi e per una affettata ricerca di frasi antiquate. Inutile è il parlare della di lui magia, della quale fu certamente accusato, e della quale scolpossi in una lunga orazione diretta a Flavio Massimo proconsolo dell'Africa, che ancora ci è rimasta; e strano è il vedere che S. Agostino abbia seriamente dubitato, se un romanzo fosse interamento il di lui libro delle metamorfosi, o sia dell' Asino

d'oro, o se realmente fosse egli stato per magice artifizio trasformato in asino. Quello bensì è da notarsi, che alcuni hanno distinto (e tra gli altri Rode) tra il Lucio che in quel libro dicesi trasformato in asino ed Apulejo medesimo, il che verisimile sembra a tutta prima, perchè in molti passi di quell'opera Greco si dice quel Lucio; ma siccome nell' XI libro l'autore si scopre nativo di Madaura ed educato nella Grecia, facilmente poteva altrove farsi passare egli stesso per Greco. L'Asino d'oro dagli antichi e dai moderni è stato costantemente riguardato come un romanzo pieno di ingegno e di erudizione, sebbene alcuna volta troppo licenzioso. In un tempo in cui già corrotta era l'eloquenza, passò Apulejo per grandissimo oratore; nè ben fondata sembra la riflessione di coloro, che si maravigliano come con que' talenti ad alcuna grande dignità non giugnesse in Roma nè in tutto l'impero; la filosofia che egli professava, non gli permetteva di ambire le cariche e le grandezze umane, nè provata sarebbe la di lui ambizione, perchè una statua gli fu eretta ad Oca nella provincia di Tripoli, nè perchè al grado elevato su di pontesice nella sua patria, grado che il diritto gli attribuiva di dare al pubblico spettacoli di fiere e di gladiatori. Alcune opere di lui ci rimangono ed alcune traduzioni; ma nulla avvi, che paragonare si possa in merito all'Asino d' oro, che riguardare si potrebbe come il primo tra tutti i romanzi filosofici che al diletto servisse ed alla istruzione.

8. Tra gli storici di quel tempo tiene certamente il primato Polieno nativo della Macedonia, che a M. Aurelio e L. Vero dedicò otto libri degli stratagemmi dei grandi capitani, pubblicati per la prima volta da Casaubono. Scritto aveva pure una descrizione della città di Tebe ed altre opere, che tutte sono perdute. — Certo Aminziano una storia di Alessandro il grande indirizzò a M. Aurelio, che rozzamente dicesi scritta da alcuni, sebbene nè quella, nè una vita di Domiziano, nè le vite di altri principi greci e latini sieno a noi pervenute. -Si fa menzione pure di certo Damofilo filosofo, so-s fista e storico, protetto da Giuliano, consolo nel 15.º anno del regno di M. Aurelio. Alcune opere intitolò egli a Lollio Massimo, delle quali alcuna non si è conservata. - Al regno di Antonino piuttosto che a quello di Aurelio appartenne Pausania, che nella descrizione della Grecia parlò sovente delle gesta del primo e non del secondo, sebbene l'epoca non si conosca della di lui morte. Filostrato parla di altro Pausania, sofista celebre, discepolo di Erode Attico, che la maggior parte della sua vita passò in Roma, ma a questo non attribuisce se non alcune declamazioni, e per ciò distinguere si dee dallo storico, il che non fecero nè Vossio, nè Silburgio. Svida parla ancora di altro Pausania scrittore della istoria de' Lacedemoni, il quale pure dee distinguersi dallo storico o dal geografo della Grecia. - Visse altresì al tempo di M. Stor. & Ital. Vol. IX.

Aurelio, Giamblico babilonese, mago di professione, che molte opere scrisse in greco, ed una tra l'altre delle cose Babiloniche, che esistente dicevasi nella biblioteca dell'Escuriale al tempo di Vossio, e che dopo fu ridotta in cenere. Un frammento ne ha conservato Leone Allazio, e probabilmente non era quell' opera se non un romanzo, di cui Fozio ha dato l'estratto, il che viene anche confermato da Svida. - Crisora, liberto di M. Aurelio, un catalogo formò degli imperadori da Giulio Cesare sino a M. Aurelio medesimo, gli anni, i mesi ed i giorni inserendo della durata dei regni loro. Quel catalogo ci è stato conservato da Teofilo Antiocheno; e Vossio, sebbene il nome di Crisora scambiato abbia per errore in quello di Cratore, altro ne ha pubblicato più esteso, nel quale trovasi la cronologia di tutti coloro che in Roma regnarono dopo la fondazione di quella città. - Dopo l'anno 175 dell'era volgare, e quindi verso l'età medesima, scriveva Emilio Partemano, o Partemiano, la storia di tutti coloro, che alla tirannia avevano aspirato, tra questi inchiudendo ancora Avidio Cassio; e Vossio non ha dubitato di registrarlo tra gli storici latini.

9. Tra i maestri di M. Aurelio si nota Proculo, che lo erudì nella grammatica latina, e che dal suo discepolo innalzato al consolato, un libro scrisse delle straniere regioni, de regionibus, da alcuni scrittori malamente interpretato de religionibus. — Maestri

di L. Vero surono pure Efestione ed Arpocrazione, autori l'uno e l'altro di scritti che ancora ci rimangono, giacchè al primo oltre molte opere menzionate da Svida, puo ragionevolmente attribuirsi il libro dell'arte metrica, che corre sotto il di lui nome, e del secondo è ben noto il lessico. Si conserva pure uno scritto di Valerio Arpocrazione sui dieci oratori di Atene, ma non si sa bene a quale epoca quello scrittore debba riferirsi. - Fiorì a quel tempo anche Apollonio Discolo, che oltre varie opere grammaticali ora perdute, scrisse delle istorie mirabili; libro che ancora si conserva, e che è stato di recente illustrato con dotte annotazioni nella Germania. Grammatico era pure Erodiano di lui figlio, vivente al tempo di M. Aurelio, che Ammiano Marcellino reputa uno de' più grandi uomini, che il museo di Alessandria producesse; ma che dissicilmente potrebbe con Silburgio consondersi coll' Erodiano scrittore della storia, che visse sin oltre il regno di Gordiano, cioè 58 anni dopo la morte di M. Aurelio. - Sotto Antonino ed Aurelio visse certamente Artemidoro, autore di alcuni libri sulla interpretazione de' sogni. Il quinto di que'libri è singolare, perchè in esso si registrano tutti i sogni, che dall' evento si credevano verificati. Svida lo fa pure autore di un libro della divinazione per mezzo degli uccelli; ma sembra che tutta la di lui vita impiegasse nello studio de' sogni, affine di darci, come dice Vossio, un libro perfettamente inutile. Dal di lui prologo si raccoglie però, che scritto avesse ancora alcun libro della medicina. — Su di questa compose certamente al tempo di M. Aurelio quarantadue libri in versi eroici certo Marcello Ideo citato da S. Girolamo. Vossio parla ancora di un poeta latino detto Marcillo, che satire scrisse, ed Antonino attaccò pure ed Aurelio, i quali non se ne mostrarono offesi. Apulejo parla di un poeta di lui contemporaneo, che intrapreso aveva la composizione di un poema, da esso detto eccellente, sopra Alessandro il grande; ed alcuni opinano che quello fosse certo Corvino Clemente, custode del pubblico tesoro, da esso nominato altrove.

10. Resta solo di parlare di Aulo Gellio, che discepolo di Favorino e di Castricio, vissuti l'uno e l'altro sotto Adriano, fiorire dovette sotto Antonino ed Aurelio. Giovane egli era ancora al tempo del consolato di Frontone, e parlando nelle sue opere con molta lode del filosofo Peregrino, che pubblicamente si abbruciò vivo nei giuochi della Olimpiade CCXXXIII, corrispondente all'anno 165 dell'era volgare, non fece alcuna menzione di quella morte, il che ha fatto credere che già prima scritte avesse le sue notti attiche. Studiato egli aveva in Atene, e quell'opera sola, che a noi lasciò, sembra avere egli scritta per istruzione de' propri figli, inserendo in essa tutto il meglio che appreso aveva colla lettura dei più celebri autori o colla conversazione dei dotti. Al di lui stile, lodato grandemente da

S. Agostino, oppongono alcuni critici una affettata ricerca di frasi e di voci antiche; nè si potrebbe nelle materie e negli esempi da esso scelti lodare sempre il più avveduto discernimento. Gli storici latini citano un Gellio scrittore di annali; ma questi detto Gneo e non Aulo, vivere doveva al tempo di Cicerone. — Una sola osservazione io credo doversi fare sulle vicende della letteratura all'epoca degli Antonini. Avvenne dei Romani, della nazione e. della natura in grande, ciò che avviene spesso dei privati ingegni. I Romani rozzi per lungo tempo ed ineruditi, cominciarono più forse per naturale istinto che per uno studio d'arte, a praticare la eloquenza, la quale in seguito divenne una metodica disciplina, e gli istradò allo studio ed alla coltura delle lettere e della lingua. Gustarono quindi la poesia; ingentilirono la lingua medesima ed i modi del dire, poco curandosi dei dommi della filosofia, che pure erano stati portati in Roma dalla Grecia, e che per lungo tempo furono da pochissimi conosciuti. Crebbe per ciò lo studio delle lettere, si formò e si consolidò il buon gusto; e sotto il regno fortunato di Augusto fiorirono i grandi oratori, i sommi poeti, e rari si videro i giureconsulti ed i filosofi. Ben fondata la nazione nello studio delle lettere, pose animo alle scienze; ed allora si moltiplicarono i filosofi, si conobbero le sette o le scuole diverse, si scrissero molte opere filosofiche, e si passò insensibilmente dallo studio delle lettere a quello delle scienze, e

## 294 LIBRO II. PARTE III. CAPITOLO XXVIII.

l'applicazione universale allo studio della filosofia o delle altre scientifiche discipline, portò la trascuranza e quindi la decadenza dello studio delle arti oratoria e poetica, che più non tramandarono sotto gli Antonini i raggi di luce vivissima, ehe sparsi avevano sotto Augusto e sotto i primi di lui successori. Rivolto l'ingegno agli studi più gravi, altre scienze si coltivarono; si studiarono le matematiche, l'astronomia, la geografia, ed anche alle scienze naturali si pose mente, giacchè sopra oggetti naturali versarono le opere di Marcello Ideo, di Macro e di altri scrittori di quella età; ed io non sono lontano dal supporre, che di cose naturali si occupassero e gli arcani della natura cercassero di scoprire tutti coloro che in quella età si dissero maghi o accusati furono di magia. Apulejo di fatto si scusò per questo mezzo, ed al proconsolo dell' Africa espose francamente, che solo ad oggetto di studiare la natura, esaminate aveva le erbe e sviscerati o anatomizzati i pesci.

## CAPITOLO XXIX.

Della storia d'Italia

dal principio sino alla fine del regno di Commodo.

Orrore che la storia di Commodo desta nelle anime oneste. Di lui educazione. Di lui andata al campo nella Pannonia. Vergognoso di lui trattato coi barbari. Di lui consolati. Guerra coi Caledonj. Insensata condotta di Commodo. Congiura di Lucilla contra Commodo. Morte di Crispina. Elevazione di Marcia. Morte di Antero, favorito di Commodo. -Tersone illustri messe a morte. Uccisione del favorito Perenne. Varie opinioni sul di lui carattere e sulla di lui morte. Cleandro succede a Perenne. Gelosia e crudeltà di Commodo. Comandi affidati a Pertinace. - Insurrezione di Materno. Spedizione di Pescennio nelle Gallie. Peste in Roma. Accusa ed assoluzione di Severo. Incendio in Roma. Carestia. Sollevazione contra Cleandro. Morte di questo e di altri favoriti. -Ferocia e crudeltà di Commodo. Incendio del tempio della Pace. Di quello di Vesta e di parte del palazzo imperiale. Cominciamento della sollevazione di Severo. Albino ricusa il titolo di Cesare. Stravaganze e pazzie di Commodo. Egli vuole comparire il primo giorno dell'anno vestito da gladiatore. Congiura contro di esso ordita. Egli viene avvelenato e quindi strozzato. Di lui sepoltura. Decreti del

S. 1. Il cuore umano che si compiace al vedere le azioni virtuose degli uomini, e più ancora la condotta savia de' regnanti, si arretra ed inorridisce all'aspetto dell'abuso del potere, e molto più del modo ignominioso con cui l'umanità calpestarono coloro, che assumerne dovevano per uffizio il reggimento e la tutela. Il pennello dignitoso della storia non puo seguire da vicino i tratti vituperosi della crudeltà, della lubricità, delle infami dissolutezze e degli altri vizi obbrobriosi di Commodo, consegnati alla posterità da scrittori che tacciare potrebbonsi, se non di infedeltà, di trascuratezza almeno o di imprudenza; ed egli è per ciò che più brevemente scorrerà sui fatti di questo imperatore, dolorosi a leggersi ed a riferirsi, se non pure onninamente scandalosi. Nato egli il giorno 31 agosto dell' anno 161 dell' era volgare, giunse all' impero alli 17 di marzo dell'anno 180, ed il nome assunse di L. Elio Aurelio Commodo, quello usando alcuna volta di Commodo Antonino. Osservano alcuni storici, che grandissima cura pigliata erasi il virtuoso M. Aurelio della di lui educazione, e non avendo

questa potuto emendare la perversa di lui natura, ne inferiscono che non male fondata fosse la credenza di coloro che figlio lo asserivano non di Aurelio, ma di un famoso gladiatore, col quale Faustina teneva criminoso commercio. Pochi giorni dopo la morte di Aurelio, recossi Commodo al campo. accompagnato dai primari ufficiali, e tenuto avendo un discorso lusinghiero ai soldati, fece loro distribuire grandi somme di danaro. Tornare voleva in Roma, ma persuaso dal di lui cognato Pompejano, si trattenne nella Pannonia per finire la guerra; e dicesi che alcun vantaggio riportasse sui Quadi, che però non gli procurò il titolo di imperatore. La pace conchiuse tuttavia coi Quadi, coi Marcomani ed altri popoli, a condizione che cinque miglia terrebbersi lontani dal Danubio; che le armi loro cederebbono e truppe fornirebbono ai Romani essendone richiesti; che riuniti non si sarebbero se non una volta al mese in presenza di un centurione romano, e che guerra non moverebbero ai Giazigi, ai Buri o ai Vandali, senza il consentimento del popolo romano. Commodo dal canto suo abbandonò tutte le fortezze che occupate aveva nel loro paese, e con altri popoli della Germania presso che soggiogati dal di lui padre, mercanteggiò una pace vergognosa affine di tornare in Roma, ove onorato fu di un trionfo e del cognome di Pio. Consolo fu nell'anno seguente per la terza volta con Birro o Burro, che alcuni credono Antistio Burro di lui

cognato. In quell'anno battute furono medaglie, nelle quali il nome assunse di Felice, il che prova l'inganno di Lampridio, che quel titolo gli attribuisce solo dopo la morte di Perenne. Nel consolato seguente di Mamertino e di Rufo, si vede Commodo onorato del titolo di imperatore, perchè Albino e Negro di lui luogotenenti, vinti avevano alcuni popoli situati oltre i Daci. Commodo fu quindi console per la quarta volta con Vittorino, ed allora i Caledoni superato avendo il muro che dalle terre de' Romani li separava, un' armata romana tagliarono a pezzi, e respinti non furono se non con grave perdita da Ulpio Marcello, uomo di oscura nascita, ma valoroso guerriero e della militare disciplina osservantissimo. Commodo assunse di nuovo il titolo di imperatore e quello ancora di Britannico; e geloso. secondo Dione, della gloria di Marcello, tentò di farlo perire, ed a stento gli perdonò i servigi segnalati che renduti aveva. Allontanò allora quel principe gli amici ed i consiglieri del padre suo, dicendo essere egli in istato di governare senza tutori, e loro sostituì i compagni delle sue dissolutezze e le persone da questi proposte. A Pescennio Negro confidò il comando della Siria ad istanza del lottatore Narcisso, e tutte le primarie cariche distribuì a suggerimento dei liberti, degli schiavi e delle concubine, il che l'odio gli conciliò del senato. Lucilla di lui sorella, vedendo che abborrito era per le sue ingiustizie e le sue crudeltà,

ordì contra di esso una congiura, intenta forse ad innalzare all'impero un uomo, il quale essa teneramente amava più del fratello e del marito. Il titolo godendo essa di imperatrice, trovava al suo orgoglio insopportabile il dovere cedere a Crispina, moglie dell'imperatore; trasse quindi nella congiura Claudio Pompejano suo genero, Quadrato e melti dei principali senatori i quali convennero, che l'imperadore trucidato avrebbono in un andito stretto ed oscuro per il quale passare doveva, recandosi all' anfiteatro. Pompejano che ferire dovevalo il primo, gli presentò agli occhi il pugnale, e gridò essere quello il dono che il senato gli mandava; questo diede tempo alle guardie di accorrere e di sorprendere i congiurati, che tutti furono messi a morte. Il solo Erodiano dice Commodo ferito da Ouinziano, e svenuto anche per la quantità del sangue che perdeva; ma questo non si accorda colle relazioni degli scrittori contemporanei. Lucilla fu relegata nell'isola di Capri, e messa a morte d'ordine dell'imperatore. La stessa sorte ebbe di là ad alcun tempo l'imperatrice Crispina, la quale, secondo Dione, col marito nelle crudeltà e nelle dissolutezze rivalizzava. L'imperatore scelse per favorito certo Eletto liberto di Quadrato, e sua concubina fece Marcia, già concubina di Quadrato medesimo, tutti gli onori accordandole come ad imperadrice. Se più pure fossero le fonti, alle quali Baronio ha attinto, si potrebbe credere che questa donna,

nascente quella tranquillità, di cui ebbe a godere con universale sorpresa in mezzo alle crudeltà straordinarie di Commodo. Era pure di lui favorito certo Antero o Sactero, e questi credevasi l'autore o il promotore dei maggiori disordini che si commettevano. I capitani delle guardie sdegnati contra quel ribaldo, lo fecero assassinare da certo Cleandro; e Commodo, al dire degli storici, maggiormente mostrossi irritato di quel fatto, che della congiura contra di esso ordita; perirono tra gli altri in quelta occasione Paterno prefetto del pretorio, e Salvio Giuliano abbiatico del celebre giureconsulto.

2. Perirono altresì in quell'anno in conseguenza di false accuse molte persone illustri, tra le quali Valio Rufo, Egnazio Capitone, i due Quintillii, Massimo e Condiano, che tutti erano stati consoli. Condiano trovò il modo di nascondersi per alcun tempo, e questo cagionò la morte o l'esilio di molte altre persone accusate di averlo celato nelle loro case. Emilio Giunto ed Attilio Severo furono mandati in esilio, mentre consoli sedevano. A questi succedettero Eggio Merullo e Papirio Eliano, e sotto di essi fu accusato di tradimento e messo a morte Perenne, ministro favorito dell' imperatore, capitano delle guardie pretorie. Variano gli storici nel presentare il carattere di quell'uomo, perchè mentre Dione lo dice virtuoso e libero da qualunque rimprovero, Erodiano e Lampridio lo dipingono

come un mostro di crudeltà e di avarizia, il quale i costumi corrompesse del principe, onde più agevolmente governarlo a suo talento. Assunse Commodo il titolo di imperatore, forse per alcun vantaggio riportato dalle sue truppe in Inghilterra, dove la guerra ancora continuava. Commodo si fece consolo nell'anno seguente per la quinta volta con Acilio. Glabrione; e mentre assisteva ai giuochi capitolini istituiti da Domiziano, un uomo vestito da filosofo cinico comparve in mezzo al teatro, ed all'imperatore disse ad alta voce, che mentre egli ai piaceri si abbandonava, in gran pericolo trovavasi di perdere la vita per le trame di Perenne e dei di lui figli. Questo narra Erodiano, che ancora vivo supponeva il favorito in quell'epoca, e soggiugne che Perenne fece abbruciare vivo il filosofo delatore, il che alcun sospetto destò nell'imperatore. Si narra altresì che alcuni soldati tornati dall'Illirio, dove il figlio di Perenne comandava, mostrassero medaglie nelle quali impressa era l'essigie di quel giovane, come se stato fosse imperatore, e che questo Commodo inducesse ad ordinare all'istante l'uccisione di Perenne. Ma Dione Cassio e Lampridio, i quali morto suppongono Perenne avanti quell' epoca, narrano che egli era stato accusato dai deputati dell'armata della Britannia, e che abbandonato da Commodo al furore de' soldati irritati, era stato fatto in pezzi. Certo è che perirono ancora la moglie, la sorella e due figli di Perenne, ed al terzo che nell'Illirio trovavasi, scrisse l'imperatore, invitandolo a recarsi in Roma. Quel giovane imprudente, o ignaro della morte de' parenti suoi, si pose in viaggio, ma al momento del di lui sbarco in Italia fu ucciso da alcuni soldati. che l'ordine ricevuto ne avevano da Commodo. Cleandro sottentrò a Perenne, ed arbitro divenne del potere, perchè l'imperatore tanto era ingolfato ne' piaceri, che tempo non gli rimaneva neppure di sottoscrivere le lettere. Cleandro era un Frigio, schiavo da prima di Aurelio poi di Commodo, al quale questi data aveva in isposa una sua concubina, e ne faceva educare nel palazzo i figli. Autore credevasi della rovina di Perenne, ma investito della autorità, ne abusò più ancora di Perenne medesimo, tutto vendendo, la giustizia, le cariche, le provincie, le pubbliche rendite e la vita perfino de' cittadini. Burro cognato di Commodo volle informarlo di que' disordini; ma Cleandro accusollo di aspirare all'impero, e dannare lo fece a morte con tutti coloro che parlato avevano a di lui favore. I prefetti del pretorio cambiati erano ad ogni istante per la gelosia di Commodo; uno di essi non rimase in carica se non per lo spazio di sei ore, e molti colla carica perdettero la vita. Credette Commodo di potere scaricarsi di tutto l'odio che le di lui azioni destavano, sopra Perenne che più non viveva, ed a Pertinace che da Perenne era stato rilegato nella Liguria, probabilmente ad Alba sua patria, acrisse cortesemente, il comando affidandogli dell'armata

britannica, che erasi ammutinata. Ma que' soldati a Pertinace stesso l'impero offerirono; egli la offerta ricusò con isdegno, e le truppe ricondurre volle al dovere; ma una legione nella rubellione persistendo, si venne a battaglia tra i romani medesimi; molto sangue fu sparso, e Pertinace stesso ferito, fu lasciato per morto. Chiese egli di essere sollevato da quel comando, vedendo che i soldati irritati mostravansi della di lui severità, ma non fu se non dopo tre anni richiamato. Albino riportò in quell'anno alcun vantaggio nella Frisia, in conseguenza del quale Commodo assunse per l'ultima volta il titolo di imperatore.

3. Consoli sedendo Crispino ed Eliano, un semplice soldato, nominato Materno, riunì alcuni che disertori erano al pari di esso, ed un corpo formò numeroso, col quale a devastare si diede le Gallie e la Spagna. Pescennio Negro fu spedito per ciò nelle Gallie, ove Severo era governatore della Lionese, e fattosi questi amico di Pescennio, commendò grandemente la di lui condotta contra i disertori. Materno cacciato dalle Gallie, la sua truppa divise in piccioli corpi, e nascostamente passò in Italia, disegnando di uccidere Commodo nella solennità annuale della Madre degli Dei, e di usurpare egli stesso l'impero. Giunto era in Roma, e già alcuni dei di lui partigiani eransi introdotti tra le guardie dell'imperatore; ma alcuno de' medesimi lo tradì, ed il supplizio di lui pose fine ai tumul-

ti, che già in varie provincie si erano suscitati. In quell' anno Roma fu afflitta da una peste orribile, detta da Dione la più fatale che veduta si fosse. Questa duró due o tre anni, e si narra che in Roma morissero giornalmente fino a 3000 persone. Commodo, affine di evitare il contagio, ritirossi a Laurento sulle coste del Mediterraneo. Finse egli sotto il consolato seguente di Tuisciano e di Salino, di volere passare in Africa; ma dopo di avere ottenuto somme considerabili, mentre il popolo faceva voti per la prosperità del di lui viaggio, tutto il danaro raccolto consumò in banchetti. Severo fu allora nominato governatore della Sicilia, d'onde portossi in Roma accusato di avere consultato gli indovini sui disegni che conceputo aveva di farsi imperatore; ma i prefetti del pretorio lo rimandarono assoluto, e crocifiggere fecero il delatore; non tanto, dice Sparziano, per la persuasione della di lui innocenza, quanto per l'odio che a Commodo portavano. Cadde in quell' anno il fulmine sul Campidoglio, ed un incendio produsse che al dire di Eusebio una parte della città ridusse in cenere e molte biblioteche. Roma fu pure afflitta da una carestia, che alcuni attribuirono alla avarizia solo ed al monopolio di Cleandro, il quale le biade incettava onde distribuirle egli stesso al popolo ed ai soldati, sebbene altri ne accusassero Papirio Dio-

nisio, provveditore dei viveri. Il popolo, spinto dalla fame e già irritato contra Cleandro, perchè arbi-

trariamente toglieva i rei al supplizio e a morte mandava gli innocenti, patrizi e senatori creando alcuni schiavi appena fatti liberti, e fino a 25 consoli nominando di proprio capriccio: si sollevò contra lo scellerato ministro. Mentre celebravansi giuochi nel circo, entrò una truppa di fanciulli, alla testa de' quali era una giovane matura, che secondo gli storici lo sguardo aveva terribile. Que' fanciulli cominciarono a gridare contra Cleandro; il popolo tutto fece eco a quelle grida, si mosse ed al palazzo andò in folla, dove Cleandro trovavasi con Commodo, chiedendo con urli e grida, che Cleandro al popolare furore fosse abbandonato. Questi fece uscire tutta la cavalleria de' pretoriani, la quale il popolo respinse nella città; ma appena giunta alle mura, la plebe cominciò ad opprimere que' cavalieri con una grandine di pietre e di tegole, che dalle finestre e dai tetti si gettavano, e la fanteria che la città custodiva, paga di potere sfogare la sua rivalità colla cavalleria, al partito si diede del popolo. Questa inseguì furiosa i cavalieri fuggitivi fino al palazzo, e Commodo, il che sembra perfino incredibile, trattenevasi con alcune meretrici senza essere istrutto di quanto avveniva, perchè Clcandro vietato aveva di informarnelo. Marcia credette alfine di doverlo avvertire della sommossa; Fadilla di lui sorella comparve al tempo stesso scapigliata, gridando che più non vi aveva speranza di salute, se Cleandro al popolo non si accordava; il che udendo Stor, d' Ital. Vol. IX.

Commodo, tagliare fece il capo al ministro, e consegnarlo al popolo, che tosto cessò dal combattere, non risparmiando alla testa ed al corpo di Cleandro i più orribili oltraggi. Uccisi furono al tempo stesso la di lui moglie, i di lui figli e molti di lui amici, e strascinati da prima per le strade, gettati furono nelle cloache. Lampridio accenna, che il popolo irritato era maggiormente contra Cleandro, perchè sopra false accuse aveva fatto morire poco prima Arrio Antonino, proconsolo dell' Asia. Giuliano e Regillo furono eletti capitani delle guardie, ma poco dopo messi a morte per la gelosia di Commodo, che a Giuliano professava amore, e dava perfino il nome di padre. Pertinace fu allora richiamato, e fatto provveditore dei viveri invece di Dionisio, tratto anch' esso a morte con tutti coloro che sospetti erano di avere cagionato l'incarimento delle biade.

4. Commodo, consolo per la sesta volta nell'anno seguente con Petronio Settimiano, divenne più ancora feroce e sanguinario, irritato forse dalle congiure e dai tumulti avvenuti. Molte persone illustri mandò egli a morte in quell'anno, tra gli altri Mamertino di lui cognato, il di lui figlio Antonino, Annia Faustina cugina di M. Aurelio, Sulpicio Crasso proconsolo dell'Asia, i quali tutti tratti furono in un sol giorno al supplizio con sei altre persone consolari. Commodo fece anche bruciare vivi tutti coloro che parenti si trovarono di Avidio

Cassio, il quale congiurato aveva nella Siria contra il di lui padre. Severo che stato era tra i 25 consoli nel precedente anno eletti da Cleandro, fu allora spedito comandante nell'Illirio, e Pertinace proconsolo nell'Africa. Nel seguente anno, consoli sedendo Apronio e Bradua, si vide una notte il tempio della Pace in fiamme dopo una leggiera scossa di tremuoto, che si credette causa dell'incendio, giacchè udito non erasi il tuono. Dicevasi quello l'edifizio più grande e più Bello che in Roma si trovasse; conteneva le più ricche spoglie del tempio di Gerusalemme; i letterati si riunivano colà e le opere loro in quello ponevano, ricchi depositi trovavansi pure, che i cittadini in quel tempio come in luogo ricchissimo collocavano, e tutti ancora si conservavano in esso gli aromi e le spezierie, che dall' Egitto e dall'Arabia si portavano. Molti ricchi per tal modo impoverirono, e Galeno si duole che perito fosse in quella occasione gran numero delle di lui opere. Nè fu questa la sola sventura di quella notte, perchè propagatosi l'incendio, consumò i più grandiosi edifizi, e tra gli altri il tempio di Vesta. Le vestali fuggirono al palazzo imperiale, seco recando il palladio che in quell' incontro da molti fu veduto; ma l'incendio giunse al palazzo medesimo, e molte parti ne incenerì, non essendosi se non per accidente conservati tutti i documenti che al governo appartenevano, o come ora direbbesi, le carte dei reali archivj. Molti giorni durò l'incendio, e dopo

molti inutili ssorzi del popolo e dei soldati, le siamme furono spente da una pioggia violenta, che riguardata fu come miracolo del cielo. Pertinace sulla fine dell' anno passò al governo di Roma, ed in Africa ebbe per successore Didio Giuliano. Nel seguente, consoli sedendo Commodo per la settima volta e Pertinace, compajono per la prima volta sulla scena politica i Saracini. non mai per lo addietro nominati dagli storici. Altro però non è noto, se non che le truppe dell'impero furono battute da que' nuovi nemici. Commodo fu informato allora che Severo comandante nell'Illirio e Nonio Marco comandante di altra armata, aspiravano all' impero; scrisse quindi ad Albino governatore della Inghilterra, permettendogli di assumere il titolo e gli onori di Cesare, nel caso che alcun tumulto si suscitasse nell' impero; ma Albino prudente, che la caduta prevedeva di Commodo, si scusò da quell' orrevole incarico. Commodo si diede allora alle più grandi pazzie, e spettacoli offrì al popolo, facendosi egli stesso attore. Dione Cassio, che assistere dovette a quegli spettacoli come senatore, narra che egli ed altri di lui colleghi foglie d'alloro masticavano, affinchè la amarezza di queste trattenere li potesse dalle risa, che loro sarebbono riuscite fatali. Valentissimo cra tuttavia Commodo nel maneggio dell'arco, giacchè avendo una pantera afferrato un uomo, egli scoccò una freccia con tanta destrezza, che l'animale cadde morto senza che l'uomo ricevuto avessa

alcuna offesa. Si avvisò pure quell' inscusato di cambiare i nomi di alcuni mesi; agosto diceva egli Commodo , settembre Augusto , ottobre Ercole , novembre Invincibile, dicembre Esuperatorio e gennajo Amazonio. Quest' ultimo nome aveva pure assunto egli stesso, perchè innamorato erasi di Marcia, vedendola effigiata in abito da Amazone. Volle pure cambiare il nome di Roma in quello di Colonia Commodiana, e scrivendo per quest' oggetto al senato, oltre tutti i di lui nomi e cognomi di Augusto, di Pio, di Felice ec. i titoli pigliò ancora di Sarmatico , Germanico , Massimino , Britannico , Pacificatore della terra, Padre della patria ed Invitto Ercole Romano. La debolezza del senato non solo fece che la domanda fosse accordata, ma altresi che dato fosse al luogo delle adunanze il nome di Casa di Commodo. Que' cambiamenti di nome di città. di strade o di edifizi pubblici, suggeriti dall'ambizione, dalla adulazione o dalla politica, simboli e sintomi del decadimento delle nazioni e degli stati, non sono mai riusciti in alcun tempo durevoli nè felici. Secondo Lampridio, i nomi aveva pure decretato il senato a Commodo di Pio, di Felice, di Ercole. Molte volte si era mostrato egli sulle scene abbigliato da Amazone ; allora non contento di scendere nell'arena coi gladiatori, volle anche danzare sul teatro interamente nudo. Bramava egli di comparire il primo giorno dell'anno come consolo e gladiatore al tempo stesso; e siccome esistevano già i consoli

designati, Erucio Claro e Sosio Falcone, risolvette di farli trucidare. Il suo disegno comunicò a Marcia, e ad essa disse pure che il corteggio partito sarebbe dalla scuola de' gladiatori, e ch'egli in abito di gladiatore non sarebbe stato accompagnato se non da que'nuovi di lui compagni. Marcia gettossi ai di lui piedi, scongiurandolo a non esporsi a così grave pericolo; ma Commodo ordinò invece a Leto capitano delle guardie e ad Eclecto altro dei di lui favoriti, di fare disporre il di lui alloggiamento nella casa ove i gladiatori nutriti erano a pubbliche spese. Que' due ufficiali studiaronsi essi pure di dissuaderlo da quell' obbrobrioso disegno, ma l'imperatore furibondo ritirossi nella sua camera, e su di una earta scrisse i nomi di molti senatori e di altre persone distinte, che trucidare dovevansi, onde egli de'loro beni si impadronisse, ed in capo alla lista fatale i nomi scrisse di Marcia, di Leto e di Eclecto. Recatosi quindi al bagno, lasciò quella carta sul letto; un fanciullo la raccolse; Marcia dubitando che alcuno seritto quello fosse d'importanza, la tolse al fanciullo, e con grande stupore vide che con altri molti dannata era essa medesima a morte; il quale racconto maravigliosamente trovasi conforme a quello, che si è esposto nella storia di Domiziano in questo volume medesimo capit. XIX S. 5 pag. 53. Corse quella donna ad informare Leto ed Eclecto, e tutti convennero di prevenire i disegni del tiranno. Così Erodiano; Dione però dice solo che Leto ed Ecleto

tollerare più non potendo la crudeltà e le pazzie di Commodo, risolvettero con Marcia di metterlo a morte, e Giunio Capitolino soggiugne che nella congiura entrò ancora Pertinace. Giudicarono i cospiratori, che il mezzo più sicuro quello fosse del veleno, e Marcia stessa glielo porse, mentre egli tornava dal bagno. Commodo si trovò oppresso dal sonno, ritirossi per dormire, ed Eclecto volle che tutti si allontanassero; ma Commodo sorpreso dal vomito, s'accorgette o sospettò di essere avvelenato, e minacciò di far morire tutti coloro che intorno a lui si trovavano. I congiurati chiamarono allora Narcisso, famoso atleta, che già guadagnato avevano con grandi promesse, e questi gettatosi improvvisamente sopra Commodo, lo strangolò. Questo accadde nella ultima notte dell' anno 192 dell' era volgare, vissuto essendo Commodo 31 anni e 4 mesi, dei quali 12 ed alcuni mesi regnato aveva. Il di lui cadavere fu seppellito nascostamente alla campagna, ma Pertinace dopo alcun tempo trasportare lo fece nel mausoleo di Adriano. Si sparse l'avviso che morto era di apoplesia, il che Eutropio ha creduto; ed il senato riunitosi avanti il mattino, nemico lo dichiarò della patria, ordinò che le statue di lui fossero spezzate ed il di lui nome cancellato dai pubblici registri: voleva pure che il di lui corpo gettato fosse nel Tevere, ed allorchè Pertinace rispose che sepolto era, i senatori domandarono a gara chi fosse stato tanto audace fino a dare sepoltura ad un

vile gladiatore, ad un parricida, ad un tiranno, più sanguinario di Nerone e di Domiziano. Severo tuttavia non lasciò di collocarlo tra gli Dei, di istituire a di lui onore feste, sacrifizi e sacerdoti, e di decretare la celebrazione di una festa nell'anniversario della di lui nascita. La storia non parla dei di lui figli; si crede tuttavia che alcuni egli ne evesse, morti tutti in tenera età.

5. Aurelio Vittore riferisce con alcune diverse circostanze la morte di Commodo. Espone egli bensì la congiura ordita ed il veleno propinato; ma dice che l'effetto di questo andò a voto per una quantità straordinaria di cibo di cui quel principe erasi riempiuto, e che risentendo egli però gravissimi dolori nel ventre, un medico che capo era dei congiurati, consigliollo a recarsi alla palestra, dove colui che ugnere lo doveva, (forse egli pure tra i cospiratori), le fauci gli serrò con grandissimo vigore alla maniera dei Pacchii, Pacchiorum more, o col nodo loro, come in alcuni codici è scritto. Quel nome ha imbarazzato stranamente gli interpreti, i quali sono andati a cercare altre lezioni, come Tusciarum e Bracchiorum, ch' io non potrei intendere ciò che significare volessero. Qualora non si volesse supporre indicato con quel vocabolo un genere finora incognito di gladiatori, che nell'arte di strangolare si distinguesse, compresa essa pure tra gli esercizi atletici, e praticata da Ercole e da Milone; io sarci tentato di rinunziare alla lezione Pacchiorum

more, e di far precedere a quella di nodo in vece di more la lezione naturalissima brachiorum, con che si verrebbe a dire che l'atleta, fatto un nodo delle braccia, poichè Commodo validissimo era della persona, tanto lo strinse nelle fauci che soffocollo. Singolare è in questo la cronaca di Cassiodoro, che estinto dice Commodo non nel palazzo o nella palestra, ma bensì nella casa di Vestiliano. — La detta cronaca accenna pure sotto il consolato di Marullo e di Eliano erette in Roma le terme Commodiane; e sotto il consolato dei due Silani tolto dal colosso il capo che vi si trovava, (forse quello di Vespasiano o di Tito), e ad esso sostituito quello di Commodo medesimo.

6. Assine di dare alcuna idea della di lui crudeltà, gioverà solo accennare che in età di soli 12 anni trovandosi a Centumcelle, e l'acqua dei bagni sentendo troppo più calda del bisogno, ordinò che gettato sosse nella fornace de' bagni quello che la cura aveva di riscaldare l'acqua, nè mai su tranquillo, sinchè non si giunse a persuaderlo che l'ordine era eseguito. Giunto all'impero, mostrò più volte piacere di vedere amministrare alla di lui presenza i più crudeli tormenti; un uomo sece gettare alle bestie seroci, perchè letta aveva la vita di Caligola scritta da Svetonio, nato essendo egli nell'anniversario della nascita di quell'imperadore; e vedendo passare a lui vicino un uomo assai panciuto, tagliollo in due, non tanto per sar prova

della sua forza straordinaria, quanto per vedere, come egli disse da poi, spargersi ad un tratto le viscere dell'ucciso. Scorreva di notte la città, e diletto prendeva di trarre ad alcuno un occhio, di tagliare ad altri un piede, dicendo ai primi che divenuti erano luscinie, cioè loschi, per allusione al nome latino dell'usignuolo, ai secondi che associati erano alla nazione dei Monopodii. Alcuni uccise egli perchè mal vestiti erano, altri perchè troppo bene abbigliati. Artifizioso nella sua crudeltà medesima, vantavasi di essere celebre chirurgo, ed agli infermi che visitava, o che forzati erano a ricorrere a lui, tagliava per giuoco il naso o le orecchie. Assunto avendo il nome di Ercole, compariva in pubblico con una pelle di lione sul dorso, ed una clava nella destra, ed avendo previamente ordinato che molti, sebbene innocenti, vestire si dovessero quasi per giuoco da mostri, egli colla clava gli inseguiva e spaccava loro il cranio, dicendo portare egli a buon diritto il titolo di domatore de' mostri. Socia della crudeltà era in esso la impudicizia, e narrasi che vivendo ancora M. Aurelio. eambiata avesse la corte in lupanare. Si abbandonò quindi dopo la morte del padre a tutte le più ab-

bominevoli dissolutezze, passando le notti e sovente i giorni tra gli istrioni, i gladiatori e le meretrici. Al numero di 300 portano alcuni storici le di lui concubine ordinarie, ed eguale numero tratteneva egli di fanciulli per le più infami libidini. Narrasi

che con nesando incesto tutte le sue sorelle violasse, ed una ne uccidesse, che repugnante mostrata crasi alle infami di lui voglie. Narrasi pure, che 735 volte si battesse nell'ansiteatro, per il che in alcune lettere si intitolò vincitore di 1000 gladiatori. Gli applausi ambiva egli del popolo per queste vittorie, ed un giorno dubitando che il popolo invece di lui si ridesse, ordinò che se ne facesse una strage generale, e la città si incendiasse; ordine esecrabile che sarebbe stato eseguito, se i capitani delle guardie riusciti non fossero a placare la di lui collera. Prodigo nelle sue follie, alle rapine ricorreva, allorchè esausto era il pubblico tesoro; il popolo caricava di imposte; i governi delle provincie e le altre cariche vendeva; ai colpevoli accordava a prezzo la impunità dei delitti, ad altri vendeva pure la facoltà di assassinare un nemico od un rivale; cosicchè tutto l'impero, secondo Lampridio, divenuto era un teatro di assassini. Una sola cosa puo notarsi a lode di Commodo, ed è che il primo in Roma ed in Italia una compagnia istituì di mercanti, ed una flotta ancora che il grano trasportasse dall' Africa in Roma, se per cagione di guerra o altra sciagura non avessero potuto giugnere le flotte dall' Egitto.

7. Molto si è parlato del grado di civilizzazione, al quale giunti erano i Romani sotto Augusto e sotto i successivi imperadori. Gli scrittori che si sono particolarmente occupati di questa materia,

hanno fondato le osservazioni loro sulle istituzioni civili in quell'epoca certamente accresciute e migliorate, sui progressi delle scienze e delle arti, sugli indizi sparsi generalmente di un grado più elevato di coltura, al quale sembra a prima vista giunto in quell'epoca il popolo romano. Ma io non posso in questo luogo occultare una diversa maniera di vedere, forse tutta mia particolare, la quale porterebbe, ove adottata fosse, un risultamento opposto a quello degli scrittori, che aumentata dissero in que' tempi la civilizzazione. Io non piglio per misura di questa, se non il grado della stima che nelle diverse epoche si è fatta della specie umana. Allorchè io veggo una porzione dell'uman genere godere i diritti dell'uomo, ed un'altra parte interamente spoglia dei diritti medesimi per effetto della schiavitù cagionata dalla forza e dalla oppressione; allorchè veggo stabiliti in tutta l'Italia ergastoli di schiavi, ove spesso anche gli uomini liberi tratti a forza o assaliti su le pubbliche vie si confinavano; allorchè veggo Epafrodito strignere ne' ceppi la gamba di Epitteto finchè si rompesse, benchè avvertito tranquillamente dallo schiavo che rotta la avrebbe; alcuni padroni crocifiggere e tormentare in mille modi gli schiavi loro senza pubblica autorità, ed altro crudele mostro tagliarli a pezzi per darli pascolo alle anguille del suo serbatojo; allorchè veggo non tenersi alcun conto della vita degli uomini e sacrificarsi capricciosamente, o

renza alcun ragionevole motivo le intere armate, distruggersi i popoli delle città e sovente le intere nazioni conquistate; allorchè veggo i tiranni portati ai maggiori eccessi di crudeltà , disporre a talento delle vite dei cittadini più illustri, mandare a morte gli innocenti, percuotere, ferire, mutilare, uccidere per solo divertimento i cittadini; tenere un immenso popolo nella medesima condizione, in cui gli schiavi posti erano a fronte dei loro padroni; e que' tiranni tollerati, ed i barbari loro attentati contra la umanità e la natura dissimulati, se non pure applauditi, compromessa quindi la pubblica sicurezza, allontanata persino l'idea della pubblica tranquillità, conculcata e vilipesa la specie umana, posta quasi al di sotto di quella de'bruti; io non posso indurmi a riconoscere quel grado di incivilimento innoltrato che da vari scrittori liberalmente si ammette. Nè è già a credersi che un solo Neione, un solo Caligola, un solo Domiziano, un solo Commodo esistessero nelle diverse loro epoche in Roma o in Italia; conviene anzi credere che molti si trovassero al tempo medesimo animati da un medesimo spirito di crudeltà, di ferocia, di disprezzo per la specie umana; ed egli è per ciò che que' tiranni trovarono fautori e ministri della loro crudeltà, e trovarono persino chi alle dissolutezze loro, e ai loro eccessi di crudeltà e di libidine applaudisse; e che spesso i proconsoli, i governatori delle provincie ed i comandanti delle

armato si erigevano essi medesimi in tiranni avidi e crudeli, che i delitti emulavano de'loro sovrani. Questo a dir vero non presenta il quadro di una civilizzazione molto innoltrata; dà anzi a vedere sussistente l'impero della forza, il regime della oppressione, la trascuranza dei diritti sociali, che formano il più caratteristico indizio delle nazioni incivilite. Una prova del mio assunto trovasi nella costante osservazione della storia de' tempi anche posteriori e nelle vicende de' popoli, che la loro civilizzazione maggiormente perfezionarono. Presso questi non più si vide l'orrore della schiavitù; non più si videro eccessi di barbarie o supplizi arbitrari e talvolta inumani; non più si videro mostri di crudeltà e di libidine coronati, nè questi avrebbero potuto in alcun modo sussistere collo stato di una civilizzazione, che fatto avesse grandi progressi. È forza adunque il conchiudere, che i Romani sotto gli imperadori successori di Augusto avevano bensì fatto alcuni progressi nella coltura dello spirito, ma che la nazione degenerata ed avvilita, ben lontana era da quel grado di civilizzazione che ad essa è voluto attribuire, e col quale sarebbero stati incompatibili gli eccessi di Tiberio, di Nerone, di Caligola, di Domiziano e più aucora di Commodo. Ne' secoli della repubblica conservava la nazione un carattere di ferocia, ma al tempo stesso un odio invincibile al dispotismo, una ripugnanza a qualunque sorta di oppressione; e quella ferocia non si

esercitava se non contro i nimici stranieri, o contro coloro che nimici rendevansi della nazione, violandone i diritti, minacciandola di catene; ma da che spento fu l'amore di libertà ed ogni principio di nazionale energia, quella ferocia, innata per così dire nel popolo, non si esercitò che contro la nazione medesima, la quale due classi formò, l'una di oppressori, l'altra più numerosa di oppressi. Sussistevano adunque i vizj, spente erano le virtù; e lo incivilimento di quel popolo in mezzo ai lumi crescenti delle lettere e della filosofia, in mezzo all'incremento delle pubbliche istituzioni, agli aumentati comodi della vita civile, faceva passi retrogradi per quello che la stima concerneva della specie umana, il carattere nazionale, i diritti e i doveri de' cittadini ed il consolidamento tanto desiderato dei legami sociali.

## CAPITOLO XXX.

DELLA STORIA DI ROMA E DELL'ITALIA SINO ALLA MORTE DI PERTINACE, ED ALLA ELEZIONE DI DIDIO GIULIANO.

Elevazione innaspettata di Pertinace. Egli è riconosciuto dai soldati, dal senato e dal popolo. Egli offre ad altri l'impero. Questo egli accetta con ripugnanza, i titoli consueti con modestia. - Storia di Pertinace avanti la di lui elevazione. Di lui imprese. Di lui carattere. Lodi ad esso date dagli storici. -Saggia economia di Pertinace. Riforma gli abusi che sotto Commodo eransi introdotti. Incorre l' odio de' soldati. Questi formano alcune congiure, che Pertinace riesce a comprimere. Leto promuove la sedizione. Gli ammutinati entrano in Roma e nel palazzo. Pertinace viene assassinato. - L'impero proposto in vendita al migliore offerente. Viene accordato a Giuliano. Dispareri degli storici. - Osservazioni șulla venalità de' soldati, sul degradamento loro e sulla deviazione dai principi professati sotto il governo repubblicano, sulle conseguenze della loro demoralizzazione.

S. 1. Dopo la uccisione di Commodo, Leto ed Eclecto recaronsi tosto da Elvidio Pertinace che essi più d'ogni altro giudicavano degno dell'impero.

Credette egli sulle prime, che ad assassinarlo venissero d'ordine dell'imperatore, e giacendo nel sno letto, disse loro che da lungo tempo la morte attendeva, che data si era a tutti gli amici di M. Aurelio. Leto, ammirando il di lui coraggio, gli disse che trattavasi di elevarlo all'impero, al che Pertinace non diede retta finchè informato non su esattamente della morte di Commodo, ed allora con Leto al campo recossi delle guardie, spargeudosi intanto nella città che morto era di morte naturale Commodo, e che Pertinace regnava in di lui vece. Una allocuzione di Leto, ed altra di Pertinace medesimo nella quale si contenevano grandi promesse, indussero que' soldati a riconoscere il nuovo imperadore; solo generò qualche timore una frase del discorso di Pertinace, nella quale la riforma promettevasi di molti abusi, che quelle truppe ansiose erano di conservare. Il nuovo sovrano coronato d'alloro, dopo i soliti sacrifizi fu condotto al senato, ricevuto con gioja dai consoli e dai padri coscritti, e fino da Pompejano, che non potè a meno di non dolersi della tragica fine di Commodo; e Pertinace tanto dolce mostrossi, che lo sollecitò ad assumere egli stesso l'impero. Ai senatori pure chiese di essere dispensato da quell'incarico, e propose in di lui vece Acilio Glabrione, che descendente dicevasi da Anchise; nè mai si arrendette se non allorchè Glabrione e tutti i senatori dichiararono non volcre essi ricono-

scere altro sovrano fuorchè Pertinace. Divenuto per tal modo imperatore, benchè contro sua voglia, e salutato col titolo di Augusto, una orazione pronunzio, ringraziando il senato, che con grandissimi applausi fu ricevuta. I consoli, giusta il costume che di recente erasi introdotto, un panegirico recitarono di Pertinace; ma uno di essi, detto Falcone, udendo le lodi che da Pertinace si davano a Leto capitano delle guardie, ingiuste nominò quelle lodi, perchè attribuite ad un ministro delle crudeltà di Commodo. Pertinace gli rispose tranquillamente, che troppo giovane egli era, e che imparato non aveva ancora ad ubbidire, giacchè Leto eseguiti aveva gli ordini del sovrano, fors' anche suo malgrado, e provato aveva alla opportunità quali fossero i di lui sentidiedero a Pertinace i titoli pomposi menti. Si uniti alla dignità imperiale, e quello perfino di Padre della patria, che dato non erasi mai ad alcuno il giorno stesso della sua elevazione. Egli ottenne quello pure di principe del senato, che più non erasi ad alcuno attribuito dopo la caduta della repubblica, ed il nome di Augusta su offerito alla moglie di lui Flavia Tiziana, come quello di Cesare al di lui figlio. Egli non acconsentì tuttavia che quegli onori compartiti fossero alla moglie, la di cui condotta non approvava; ed al senato dichiard che il figlio assunto avrebbe il titolo di Cesare, allorchè lo avesse meritato, nè permise tampoco, che quel fanciullo ancora tenero pasche allevato fosse presso un di lui avo materno, lontano dall'ozio e dal tumulto della corte. Recatosi al palazzo dopo la visita de' templi, un banchetto diede a tutti i magistrati per essere quello il primo di dell'anno, secondo l'antico costume che solo era stato da Commodo violato. Dione Cassio scontrossi allora la prima volta con Pompejano, che veduto non aveva giammai al tempo di Commodo, cessate essendo a quell'epoca tutte le infermità, che in quel periodo pretestava.

2. Nato era Pertinace nell'anno 126 dell'era volgare in un picciolo villaggio allora detto Villa Martis in poca distanza da Alba in Piemonte. Il di lui padre era stato schiavo, ed il mestiere esercitava di carborajo; dicesi anzi che il cognome di Pertinace ottenesse, perchè continuare voleva ostinatamente in quell'esercizio, dal quale il padre lo distolse facendolo erudire nelle lettere greche e latice, che egli insegnò quindi in Roma ed anche forse in Alba. Ma non contento di questa nuova professione, si diede alla milizia; servì nella Siria sotto Antonino, e fu elevato al grado di centurione, e sotto Aurelio il comando ottenne di una coorte, e quindi militò nella Inghilterra, nella Mesia, in Italia e nella Germania, dove comandò altresì la flotta romana, e passò quindi nella Dacia, della quale secondo Capitolino fu creato governatore. Deposto, come già si disse, da Aurelio per alcun

dubbio insorto che egli all'impero aspirasse, e poscia riconosciuto innocente, su nominato senatore, pretore e comandante della prima legione, colla quale militò nella Rezia, e da quella cacciato avendo i Germani, ottenne in guiderdone il consolato. Egli era stato pure spedito nella Siria contra Avidio Cassio, quindi nell'Illirio; governate aveva le due Mesie, poi la Dacia e la Siria, e tornato in Roma, era stato da Perenne confinato come in una specie di esilio nella Liguria. Narrasi che in quel tempo la patria adornasse di bellissimi edifizi, ma conservata volesse nella sua umiltà la capanna del padre. Dopo la morte di Perenne era stato spedito in Inghilterra onde riformare la militare disciplina, nella quale missione incontrati aveva grandissimi pericoli; proconsolo era stato eletto dell' Africa e quindi governatore di Roma. Erodiano commenda la di lui saviezza, il di lui valore straordinario ed il di lui carattere esente da qualunque rimprovero; Dione loda la di lui bontà e la di lui seria applicazione ai pubblici affari, e grave lo dice senza fierezza, dolce senza indolenza, prudente senza astuzia, frugale senza avarizia, grande senza orgoglio; Aurelio Vittore ha tutto ristretto in una frase. dichiarandolo vero amico dell'uman genere e zelante partigiano degli antichi costumi. Capitolino. lodandolo alcuna volta, gli ha rinfacciato avarizia. e mancanza di sincerità e di buona fede; ma quello scrittore, posteriore di un secolo, non puo essere

opposto alla autorità di Dione e di Erodiano contemporanei; e il solo Giuliano complice lo ha supposto della congiura tramata contra Commodo.

3. Esausto trovando il pubblico tesoro, volle Pertinace che fondate fossero, e convertite in danaro le statue di Commodo abbattute, e vendere fece al maggiore offerente le armi, i cavalli, i vasi ed i piatti d'oro e d'argento, e tutte le masserizie di quel principe, e persino tutte le di lui concubine. Un antico scrittore ci ha conservato memoria di un carro venduto in quella occasione tra gli oggetti più preziosi, il quale nel suo corso le ore indicava della durata del viaggio, ed anche il numero delle miglia che il carro aveva percorso. Una simile invenzione, antica tanto, e probabilmente italiana, è stata riprodotta come novità ne' tempi moderni. Col prodotto di quelle vendite ottenne egli di che pagare le guardie pretorie, i debiti di Commodo, ed anche un generoso donativo al popolo. Ai privati da Commodo spogliati tutti i beni restitui; richiamò gli csiliati per supposta fellonia e severamente puni i delatori; dichiarò pubblicamente che eredità o legati non riceverebbe da alcuno, e disse che meglio la povertà amava, che non una opulenza ingiustamente acquistata. Le tasse aboli inoltre ed i pedaggi, che forse per la prima volta erano stati imposti da Commodo su i fiumi, su i porti e su le pubbliche vie; nè permise giammai che il di lui nome si ponesse, come era di costume, sui confini dei domini

imperiali, dicendo che non ad esso, ma al pubblico appartenevano. Con un dolcé e moderato reggimento ottenne egli l'amore del senato e del popolo; ma lo sdegno eccitò delle guardie ed anche di Leto loro capitano, che elevato lo avevano all' impero, frenare volendo la militare licenza. Tentato avevano di già le truppe alcuni giorni dopo la di lui elevazione, di conferire la sovranità a Triario Materno Lascivio, il quale fuggito loro mani era volato ad assicurare Pertinace della sua fedeltà, e quindi era uscito di Roma; Pertinace aveva allora calmata la sollevazione, i privilegi confermando a quelle milizie accordati da Commodo. Ma i soldati malcontenti della severità, colla quale l'imperatore studiavasi di contenerli, vollero innalzare all'impero il console Falcone. Pertinace che ad Ostia trovavasi affine di provvedere la città di viveri, tornò in Roma, e di Falcone si dolse nel senato; ma allorchè quel corpo condannare lo volle come nemico dello stato, si oppose al decreto. dicendo che alcun senatore sotto il di lui governo punito non sarebbe di morte. Falcone ritirossi tranquillamente alla campagna, ed alcuni storici opinano, che egli ignorasse interamente il disegno delle guardie. Queste però eccitate da Leto, che non abbastanza credevasi dall'imperatore ricompensato, dichiararono apertamente che più a Pertinace obbedire non volevano; e Leto affine di infiammare maggiormente il loro sdegno, alcuni di que' soldati fece mettere

a morte, fingendo che questo si facesse d'ordine dell'imperatore che di nulla era consapevole. Trecento di essi più arditi lasciarono il campo, ed in Roma entrati colle spade sguainate, si presentarono al palazzo, del quale loro furono aperte le porte da alcuni ufficiali e da alcuni liberti, mentre le altre guardie fuggivano. Pertinace avvertito dalla moglie, che le guardie si erano ammutinate e già trovavansi nel palazzo, Sulpicio di lui suocero governatore di Roma spedì al campo affinchè il tumulto calmasse, e a Leto impose di contenere i rivoltosi che nel palazzo entravano; ma questi copertosi il viso, ritirossi alla sua casa. Gli amici che con Pertinace trovavansi, lo consigliavano a nascondersi fintanto che il popolo giugnesse al di lui soccorso; ma egli disse che indegno sarebbe quell'atto di un imperatore, e presentatosi coraggiosamente ai ribelli, chiese loro se venuti erano per trucidare il loro sovrano, mentre obbligati erano a disenderlo. Rappresentò loro altresì la malvagità di quella condotta, il disonore di cui si coprivano, e l'orrore del tradimento dipinse con tanta energia che già cominciavano gli ammutinati a ritirarsi. Ma certo Tausio, nativo di Tongres, avendo lanciato il suo dardo nel petto all'imperatore, dicendo che quello i soldati gli inviavano, gli altri si gettarono a gara sopra di lui, ed a colpi di spada lo uccisero, non opponendo egli alcuna resistenza, e solo pregando il cielo a vendicare il di lui sangue. Il solo Eclecto lo difendette finchè egli pote, ferì alcuni soldati e cadde morto egli stesso. I soldati portarono in trionfo al campo la testa di Pertinace posta in cima ad una lancia, o piuttosto al campo si ritirarono, temendo che il popolo accorresse ed irritato si mostrasse di quell' assassinio. Non si udirono di fatto che gemiti e lamenti da ogni parte, e molti del popolo furibondi la vendetta chiedevano dei soldati uccisori. Pertinace vissuto era circa 67 anni, e regnato aveva secondo Dione 87 giorni. Il di lui corpo fu onorevolmente seppellito nella tomba gentilizia della di lui moglie, e colà fu anche deposto il di lui capo.

4. Sulpicia a Sulpiciano, suocero di Pertinace che era stato spedito al campo dei Pretoriani affine di sedare il tumulto, udita avendo quasi contemporaneamente al suo arrivo la morte di Pertinace, e veduta arrivare la di lui testa sanguinosa, non arrossì di chiedere l'impero ai soldati, lordi ancora del sangue del di lui genero; ma que' perfidi, non paghi del danaro che egli loro offeriva, fecero pubblicare dai baloardi, che l'impero sarebbe conferito a quello che maggiore somma di danaro loro accordasse, e per tal modo divennero essi pubblicamente i venditori dell'impero. Allorchè giunse l'avviso di questa proclamazione in Roma, Didio Giuliano che il più ricco era di tutti i cittadini. sedeva ad un banchetto coi di lui amici, i quali tra i bicchieri proposero che egli avrebbe potuto

concorrere a quel mercato. Giuliano eseguì il consiglio; corse rapido al campo, ed ai soldati rappresentò destramente, che Sulpiciano non ad altro fine studiavasi di guadagnarli se non per vendicare un giorno la morte del di lui genero; e dal canto suo promise che il sistema delle milizie rimesso sarebbe come era ai tempi di Commodo, e come dai soldati desideravasi. Ma i soldati deliberare non vollero se non in vista del danaro ed in favore di quello che più ne offeriva; e quindi molte volte le offerte andarono accrescendo Sulpiciano nel campo e Giuliano alla porta. Questi tutto ad un tratto la somma aumentò fino a 5000 dramme per ciascun soldato ed a 6250 da sborsarsi all'istante; ed allora fu tosto proclamato imperatore colla sola condizione, che al di lui rivale Sulpiciano perdonerebbe. Questo è il racconto fedele di Dione e di Erodiano; il solo Sparziano narra che il senato riunito si era dopo la morte di Pertinace, e che Giuliano giunto troppo tardi mentre già chiuse erano le porte, fu consigliato da due tribuni del popolo ad assumere egli stesso l'impero; che questi credendo già proclamato dalle guardie Sulpiciano, rispose essere l'impero già conferito; ma che que' tribuni lo conclassero quasi a forza nel campo, dove Augusto fu salutato non senza avere promesso di rispettare la memoria di Commodo ed essersi obbligato al pagamento della somma superiormente indicata, il che torna quasi allo stesso principio, giacchè i soldati

- In concorso di due pretendenti decidettero la quistione in favore del maggiore offerente. Erodiano parla apertamente di una licitazione; parla dell' impero projetto e vilipeso con quell' indegno mercimonio, delle ricchezze vantate da Giuliano al piede dello steccato, della di lui ammissione nel campo, essendosi fatto passare al disopra delle mura, del timore perfino col quale i soldati lo introdussero nella città, formando intorno ad esso la testuggine, onde non essere offesi dalle tegole, ben consapevoli di avere vilmente venduto quello che ad essi non apparteneva.
- 5. Questo fatto non puo a meno di non destare una grandissima sorpresa in tutti i lettori, mostrando al tempo stesso da un lato una soldatesca avida, viziosa e prepotente, dall'altro un senato imbecille ed un popolo avvilito, che un padrone, qualunque egli si fosse, riceveva dalle mani di poche milizie indisciplinate. Il filosofo però, seguendo con occhio attento le diverse vicende alle quali Roma fu esposta dopo la caduta della repubblica, non puo non vedere chiaramente nella concatenazione degli avvenimenti il principio e la ragione sufficiente della demoralizzazione delle armate, e quindi del potere da esse acquistato in mezzo ad un popolo interamente corrotto e degenerato dalla antica virtù. Il regno solo di Tiberio presenta l'esempio funesto di molte sollevazioni delle armate, che ebbero luogo nella Pannonia, nella Mesia, nella Germania superiore ed inseriore, ed in tutte quasi le provincie ove i Ro-

mani guerreggiavano. Queste sollevazioni incognite erano in tempo del reggimento repubblicano; nè altro indizio si trova in quella età se non di alcuna parziale sommossa, cagionata il più delle volte dalla parte stessa che i soldati come cittadini pigliavano alla pubblica amministrazione, talvolta da alcun malcontento delle truppe verso i duci loro, e prodotta tal' altra dal solo ardore di combattere o dallo zelo per lo pubblico vantaggio. Ma que' soldati, tolti dal popolo medesimo e mossi a combattere dal solo amore della libertà e della patria, pugnavano per i loro numi, per le loro case, per le loro famiglie, per loro medesimi, per la loro grandezza, per la loro prosperità; non erano stipendiati ma nutriti; non erano dominati ma condotti; non erano guidati dal capriccio di un uomo, ma solo dal pubblico interesse, dal pubblico vantaggio, da un sentimento di gloria a tutti e ad essi pure comune. I triumvirati e le gare insorte tra i triumviri, diedero la prima scossa a questo sistema di milizia nazionale; e que' duci preponderanti che tra di loro lottavano, altro mezzo non trovarono per indurre i soldati che la loro patria disendevano, ad abbracciare il loro partito, se non quello di offerire loro a gara donativi e stipendi più generosi. Cominciò per tal modo la demoralizzazione de' soldati; cominciarono allora le armate a vestire il carattere di mercenarie, e ad essere mosse non più dal pubblico, ma bensì dal privato interesse, dall'amore del guadagno, dalla

cupidigia delle ricchezze; quindi sotto Cesare si videro i primi sintomi di rubellione nelle armate, e Cesare stesso non potè alcuna volta frenarle se non a stento. Questo spirito di rivolta si propagò sotto Augusto; crebbe sotto Tiberio, e sotto gli imperadori successivi i soldati divenuti sempre più schiavi degli imperadori medesimi, cioè allettati e vincolati dalle loro liberalità, dai loro donativi, dalle loro promesse, non furono già più una parte eletta del popolo, ma formarono una classe d'uomini interamente separata, che col popolo medesime rivalizzava, e che, sovente dichiaravasi nemica del popolo, attaccata mostrandosi solo all'interesse del sovrano e talvolta del tiranno. Non è quindi maraviglia se le truppe, formando un corpo a parte nello stato, turbarono sovente la politica dello stato medesimo; se si opposero talvolta all'interesse della nazione, se nelle elezioni degli imperadori si intrusero, se alcuna volta disposero dell' impero, come avvenne nelle elevazioni di Galba, di Ottone, di Vitellio e di Vespasiano; se finalmente rinfrancate da questi esempj e predominate da uno spirito di corruzione universale, giunsero a proporre l'impero in vendita, e ad accordarlo per licitazione a chi loro offeriva una somma maggiore. La storia naturale del cuore umano conduce a questi risultamenti, e le osservazioni che ne nascono, mentre servono a rendere ragione della caduta del romano impero, che allora si andava preparando; sono

pur troppo applicabili a tutti i traviamenti politici delle nazioni, ed alle vicende di tutti i tempi antichi e moderni. - Degno è di osservazione che Aurelio Vittore, forse per manifesto inganno, Pertinace asserisce trucidato dai soldati con numerose ferite per sola scelleratezza di Giuliano di lui successore; ma potrebbero pure riflettersi che in quell'epoca a tale grado giunta era la corruzione de' costumi, che a tutti quasi i nuovi sovrani ed a molti ancora giustamente imputavasi lo avere abbreviato i giorni de' loro antecessori. La cronaca di Cassiodoro esclude qualunque menzione di Didio Giuliano e di Pescennio, e l'impero da Pertinace sa passare immediatamente a Severo. Eutropio, forse seguendo Vittore, della morte di Pertinace accusa i pretoriani, ed insieme anche Giuliano, che con gravissimo errore nomina Salvio in vece di Dilio.

## CAPITOLO XXXI.

DELLA STORIA D'ITALIA DALLA MORTE DI PERTINACE SINO A QUELLA DI SETTIMIO SEVERO.

Nuovo quadro di varj pretendenti contemporanei all' impero. Situazione politica dell' impero romano. -Vita privata di Giuliano. Varie sentenze degli storici intorno ad esso. - Egli si presenta al senato el è confermato imperadore. Disapprovazione del popolo. Malcontento generale. Tolleranza di Giuliano. - Notizis di Albino. - Di Pescennio Negro. - Di Severo.-Avvisi giunti in Roma delle loro mosse e delle sollevazioni delle armate. Si tenta inutilmente di guadagnare quella di Severo. Condotta tenuta in quell' incontro da Giuliano. Severo ricusa di essergli associato nell'impero. Giuliano è abbandonato de tutti. Viene privato con decreto senatorio dell'impero. Di lui uccisione. - Deputazione spedita a Severo. Disposizioni da esso pigliate avanti di entrare in Roma. Di lui ingresso pomposo. - Tumulto delle truppe che accompagnato avevano Severo. Egli affetta dolcezza e si guadagna il favore del senato e del popolo. Si dispone a marciare contra Pescennio. Ricompone le sue guardie. Parte da Roma e tutto prepara per la guerra. - Disposizioni pigliate da Pescennio. Guerre tra esso e Severo. Disfatta e morte di Pescennio. Operazioni di Severo dopo la vittoria. Altre guerre di Severo nell'Oriente. Presa

di Bizanzio. Severo volge le sue armi contra Albino. Tenta di farlo perire a tradimento. Albino passa con grandi forze nelle Gallie. Severo si muove ad incontrarlo. Primi fatti parziali. Battaglia di Lione. Disfatta e morte di Albino. Disposizioni pigliate da Severo dopo la vittoria. Di lui crudeltà. Egli s'incammina a Roma. - Spavento di quella città. Prime azioni di Severo. Atti di crudeltà. Esige per insulto l'apoteosi di Commodo. Parte per l'Oriente. - Guerra contra i Parti. Assedio e presa di Ctesifonte. Caracalla associato all'impero. Geta dichiarato Cesare. Severo torna nella Siria. Rivolta dei Caledonj. Severo attacca Barsema. È respinto due volte da Atra, Altre crudeltà di Severo. Egli passa nella Arabia, nella Palestina, in Egitto. Disposizioni date in quelle provincie. - Plauziano favorito di Severo. Ritorno di questi in Roma. Nozze di Caracalla e Plautilla. Uccisione di Plauziano. Giuochi secolari. Riforme di Severo nell'amministrazione della giustizia. Saggia di lui economia. Di lui opere pubbliche. Nuove crudeltà di Severo. Guerra nella Britannia. Severo si reca in quell'isola. Astuta di lui condotta. Devasta le terre dei Caledonj e conchiude con essi la pace. Muro costrutto contra que' popoli. Opinioni diverse sulla situazione di quel muro. - Malattia di Severo. Attentato di Caracalla alla vita del padre. Rivolta di varj popoli di quell'isola. Nuovo attentato di Caracalla per detronizzare Severo. Fermezza di questo principe. Di lui morte. - Di lui carattere. Osservazioni critiche.

- S. 1. Un impero esposto pubblicamente in vendita non poteva a meno di non divenire l'oggetto della ambizione di molti, e quindi la storia entra ora in un periodo, nel quale in breve tempo si veggono molti sorgere ed aspirare al sovrano potere. Oltre la corruzione del popolo e la prepotenza delle milizie, dei quali elementi si è fatto alcun cenno nel precedente capitolo, è degna altresì di osservazione la situazione dell'impero romano in quell'epoca, solo nell' Europa, ed in una gran parte dell' Asia e dell' Africa. L' Italia tutta a fronte di Roma ridotta era ad una politica nullità, come lo erano tutte le provincie dell'impero; nè alcuno dei principi stranieri, per la maggior parte assai lontani e poco facoltosi, poteva in alcun modo immischiarsi nella condotta de' Romani, e nella politica del reggimento loro. Niun equilibrio di potere vi aveva quindi nell'Occidente; una immensa massa di popolo indolente era abbandonata all'arbitrio o al capriccio di un solo, e la scelta di quest'uomo che di uno straordinario potere si rivestiva, non dipendeva più dal voto del senato e del popolo, nè dalle considerazioni di una legittima successione, ma dall'arbitrio di poche guardie tumultuanti, o di alcun corpo isolato della armata che abbastanza forte credevasi per dare un padrone al mondo.
- 2. Se milanese era Salvio Giuliano, come altrove si è con buoni argomenti dimostrato, da una

famiglia originaria di Milano discendeva M. Didio Severo Giuliano, la di cui madre abbiatica era di quel celebre giureconsulto. Nato era egli nell'anno 133 dell'era volgere, ed educato dalla madre di M. Aurelio, quindi elevato da questi alle cariche di questore, di pretore e di governatore della Gallia Belgica, nella quale respinto aveva con molto valore i Cauci, ed ottenuto quindi l'onore del consolato. Comandato aveva pure nell'Illirio, e quella provincia difesa contra alcuni popoli vicini; governata aveva quindi la bassa Germania, e passato poscia a provvedere Roma di viveri, trovato erasi sotto Commodo in pericolo della vita, perchè creduto complice della cospirazione di Salvio Giuliano di lui zio materno, ed era stato per alcun tempo rilegato a Milano, il che serve certamente di conferma della accennata di lui origine da una famiglia di questa città. Da Commodo tuttavia era stato assoluto, eletto al governo della Bitinia, e quindi console insieme con Pertinace. Ricchissimo era, come già si disse, ma avaro, se crediamo a Dione, e prodigo soltanto nel soddisfacimento di vergognose libidini, il che anche da Erodiano si accenna. Si narra che ambizioso fosse per carattere e turbulento; che inconsideratamente parlasse, non vergognandosi di dire le cose più stravaganti, e che eccitato avesse i soldati alla uccisione di Pertinace, sebbene un nepote di lui sposato ne avesse la figlia. Erodiano pure dice che disprezzato era a cagione della sua intemperanza ne' piaceri, ed il solo Sparziano asserisce avere egli sostenute tutte le cariche con piena integrità; in un luogo però lo taccia di sordida avarizia, perchè ridotto avesse il suo vitto a semplici legumi, in altro di intemperanza nel mangiare; soggiugnendo che deriso era, perchè il suo tempo perdeva nel giuocare ai dadi, e perchè in età provetta armeggiava alla foggia de' gladiatori. Finisce col dire che tanto era egli pieno di bontà ed affabile, che dopo il di lui imalzamento all'impero solo rimproverare gli si poteva il mancare di dignità.

3. Elevato all' impero, nominò tosto capitani delle guardie, a richiesta del corpo medesimo, Flavio Geniale e Tullio Crispino; ed il nome assunse di Commodo affine di compiacere a que' soldati, i quali in ordine di battaglia al senato lo accompagnarono. Il popolo ridotto all'avvilimento, non si oppose, ma non acclamò il nuovo sovrano, ed in distanza si udivano ancora le più atroci imprecazioni. Un popolo, non ancora del tutto avvilito, rode in silenzio le sue catene; e se già non ha imparato a tacere, si accontenta di sfogare copertamente i suoi sentimenti di disapprovazione. I senatori, sebbene in gran parte scontenti ed irritati ancora dell' innalzamento di Ginliano, vennero ad incontrarlo con finta gioja, e Dione confessa che egli partecipò della loro debolezza. Giuliano parlò con dignità al senato, pregandolo a confermare la elezione de' soldati ; e quel corpo non lasciò di stendere tosto un decreto nel

quale l'impero ad esso si accordava, il tribunato e la giurisdizione proconsolare, ed alla di lui famiglia la patrizia dignità. Auguste surono parimente dichia rate Scantilla di lui moglie e Didia Clara di lui figlia. Giunto al palazzo, seppellire fece il corpo di Pertinace; ma secondo Capitolino, tutta la notte passò in grande angoscia, atterrito dalla vista di quel cadavere e dubbioso di incontrare una sorte eguale; mentre Dione narra che veduta avendo la cena frugale che a Pertinace erasi apparecchiata, altra ne fece imbandire assai lauta, non curandosi che il corpo di Pertinace rimanesse dove era stato ucciso. Il giorno seguente tutti i senatori e i cavalieri ricevette cortesemente, a ciascuno secondo l'età loro respettiva i nomi attribuendo di padre, di fratello e di figlio: Il senato pure ringraziò della autorità compartitagli, ed allora, dice Capitolino, fu nominato Padre della patria, titolo che in alcuna di lui medaglia non si ravvisa. Recossi quindi al Campidoglio ad offerire i soliti sacrifizi, circondato e festeggiato da tutti i senatori; ma il popolo con uno sforzo impotente caricavalo di imprecazioni e di rimproveri, lusingandosi di indurlo per tal modo ad abdicare la autorità usurpata. Tentò egli di calmare la plebe col prometterle danaro; ma que' cittadini che mancavano di coraggio per opporsi ai di lui attentati, elibero la generosità di gridare che danaro da esso non volevano. Fu egli dunque costretto a spignere i soldati contra il popolo, ed a farsi aprire per tal

modo il passaggio, nella quale occasione molti furono uccisi e feriti, ed il popolo ne fu maggiormente irritato. Finalmente tutta la plebe corse all'armi, e recossi al circo, dove l'imperatore assisteva ai giuochi solenni; egli udì le maledizioni che contra di lui si lauciavano, udì il popolo implorare il soccorso delle armate lontane, udì risuonare il nome di Pescennio Negro che un' armata comandava nella Siria; e secondo Sparziano, con incredibile pazienza egli sopportò tutte le ingiurie durante il breve suo regno, dando a vedere la maravigliosa dolcezza del suo carattere. Repentino genero di Pertinace nominò prefetto di Roma invece di Simpliciano, e per rendersi grato ai soldati, la disciplina o piuttosto gli abusi ed il disordine restituì nello stato in cui trovavansi sotto Commodo.

4. Comandavano intanto le armate romane Clodio Albino nella Inghilterra, Settimio Severo nell' Illirio, Pescennio Negro nella Siria. Albino discendente dei Postumi, nato era ad Adrumeto nell' Africa, studiate aveva le lettere greche e latine, e scritto ancora un trattato della agricoltura. Datosi al mestiere dell'armi, comandato aveva nell'Illirio e nella Bitinia; trattenuti aveva i suoi soldati dallo abbracciare il partito di Cassio, con che procurato erasi l'onore del consolato; governato aveva quindi le Gallie, ed alcune vittorie riportate sui Frisii, e per ultimo passato era al governo dell'Inghilterra. Già si è notato che Commodo offerto gli

aveva il titolo di Cesare, che egli però non assunse; e Capitolino narra, che sparsa essendosi in quell'isola una falsa notizia della morte di Commodo, Albino esortato aveva i soldati a distruggere la monarchia, ed a ristabilire il governo repubblicano. Commodo, secondo quello storico, avrebbe per ciò spedito Giunio Severo ad occupare il di lui posto; ma Severo non sarebbe giunto tra i Britanni se non dopo la notizia della morte di Commodo. Certo è che M. Aurelio lodato aveva il di lui zelo per la militare disciplina, tuttochè tacciato fosse di eccessiva severità, alcun errore non perdonando neppure ai centurioni, dei quali alcuni aveva fatto crocifiggere. Tacciavasi pure di durezza coi domestici, colla famiglia e perfino colla moglie, e dicevasi che non curante egli stesso de' costumi, nè del pudore, inesorabile mostravasi nel punire il vizio contra natura. Un complesso singolare di vizi e di virtù lo aveva fatto nominare il Catilina del suo secolo. Non tutto però puo credersi a Capitolino, giacchè egli narra che in una sola colezione mangiasse 500 fichi, 100 pesche, 10 poponi, 100 beccafichi e 400 ostriche. Doveva però essere eccessivamente vorace; e mentre alcuna volta astenevasi totalmente dal vino, ne beveva altre volte con eccesso; e malgrado tutto questo, il di lui biografo lasciò scritto, che alcun principe non era mai stato al pari di esso amato dal senato.

5. Pescennio Negro Giusto, come vedesi scritto

## 342 LIBRO II. PARTE III.

in alcune medaglie, nato era in Aquino, e benchè povero e mancante di istruzione, dal grado di centurione passato era alle prime cariche dello stato, ed anche al consolato a richiesta delle truppe che egli comandava. Secondo Erodiano, fu egli valente guerriero, console illustre e sfortunatissimo imperadore. Certo è che studiosissimo fu di mantenere la militare disciplina, e due tribuni fece lapidare, ( genere di supplizio tra i Romani sconosciuto ), perchè trattenuto avevano parte dello stipendio delle truppe, e fu in procinto di far decapitare dieci soldati che rubato avevano un pollo. Ai soldati in generale non permetteva l'uso del vino mentre guerreggiavano, e richiesto in Egitto di moderare quel divieto, rispose non lontano essere il Nilo. Egli però dava il primo l'esempio della temperanza e della frugalità, camminava sempre a piedi col capo scoperto, ed a tutte le fatiche e le privazioni sottomettevasi. Narrasi che imitare volesse Mario ed Annibale, e ad un oratore che lo colmava di lodi dopo che le truppe salutato lo avevano imperatore, ingiunse di parlare di que' due grand' uomini, e di riserbare a lui gli elogi dopo la morte. Benchè rigido e severo per carattere, nella Siria contribuì a divertire il pubblico con feste e spettacoli, il che caro lo rendette a quelle popolazioni, Variano gli acrittori sul punto dei di lui costumi, perchè mentre Sparziano lo rappresenta come modello di pudicizia, Aurelio Vittore lo dipigne immerso nelle più infami dissolutezze. Forse meglio d'ogni altro caratterizzollo *Dione*, dicendolo non meritevole di molte lodi, nè di molto biasimo; se crediamo però ad *Erodiano*, amato era e stimato generalmente, e dal popolo romano desiderato imperatore.

6. Severo, nato a Lepti nella Libia Tripolitana, descendente però da famiglia senatoria, e nepote di due consoli, studiato aveva le lettere greche e latine nell'Africa e quindi in Roma, e datosi alla eloquenza ed alla filosofia, riuscito era secondo Eutropio, Aurelio Vittore e Sparziano, eccellente in tutte le arti liberali. Dione però dice che maggiore fervore aveva per lo studio, che non talenti naturali, e Sparziano stesso confessa che perduto non aveva giammai l'accento africano. Studiata aveva la giurisprudenza con Papiniano sotto Cervidio Scevola, noto per vari titoli delle Pandette; sembra altresì che alcuna cognizione avesse egli della medicina, ed istrutto fosse anche nella astrologia giudiziaria. Si esercitò alcun tempo nel foro; ottenne quindi il governo della Sardegna, il comando delle truppe nell' Africa come luogotenente del proconsolo, il governo della Gallia Narbonese, il proconsolato della Pannonia e quello della Sicilia. Tornato in Roma, fu elevato al consolato, e quindi comandò le armate dell'Illirio che le rive del Danubio difendevano. Due mogli ebbe, l'una detta Marzia, l'altra Giulia nata ad Emesa nella Siria, che egli impalmò

solo, perchè l'oroscopo di lei annunziava dovere essa farsi sposa di un sovrano. Da questa ebbe quattro figli, Bassiano più conosciuto sotto il nome di Caracalla, Geta che nacque in Milano il giorno 27 di maggio dell'anno 180 dell'era volgare, e due figlie. Si rinfacciava a Giulia una eccessiva scostumatezza, e Plauziano l'accusò di avere cospirato contra la vita del marito e di molti altri delitti, allorchè Severo fu asceso al trono; forse affine di allontanare questi sospetti e di formarsi una onorevole reputazione, si diede essa allo studio della filosofia, e circondossi di sofisti, di geografi, di matematici, per la qual cosa passò il nome di lei con onore nelle storie di Filostrato. Severo dicevasi l'uomo il più attivo, il più vigilante, il più laborioso, il più intraprendente di tutto l'impero; prevedeva l'avvenire, calcolava le sue azioni, costante e violento era nell'amore come nell'odio, e tutto era pronto a sacrificare al suo interesse ed alla sua ambizione. Semplice nel vestire, sobrio e frugale per ordinario, mostravasi alcuna volta intemperante nel bere; viveva familiarmente coi soldati, ed assoggettandosi egli il primo alle fatiche, guadagnato ne aveva l'animo, e ne otteneva ciò che egli voleva.

7. Mentre Giuliano in Roma sforzavasi di conciliarsi l'affetto del popolo contra di lui irritato, l'avviso ricevette che Pescennio era stato riconosciuto imperatore da tutti i popoli dell'Oriente e

dalle truppe che egli comandava. Simile avviso giunse pure dall' Illirio, dove Severo era stato dall' armata proclamato Augusto, e ricevuto aveva pure il giuramento di fedeltà dalle truppe che nelle Gallie trovavansi. Tutte le provincie e le città dell' Europa, ad eccezione di Bizanzio, riconosciuto avevano Severo, cosicchè lasciando egli una parte delle truppe sul Danubio, si incamminò verso Roma. Siccome però egli alcuna gelosia nudriva di Albino, gli scrisse amichevolmente, dichiarandogli che adottare lo voleva ed il titolo gli conferì di Cesare, che Albino assunse alla testa della armata con tutte le insegne di quella nuova dignità. Alcuna cura non prese di Pescennio, forse perchè il carattere di lui conosceva, che prestato non si sarebbe ad alcuna trattativa. Giuliano ottenne dal senato che Severo dichiarato fosse pimico della patria non meno che tutti i di lui soldati, se dentro un termine stabilito non lo abbandonavano. Si spedirono ancora deputati a quella armata per indurla ad abbracciare il partito di Giuliano; uno di essi doveva assumere il comando delle truppe, un altro doveva mettere a morte Severo, tosto che abbandonato fosse dai soldati; ma que' deputati giunti al campo, in favore di Severo si dichiararono, ed i soldati animarono a continuare il loro viaggio ed a vendicare la morte di Pertinace. Giuliano pagò le somme ai pretoriani promesse, e volle che i militari esercizi riprendessero; ma que' soldati accostumati all'ozio, non mostrarono alcuna disposi3.6

zione a ripigliare le armi, come incapaci mostraroni i soldati dell'armata navale, che chiamati si erano da Miscno. Giuliano fece allora mettere a morte Marcia e Leto che principali autori dicevansi della uccisione di Commodo. Molti assassini spedi con promessa di magnifica ricompensa se Severo uccidevano, e se crediamo a Dione, tentando di ottenere il fine medesimo con magiche arti, il sangue sparse di molti bambini. Per colmo di sciocchezza cignere fece di steccati e di altre fortificazioni il palazzo, come se in quello avesse potuto sostenersi dopo avere tutto perduto. Severo intanto entrato in Italia, giunse a Ravenna, e senza combattere si impadronì di quella città e della flotta. Giuliano chiese al senato che spedite fossero le vestali a supplicare Severo a ritirarsi; ed essendo stata quella proposizione rigettata, fu sorpreso secondo alcuni storici da tale furore, che alcuni soldati domandò, perchè a trucidare si recassero tutti i senatori. Fatto però più tranquillo, andò egli stesso al senato, e chiese che con decreto Severo gli fosse associato nell'impero. Il decreto fu tosto spedito al campo per mezzo di un capitano delle guardie detto Crispino; ma Severo non solo il decreto rigettò, ma fece altresì uccidere il portatore del medesimo, che forse si sospettò assassino. Giuliano domandò consiglio al senato, che alcuno dargliene non poteva in quel frangente; armò dunque i gladiatori che a Capua trovavansi, e l'impero offerì a Pompejano, il quale scusossi

per la sua età provetta e per la debolezza della sua vista, che valida sarebbe stata, dice Dione, se veduto avesse alcun mezzo di salvare lo stato. I soldati dell'Umbria, che i passaggi custodire dovevano dell' Apennino, si dichiararono anch' essi in favore di Severo, ed allora Giuliano fu abbandonato anche dai pretoriani, ai quali Severo scritto aveva, promettendo di non recare loro alcuna molestia purchè ad esso non si opponessero, e gli dessero in mano gli uccisori di Pertinace. Giuliano si chiuse nel palazzo con Geniale altro de' capitani delle guardie e Repentino di lui genero. I pretoriani arrestato avendo gli assassini di Pertinace, ne diedero avviso al consolo Silio Messala; e questi adunato avendo il senato, un decreto su steso, col quale Giuliano era privato dell'impero e dannato a morte; Severo dichiarato imperatore, e Pertinace ammesso ai divini onori. Una deputazione di senatori illustri recò il decreto a Severo, pregandolo di venire tosto a Roma, ed una truppa di soldati fu spedita al palazzo per uccidere Giuliano. Questi con lagrime offerì di rinunziare all'impero, purchè la vita gli si concedesse; ed alcuni storici narrano, che egli protestasse di non avere fatto male ad alcuno, altri che la fede invocasse di Cesare, sotto il qual nome Severo indicava. Ma un soldato gregario lo decapitò, e secondo Aurelio Vittore il di lui corpo fu esposto agli insulti del pubblico, nè sepolto fu nella tomba de'suoi antenati se non dopo l'arrivo di

Severo. Il di lui regno non era durato se non il breve periodo di 66 giorni. In tutti que' tumulti però, in quelle lotte, in que' giudizi, non fu egli compreso giammai tra i complici della morte di Pertinace, il che l'inganno mostra di Aurelio Vittore e di Eutropio.

8. Severo trovavasi tuttora alla distanza di alcune giornate di cammino da Roma, e siccome le truppe teneva egli armate e disciplinate come se in paese nemico guerreggiasse, Roma ne fu spaventata. Cento senatori furono deputati a complimentarlo sulla di lui elevazione all'impero; egli li ricevette armato, e volle che visitate fossero le loro toghe onde scoprire se armi non avessero nascoste; gli accolse tuttavia con dolcezza, dono loro 700 monete d'oro, e loro permise di tornare in Roma o di rimanere al di lui seguito. Plauziano spedì egli ad arrestare i figli di Pescennio, e tutti gli usiciali che sotto di lui servivano, ed intercettato avendo lettere di Pescennio medesimo al senato ed editti per il popolo, li trattenne senza che neppure fossero letti. Avanti di entrare in Roma sece mettere a morte gli uccisori di Pertinace, e chiamati a se i pretoriani disarmati, mentre egli rinfacciava loro il delitto contra Pertinace commesso, circondare li fece insensibilmente dai suoi soldati. Chiuse quindi il suo discorso dicendo che malgrado la vergogna di cui coperti si erano, e la poca fedeltà che mostrata avevano anche a Giuliano, la vita loro accordava, purchè le

armi e i cavalli cedessero, e si ritirassero alla distanza di 100 miglia da Roma sotto pena della vita, se quel limite violavano. Colpiti furono essi da quelle parole come dal fulmine; ma circondati trovandosi, fino delle tonache loro si spogliarono, e si ritirarono confusi e dolenti. Un cavallo fu veduto seguire ostinatamente un pretoriano, il quale voltosi al fine lo uccise e tolse in seguito a se stesso la vita; e Dione persuaso mostrasi che quell'animale più pago fosse di morire che di perdere il suo padrone. Severo entrò in Roma con tutte le sue truppe armate, e le insegne dei pretoriani rovesciate. Alla porta solo scese da cavallo e all'abito militare sostituì la veste imperiale; i senatori portavano corone d'alloro, ed il popolo vestito di bianco mostrava con grida la sua gioja. La città era ornata di ghirlande e di tappeti o tappezzerie, che per la prima volta sono nominate nella storia in simili occasioni, almeno nell' Italia; su di molti candelabri ardevano profumi, e questi già adoperati eransi alcuna volta nelle solennità de' trionfi, come altrove si è notato. Severo offerì i soliti sacrifizi, e ritirossi al palazzo; ma i soldati si sparsero nella città; alloggiarono ove loro ne venne talento e fino ne' templi, ed il saccheggio minacciando, tutto pigliarono ciò che loro piacque senza pagarne alcun prezzo, il che il popolo irritò e rendette ad esso odioso il nuovo sovrano.

9. Il giorno seguente Severo recossi al senato,

ma accompagnato da numerosa truppa di arinati. Mentre egli parlava, que'soldati con grida sediziose chiesero una grandiosa somma di danaro, che accordata dicevano essi altrevolte a coloro, che condotto avevano Augusto in Roma. Spaventato fu il senato da quelle grida, e l'imperatore stesso mostrò alcun timore, l'oggetto ignorando della domanda. Uscì egli per calmare il tumulto, nè riuscì se non accordando ai soldati 250 dramme per ciascuno invece di 2500 che essi ripetevano. Al senato parlò quindi con bontà; e giustificata avendo alla meglio la condotta da esso tenuta, promise tutto quello che fatto avevano i migliori sovrani, e per modelli si propose M. Aurelio e Pertinace; giurò di non far mettere a morte alcun senatore, che giudicato non fosse dal corpo, ed un decreto fece altrest, perchè questa disposizione osservata fosse dai di lui successori. L'affetto si conciliò per tal modo dei senatori, i quali, benchè alcuni solo come astuto politico lo riguardassero, ed in lui temessero un secondo Tiberio, tutti i titoli gli accordarono e tutti gli attributi della imperiale dignità e della podestà tribunizia, della autorità proconsolare, del pontificato massimo lo rivestirono. Fu pure confermato ad istanza di lui il titolo di Cesare, che dato egli aveva ad Albino, e battute furono medaglie, ed erette statue ad onore di quel novello Cesare. Il popolo guadagnò pure Severo con liberalità copiose, delle quali le medaglie conservarono la memoria, e

più ancora colla solenne apoteosi di Pertinace, della quale Dione Cassio ha fatto un'ampia descrizione. Ma rivolgere dovevansi le armi contro Pescennio, e Severo non lasciò Roma senza proscrivere tutti gli amici ed i fautori di Giuliano, e per odio probabilmente del nome, fino l'editto perpetuo condannò di Salvio Giuliano di lui avo. Rinnovò quindi il corpo delle sue guardie, e quattro volte lo volle più numeroso del primo, il che riuscì di immenso aggravio al popolo, tanto più che lo stipendio di quelle truppe era assai maggiore di quello delle altre. Una innovazione fec'egli pure in quel corpo, che in addietro sceglievasi solo tra gli Italiani, gli Spagnuoli ed i Macedoni, e che egli volle scelto senza distinzione tra i più coraggiosi di qualunque truppa. Osservano Dione ed Erodiano, che questa disposizione il valore risvegliò di tutta l'armata, ma che i giovani Italiani privi di quella speranza, si disperdevano, e gladiatori facevansi o anche assassini. In quel periodo medesimo Severo le due sue figlie fece spose, l'una di Probo, l'altra di Ezio, che nominati furono al tempo stesso consoli; al primo fu offerta la prefettura di Roma, ma sul rifiuto di lui accordata venne a Domizio Destro. Partì quindi Severo al principio di luglio dopo avere ampiamente provveduta la città di grano, e si osservò che durante il di lui soggiorno in Roma, nominato non aveva una sola volta Pescennio. Il primo giorno dopo la di lui partenza le truppe si

ammutinarono in un luogo detto Saxa Rubra e Pietra rossa, ma la sedizione fu ben presto calmata; giunse pure in quel luogo Geta fratello di Severo, che ad alcun comando aspirava, ma Severo rimandollo al reggimento di cui era investito, e che non è dagli storici nominato. Furono parimenti in quel luogo a lui condotti i figli di Pescennio, che trattò con eguale bontà, come se stati fossero i propri di lui figli. Alle truppe dell'Illirio comandò di recarsi sollecite nella Tracia, e di aspettarlo colà; ad Eraclio di recuperare la Bitinia, che dichiarata erasi in favore di Pescennio; ad Albino nella Inghilterra di tenersi pronto a marciare colle sue truppe, qualora l'ordine ne ricevesse.

riconosciuto era imperatore dal senato e dal popolo, e che contra di esso si avanzava, ordinato aveva a tutti i governatori di chiudere le gole de' monti, e quelle specialmente del Tauro tra la Cappadocia e la Cilicia; e non contento di numerose leve fatte in Antiochia, chiesto aveva soccorso a tutti i principi vicini. Visitate aveva le fortificazioni di Bizanzio e lasciato colà numeroso presidio, ed assalita aveva la città di Perinto, detta da poi Eraclea, dove erano stati uccisi molti soldati ed anche alcuni ufficiali distinti di Severo. Il senato, adulare volendo quest' ultimo, dichiarato aveva per quell' atto di ostilità nimici del pubblico Pescennio ed Emiliano proconsolo dell'Asia, che l'uomo più avveduto re-

putavasi di quella età. Il solo Sparziano dice che i vantaggi riportati da Pescennio presso Perinto, padrone lo rendettero della Grecia, della Macedonia e della Tracia, e che allora propose questi a Severo di associarlo all'impero, del che Severo si rise. Severo ed Albino furono allora nominati consoli per la seconda volta, e Pescennio assunse pure di suo talento un secondo consolato, che su di alcune medaglie si ravvisa, e che è nella storia il primo esempio di uno scisma consolare. Tace la storia tutti gli avvenimenti di quella guerra, e solo ci presenta Severo sotto Bizanzio che assediare volle, ma che troppo forte riconoscendo per impadronirsene in breve; lasciò cinta solo da un corpo di truppe, passando con tutto il rimanente dell'armata il mare per recarsi contro Gizico, Emiliano oppose presso quella città valida resistenza, e molto sangue fu sparso; ma finalmente le truppe di Emiliano furono volte in fuga, ed egli fuggito da prima a Cizico, poi in altra città non nominata nella storia, fu preso e messo a morte d'ordine de' comandanti di Severo, giacchè non sembra che l'imperatore medesimo a quella battaglia si trovasse. Ben presto tra Nicea e Cio, città l'una e l'altra della Bitinia, si diede altra grande battaglia molto più sanguinosa tra Pescennio, che le sue truppe comandava in persona, e Candido valente guerriero, capitano di Severo. Dione nota che le due armate pugnarono con incredibile furore; ma Pescennio dopo immense

prove di valore fu obbligato a ritirarsi al di la delle gole del monte Tauro, le quali fu sollecito di custodire validamente. Scrisse allora Severo a Pescennio, che vivo lo avrebbe lasciato e tranquillo, se deposte avesse le armi, e congedate le sue truppe, al che Pescennio avrebbe acconsentito, se non fosse stato trattenuto da Aureliano suocero di alcuno dei di lui figli. Ritirossi egli dunque ad Antiochia, disegnando di arruolare nuove truppe, e contra Laodicea e Tiro, che dichiarate eransi in favore di Severo, spedi un corpo di Mauritani, che quelle città saccheggiarono, gli abitanti trucidarono per la maggior parte, e le case incendiarono che rifabbricate furono in appresso da Severo. L'armata di quest' ultimo giunta al piede del Tauro, trovò tutte le gole ben guardate, ed i soldati scoraggiati pensavano già ad abbandonare quella impresa; ma caduta essendo sul monte una pioggia dirotta mescolata di neve, i torrenti rigonfiati che scesero da quelle eminenze, rovesciarono le fortificazioni di Pescennio, e le di lui truppe suggirono, cosicchè la Cilicia fu ben tosto occupata dai Severiani. Pescennio aveva bensì ricomposta frettolosamente un' armata, ma questa cra per la maggior parte formata di gioventù indisciplinata; egli seppe tuttavia collocarla e dirigerla in modo, che in una battaglia contra le truppe di Severo comandate da Valeriano e da Anulino, la vittoria erasi già dichiarata in di lui favore. Ma una procella orribile suscitossi con lampi e

grandine che i soldati di Pescennio rendeva inetti alla pugna; ed immaginandosi questi che gli Iddj contra di loro si dichiarassero, diedersi precipitosamente alla fuga. Un secolo dopo quell'epoca, avvenimenti di simile natura si attribuirono tutti a miracolo. Pescennio perdette 20,000 uomini nel luogo medesimo in cui Dario era stato vinto da Alessandro, detto per lungo tempo: le porte della Cilicia. Non accennano gli storici la perdita di Severo; ma Pescennio ritirossi ad Antiochia, e di là verso l'Eufrate, rifuggirsi volendo presso i Parti; raggiunto però in cammino da coloro che lo inseguivano, fu decapitato, e la testa fu pomposamente spedita da Severo prima a Bizanzio e poscia a Roma. Il solo Sparziano narra che ferito gravemente nella sua fuga, fu tratto prigione innanzi a Severo ed in quel punto spirò. A tutte quelle battaglie Severo non intervenne; ma dopo la vittoria perire fece tutti i senatori che servito avevano sotto Pescennio come comandanti o come tribuni, ed agli altri la vita accordò, relegandoli tuttavia nelle isole, e confiscando i loro beni. Erodiano narra che a morte trasse pure i comandanti che guadagnati aveva per mezzo de'loro figli che seco lui teneva, e che i figli medesimi organi del tradimento fece perire, dal che parrebbe che solo per tradimento ottenuto egli avesse quella vittoria decisiva. Esiliò pure la moglie ed i figli di Pescennio, e tutti in appresso trucidare li fece coi loro parenti; non atterrò tut-

tavia una statua di Pescennio, sulla di cui base trovavasi una pomposa iscrizione, dicendo volere egli che il mondo sapesse quale nemico debellato aveva. Sparziano dice, che quella statua esisteva ancora al tempo di Diocleziano; che fatta era di marmo nero di Tebe, e grande al naturale; che scelto erasi quel marmo appunto perchè Pescannio il cognome portava di Negro, e che nella iscrizione Pescennio dicevasi il terrore dell'Egitto, l'alleato di Tebe, quello che ricondotto aveva il secolo d'oro, caro ai re ed ai popoli ed a Roma medesima, amato dai due Antonini. Tutte le città che seguito avevano il partito di Pescennio, ed Antiochia singolarmente, spogliò Severo dei loro privilegi, e persino del titolo di città, e quelle che al nemico somministrato avevano danaro, condannò a fornirgli una somma quattro volte maggiore, con che, dicono gli storici, allettò singolarmente la propria cupidigia delle ricchezze, che con qualunque pretesto studiavasi di saziare.

11. Sotto il eonsolato seguente di Scapula Tertullo e Tinnio Clemente, Severo passò l'Eufrate, soggiogò la Osroene e l'Adiabene che eransi sollevate, penetrò nella Arabia e ne punì gli abitanti, i quali Pescennio avevano favoreggiato. Erodiano narra che tutta scorse e desolò l'Arabia Felice; Eutropio e Vittore narrano che Severo il primo ridusse l'Arabia allo stato di romana provincia; ma da Trajano era già stata ridotta in provincia l'Arabia

Petrea, e la Felice non su mai provincia nè sotto Severo, nè sotto i successivi imperatori; laonde più verisimile sembra il racconto di Eusebio, che Severo vincesse solamente gli Adiabeni e gli Arabi che soccorso avevano Pescennio. Guerreggiò pure coi Parti; ma il solo Sparziano pretende che domati fossero da Severo; certo è tuttavia che il senato i titoli gli decretò di Arabico, di Partico e di Adiabenico, che nelle iscrizioni si veggono con quello di imperatore per la quinta volta. Ricusò egli però l'onore del trionfo, perchè vinto aveva in una guerra civile, ed il titolo pure assumere non volle di Partico, assine di non irritare quella nazione bellicosa. Se crediamo a Dione, gli Sciti vollero attaccarlo; ma insorto essendo un temporale fierissimo, e tre dei loro capi spenti essendo dal fulmine, que' popoli rinunziarono al loro disegno. La città di Bizanzio non si arrendette se non nell'anno seguente sotto il consolato di Domizio Destro e di Valerio Messala Trasea Prisco. Era Bizanzio la città più ricca, più grande, più popolata, più forte della Tracia, difesa da molte torri, sette delle quali, se crediamo a Dione, costrutte erano con tale artifizio, che il più picciolo rumore eccitato in una, nelle altre tutte udivasi. Certo Perisco nativo di Nicea, e creduto il più grande matematico di quella età, d'ordine di Pescennio munita la aveva di macchine ingegnose, e lanciare si dovevano con esse pictre ed altri corpi di mole prodigiosa, giacchè pertino le

statue degli Dei e degli eroi si fecero servire di projettili; e sempre si tennero lontani gli assedianti, nè forzati furono i Bizantini ad arrendersi se non dalla fame. I vincitori tutti i magistrati, tutti i soldati trucidarono, e solo risparmiarono il matematico Perisco; quanto alla città su interamente distrutta: si demolirono i teatri, i bagni, i più magnifici edifizi che l'adornavano; si smantellarono le mura, quelle mura, dice Dione, che il migliore baloardo formavano per i romani contra le incursioni de' barbari : e come schiavi venduti furono gli abitanti. Solo la cronaca di Alessandria ed alcuni scrittori greci più recenti, pretendono che Severo rifabbricasse in parte quella città, ed in onore del di lui figlio il nome le desse di Antoninia. Divise quindi Severo l'armata in tre corpi; e questi sotto il comando di Leto, di Anulino e di Probo si impadronirono di una parte della Mesopotamia, della quale Severo formò una provincia che per capitale aveva Nisibe, e non doveva essere governata se non da cavalieri romani.

abbattere Albino, che Cesare nominato aveva solo per trovare in quell'istante un nemico di meno. Amato cra Albino dal senato, e Severo odiato per la sua cradeltà; si avvisò dunque questi di tradire il rivale, ed al senato scrisse lettere in di lui favore, altre pieue di amichevoli sentimenti spedi ad Albino medesimo, ma i portatori di quella lettera chiedere dovevano

ad esso un particolare colloquio, e pugnalarlo qualora non riuscissero a guadagnare alcuno dei di lui domestici, che di avvelenarlo si incaricasse coi farmachi, dei quali pure erano muniti. Albino lesse la lettera, ed invitato a segreta conferenza, i messaggieri passare fece in altra camera; vedendo però la loro gelosia perchè alcuno non si avvicinasse in quel punto, cadde in sospetto di alcuna perfidia, ed avendoli fatti sottoporre ai tormenti, fu informato dell' oggetto della loro missione. Riuni allora le truppe, e proclamato da esse imperatore, passò nelle Gallie, dove molti Galli non meno che Spagnuoli il partito di lui rafforzarono. Severo che ancora trovavasi nell' Oriente, attraversò veloce la Tracia e l'Illirio per recarsi nelle Gallie; e se crediamo a Svida, una giovane vergine immolare fece avanti di porsi in viaggio, lusingandosi di scoprire coll'esame delle di lei viscere quale sarebbe l'esito di quella guerra. Giunto a Vinimacia sul Danubio nell'alta Mesia, Cesare dichiard Bassiano di lui figlio, il nome di lui cambiando in quello di Aurelio Antonino; e somme considerabili distribuì ai soldati. Le truppe intanto di Severo erano già venute a scontri parziali con quelle di Albino; ed in uno che Erodiano appella battaglia, i Severiani erano stati fugati e dispersi. A quell' annunzio Severo affrettò il suo viaggio, ed una parte delle truppe dispose su i passaggi delle Alpi, affinchè Albino irrompere non potesse in Italia; il senato intanto dichiarato

aveva Albino nimico della patria; ed un grammatico detto Numeriano passato era nelle Gallie, fingendosi un senatore spedito da Severo ad arruolare truppe. Riuscito egli era di fatto a riunire un picciolo corpo. e con questo battuto aveva una parte della cavalleria di Albino, il che mosso aveva Severo a scrivergli come a senatore, ad encomiarlo e ad incoraggiarlo a nuove imprese. Quel grammatico fece più ancora che fatto non aveva da prima; si impadroni di una grandiosa somma di danaro che a Severo spedi; e la cosa più singolare tra le di lui avventure è quella che dopo la disfatta di Albino presentatosi a Severo, dichiarò egli non essere se non un misero precettore, ricusò gli onori e le ricchezze che gli si offerirono, e solo accontentossi di un picciolissimo assegno onde vivere il rimanente de' suoi giorni alla campagna. Severo non passò le Alpi se non nell'anno seguente sotto il consolato di Latorano e di Rufino; valicò tuttavia que' monti in mezzo al rigore del verno, ed a Lione avvicinossi, dove Albino risedeva, disegnando di entrare nella primavera in Italia. Questi fu sorpreso dall' improvviso arrivo di Severo; riuni in fretta le sue truppe, e riuscì a battere Lupo, altro dei duci Severiani. Ben presto, cioè il giorno 19 di febbrajo, si scontrarono le armate, forti come alcuni scrittori suppongono, ciascuna di 150,000 nomini, nelle vicinanze di Lione, e come generalmente si crede, nella vasta pianura posta tra quella città e Trevoux. Le legioni

della Inghilterra fecero prodigi di valore non meno che quelle dell'Illirio che per Severo militavano, cosicchè la vittoria rimase lungo tempo indecisa; l'ala sinistra di Albino fu rovesciata e lasciò libero l'accesso al di lui campo, che i nemici saccheggiarono; all' opposto la destra di Albino trasse la sinistra di Severo in alcune fosse artifiziosamente coperte di terra. e sì grande vantaggio riportò, che Severo accorso coi Pretoriani per sostenere i fuggitivi, fu costretto a fuggire egli stesso e corse grandissimo pericolo della vita. Varie sono su questo punto le relazioni degli storici: Erodiano dice che nella fuga Severo fu costretto a lasciare le insegne imperiali onde nascondersi; Sparziano narra che ferito fu e creduto morto, cosicchè le truppe già pensavano ad eleggere un nuovo imperatore; Dione, che il di lui cavallo su ucciso, e che in quell'incontro corse egli pure gran rischio di perdere la vita. Soggiugne però Dione, che egli stesso gettossi colla spada alla mano in mezzo ai fuggiaschi, e che quest'atto gli procurò la vittoria. Sostenuto fu dalla cavalleria comandata da Leto, che ancora non aveva pigliato parte alla battaglia, e si dubitò che Leto tenuto si fosse in riserva mentre incerta era la pugna, lusingandosi che distrutti i due partiti, egli solo avrebbe potuto trionfare dei loro avanzi e rimanere il padrone; ed Erodiano suppone che per questo solo Severo invece di ricompensare Leto, come fatto aveva cogli altri duci, lo sacesse dopo alcun tempo morire. I vinti ritira-

ronsi a Lione; dove entrati i vincitori, la città saccheggiarono ed incendiarono; Albino che rifuggito erasi in una casa sulla riva del Rodano, si uccise da se stesso secondo Dione; secondo altri scrittori si ferì mortalmente, o fu ferito da alcuno de'suoi, e portato in quello stato innanzi a Severo, spirò ai di lui piedi. Certo è che Severo contemplò con piacere quel cadavero, volle che calpestato fosse dal di lui cavallo, e lungo tempo volle che rimanesse innanzi alla porta della sua casa, dove fu lacerato dai cani, ed alla fine gettato nel Rodano. La testa posta in cima di una lancia, fu portata in Roma. e colà esposta su di un palo nella pubblica piazza. Severo finse di accordare perdono alla moglie ed ai figli di Albino; gli fece quindi trucidare e gettare nel Rodano, e tutta perire fece inumanamente la di lui famiglia e i di lui amici, senza distinzione di sesso nè di età. Questa crudeltà si estese anche a tutte le persone cospicue delle Gallie e delle Spagne che dichiarate si erano per Albino; e siccome tutti i beni loro furono confiscati, Severo ottenne immense ricchezze, che lasciò dopo la di lui morte, sebbene arricchite avesse con quelle tutte le sue milizie. Le città altresì che abbracciato avevano il partito di Albino, furono dal vincitore punite; gli abitanti loro furono alcuni tratti a morte, altri privati de' loro beni, e Sovero colle armate vittoriose si incamminò · verso Roma.

13. Sparso erasi in quella città il terrore, per-

che i partitanti di Albino temevano di essere trattati in egual modo come i di lui amici nelle Gallie; tanto più che mandando la testa di Albino a Roma, Severo scritto aveva al senato, laguandosi del favore che ad Albino si accordava, rimproverando ai senatori la loro ingratitudine, e minacciandoli del suo risentimento. Noto era pure che Severo tutte le lettere di Albino aveva tra le mani; al di lui avvicinarsi tuttavia il senato ed il popolo corsero ad incontrarlo con gioja, lo accompagnarono al Campidoglio ed al palazzo, e da principio egli non fece che mostrare la sua liberalità al popolo ed ai soldati. Ma recatosi nel dì seguente al senato, un discorso pronunziò pieno di invettive contra i partigiani di Albino, produsse le loro lettere, lodò le crudeltà di Silla, di Mario e di Augusto, come necessarie rappresentandole; disse Pompeo e Cesare caduti per la loro clemenza, e lodò a cielo la condotta di Commodo che da prima aveva sempre mostrato di riguardare come tiranno. Tornò quindi al palazzo, e la città fu piena ben tosto di strage e di sangue; quarantadue senatori furono messi a morte, i quali tutti stati erano consoli o pretori, e tutti furono sacrificati anche per semplici sospetti coloro che di alcuna stima godevano nel senato o nelle provincie: alcuni, secondo Erodiano, furono spenti per cagione solo delle loro ricchezze. Ansioso Severo di aggiugnere alle crudeltà gli oltraggi, recossi di bel nuovo al senato, al quale ordinò di

collocare Commodo tra gli Dei, e di sistituire a di Ini onore una festa annuale ed un collegio di sacerdoti. Dannò pure a morte crudele il lottatore, che strozzato aveva quel principe e tutti coloro che si supponevano avere partecipato al di lui assassinio. In pochi mesi sterminati furono i partegiani di Albino non solo, ma tutti coloro che a Severo porgevano alcun' ombra di gelosia; e quindi parti egli per l'Oriente onde muovere guerra ai Parti, i quali guidati dal re Vologeso, occupata avevano gran parte della Mesopotamia.

14. Imbarcossi egli a Brindisi, e giunto nella Siria, si avviò a Nisibe nella Mesopotamia, d'onde i Parti tosto si ritirarono. Raggiunto fu in cammino da Abgaro re della Osroene, che padrone e protettore nominollo, i propri figli gli diede in ostaggio ed un corpo di arcieri gli somministrò. Ma Severo non innoltrossi se non alla fine della seguente estate sotto il consolato di Tiberio Saturnino e di C. Gallo; seguì allora il corso dell' Eufrate, facendo viaggiare una parte dell'armata sul fiume, ed il canale scavato da Trajano sece spurgare affine di passare dall' Eufrate nel Tigri. Giunse per tal modo a Seleucia ed a Babilonia che trovò abbandonate, e di là recossi sotto Ctesifonte, capitale dei Parti, della quale si impadronì dopo lungo assedio, sebbene i di lui soldati, ridotti per mancanza di viveri a nutrirsi di radici, contratte avessero diverse malattie. Benchè quella piazza si arrendesse, il re dei

Parti trovò mezzo di fuggire con alcuni cavalieri; la città fu abbandonata al saccheggio, e gli abitanti furono trucidati, solo risparmiandosi le donne ed i fanciulli che ancora venduti furono come schiavi al numero di 100,000. Severo espose pomposamente al senato le sue vittorie, e rappresentare le fece per orgoglio in diversi quadri, che esposti furono nei luoghi più frequentati di Roma, affinchè tutto il popolo li vedesse; il trionfo gli fu allora decretato, ed il titolo di Partico Massimo, che su le medaglie del seguente anno si ravvisa. Accompagnato era Severo dai due di lui figli Caracalla e Geta; e se credere si dee a Sparziano, nell' entusiasmo della vittoria l'armata dichiarò Caracalla associato all'impero ed a Geta diede il nome di Cesare. Sarebbe questo il primo esempio di un collega, che l'armata dato avesse ad un imperatore; comunque fosse la cosa, quegli onori riconosciuti furono e confermati dal senato; e Severo abbandonando Ctesifonte e la regione partica, tornò nella Siria con ricco bottino. Suppongono alcuni storici, che un trattato conchiuso egli avesse coi Parti, del quale fatta non vedesi alcuna menzione; certo è che per 18 anni interi Vologeso rognò pacificamente, nè più i Romani ebbero guerra con quel popolo.

15. Intanto però sollevati eransi i Caledonj nell'Inghilterra, e fatte avevano scorrerie violentissime sulle terre dei Romani. Lupo governatore di quella provincia, incapace a resistere e non lusingato da

alcuna speranza di soccorso, erasi veduto costretto a comperare dal nemico la pace a forza di danaro. Consoli erano stati eletti in Roma Cornelio Aullino ed Aufidio Frontone, e Severo tornato nella Siria, azzuffato si era col re Barsema, che soccorso aveva Pescennio; ma da Atra capitale di quel re era stato respinto, molte macchine perdendo e molti soldati. Due comandanti illustri aveva egli fatto trucidare, Giulio Crispo, perchè detto aveva che Severo troppo esponeva le sue truppe; Leto valente guerriero, perchè sospetto di avere nutrito alcun disegno sinistro alla battaglia di Lione, o piuttosto, come Dione opina, perchè troppo prediletto era dai soldati. Fortissima essere doveva la piazza di Atra, perchè tornato Severo per la seconda volta all'attacco con forze e munizioni copiose, perdette di nuovo tutte le sue macchine e la maggior parte delle sue truppe; quella piazza aveva già resistito a tutti gli sforzi di Trajano, e di là ad un secolo incirca si sostenue ancora contra tutti quelli di Artaserse. - Sotto il seguente consolato di Claudio Severo e di Aufidio Vittorino, l'imperatore non si occupò che di cercare se ancora vi avevano amici o partitanti di Pescennio, il che Tertulliano disse elegantemente un grappolare dopo la vindemmia. Molti però fece perire inumanamente, illustri per nascita e per ricchezze, i quali più non credevansi di avere alcuna cosa a temere. A que' consoli succedettero Annio Fabiano e Nonnio Muciano, ed

allora Severo la toga virile diede a Caracalla, benchè solo fosse nel 14.º anno della età sua, e console seco lui nominollo per l'anno vegnente. Quel consolato cominciò mentre l'uno e l'altro crano nella Siria; e grandi liberalità accordò Severo in quella occasione ai soldati. Dalla Siria passò nella Arabia e nella Palestina, dove agli abitanti condonò le multe loro imposte per avere mostrata fedeltà a Pescennio. Nella Palestina vietò sotto pene rigorose a tutti i suoi di farsi giudei o cristiani, il che da alcuni si suppone avere dato origine alla quinta persecuzione de' cristiani, che però viene solo accennata da Eusebio. Il vedere in quell'editto parificati i cristiani ai giudei, muove il dubbio che ancora non bene conosciuto in Roma fosse il culto cristiano; ed alfine quell'editto non risolvevasi se non in un divieto di cangiare di religione. Passò quindi Severo nell' Egitto, visitò il sepolcro di Pompeo, e ad Alessandria recossi, ai di cui abitanti un consiglio pubblico accordò, o sia un magistrato municipale, che i Romani avevano loro sempre ricusato. Volle vedere Menfi, le piramidi, il labirinto, la statua di Memnone, e da tutti i templi trasse i libri che trovò e nei quali alcuna cosa trovavasi di segreto, e tutti avendoli fatti portare nel sepolero di Alessandro il grande, volle che quel monumento fosse chiuso, e che più alcuno non vedesse nè que' libri, nè il corpo di quel principe.

16. I fasci consolari furono allora dati a Geta

fratello dell'imperatore, ed a Fulvio Plauziano che alcuni dicono parente di Severo, altri soltanta di lui patriotto, di nascita oscura bensì, ma amato e favorito talmente da quel principe che anche nelle pubbliche allocuzioni più assai lo lodava di quello che fatto non aveva Tiberio a riguardo di Sejano. I soldati ed i senatori stessi giuravano per la fortuna di Plauziano; Roma piena era delle di lui statue erette dal senato medesimo, ed a queste si offerivano sacrifizi, non meno che a quelle dell'imperadore. Narrasi che la di lui mensa meglio servita fosse di quella del principe; che più magnifico fosse il corteggio altresì del favorito; che più arduo fosse l'ottenere accesso a Plauziano, che non a Severo, e che quel ministro, abusando del suo potere, molte persone illustri esiliasse o dannasse a morte alla insaputa di Severo medesimo; giacchè mentre Plauziano informato era minutamente di tutto ciò che Severo faceva o diceva, a questi note non erano le azioni del favorito. Quella unione si consolido maggiormente per le nozze contratte in quell'anno tra Caracalla ed una figlia di Plauziano, detta Fulvia Plautilla. Tornò allora Severo in Roma, e secondo Erodiano entrò con pompa trionfale; ma Sparziano asserisce, che il trionfo rifiutò, impedito dalla gotta di salire nel cocchio, e che solo trionfò Caracalla degli ebrei che rubellati si erano e che Severo aveva di nuovo soggiogati. Certo è che somme immense distribuite furono allora ai soldati ed al

popolo, e che per sette giorni celebraronsi magnifici spettacoli. Pompose furono pure le nozze di Caracalla e Plautilla, cosicche Dione ebbe a dire che Plauziano tanto donato aveva alla propria figlia, che la dote formato avrebbe di cinquanta regine. Ma se vero è ciò che quello storico soggiugne, che 100 persone di oneste famiglie, ed alcune ancora non prive di prole, mutilate furono in segreto onde la sposa servissero in qualità di eunuchi, giusto fu lo sdegno conceputo dal senato e dal popolo, e questo fatto ci mostra la crescente depravazione del costume delle corti, che al colmo giunse poscia sotto il greco impero. In quell' anno fu pure data la toga virile a Geta, che giunto era anch' egli alla età di 14 anni. Severo però sotto il seguente consolato di Fabio Settimio Cilone e L. Libone, su scosso al vedere il numero delle statue innalzate al di lui favorito, ed alcune ne fece abbattere. Sparsa essendosi quindi la voce che quello disgraziato fosse, varj governatori delle provincie tutte quelle statue fecero atterrare nei luoghi di loro residenza, il che produsse, che alcuni di essi privati furono delle loro cariche, altri esiliati per decreto del senato, tra i quali Racio Costunte governatore della Sardegna, al di cui giudizio Dione assistette, presedendo Severo medesimo. Questi disse allora che lasciato non avrebbe impunito alcuu oltraggio che a Plauziano si facesse; dopo alcuni mesi tuttavia trucidare lo fece inumanamente alla

sua presenza. La caduta di quel favorito si attribuisce all'orgoglio di Plautilla, che Caracalla prese ad odiare non meno che il suocero. Detto aveva Caracalla che giunto al sovrano potere, vendicato si sarebbe dell'una e dell'altro, e Plauziano risolvette di prevenirlo, lusingandosi di farsi eleggere egli stesso imperatore. Ma Geta fratello di Severo che vicino trovavasi a morte, chiese di vedere l'imperatore e della trama informollo; Severo quindi cominciò a limitare il potere di Plauziano, e questi il disegno concepì a vicenda di far perire Severo e Caracalla. Un tribuno delle guardie detto Saturnino dichiarò essere egli stato da Plauziano incaricato di quel doppio assassinio, il che viene ammesso da Erodiano e da Ammiano Marcellino, contraddetto da Dione, che tutto suppone un artifizio di Caracalla onde affrettare la ruina di Plauziano, Narra Dione che chiamato egli fosse al palazzo, gli altri suppongono che spontaneo vi si recasse; certo è che entrato nella camera dell'imperatore onde giustificarsi di quella imputazione, Caracalla si gettò furíoso sopra di lui, gli tolse la spada, e trucidare lo fece da altri che presenti trovavansi, vietato avendo Severo che da se medesimo si uccidesse. Il di lui corpo fu gettato nella pubblica via, d'onde però fu tolto dopo alcun tempo d'ordine dell'imperatore e portato al sepolcro. Al senato riunito Severo non presentò alcuna accusa contra Plauziano; ma solo si dolse della miseria degli uomini, dei

quali alcuni troppo erano proclivi all'amore, ed altri della affezione abusavano. Non persuaso mostrossi egli, dice Dione, del tradimento di Plauziano; esiliati furono tuttavia i di lui amici e confidenti, e Plautilla e Plauzio di lei fratello, relegati furono nell'isola di Lipari, dove Caracalla trucidare li fece poichè giunto fu all'impero. In quell'anno 957 di Roma, 204 dell' era volgare, celebrati furono i giuochi secolari, e l'anno seguente i due figli di Severo assunsero il consolato. Severo in quel periodo tutto si diede alla amministrazione della giustizia, e molto operò col consiglio del celebre Papiniano, assistito a vicenda da Paolo ed Ulpiano, altri famosi giureconsulti; e strano è il vedere che Papiniano fu eletto allora capitano delle guardie, le di cui incumbenze in quel periodo riducevansi a giudicare delle cause in nome dell' imperatore medesimo. Severo riformò molti abusi; ma siccome nota l'imperatore Giuliano, affettò una crudele inflessibilità, mai non perdonando la minima colpa. Molte di lui savie leggi trovansi nel codice, che l'opera furono di que' famosi giurisperiti. Si osservò che Severo alcun potere nè alcun onore non accordò mai ai liberti; che governatori delle provincie non nominò se non uomini dotati di probità; che le lagnanze ascoltava del popolo, ed il danaro del pubblico risparmiò per tal modo, che pieno lasciò alla sua morte il tesoro, che trovato aveva esausto, benchè guerre dispendiose avesse sostenuto. Narrasi che

tanto grano raccolto avesse da nutrire tutta la città per sett'anni, e tanto olio, che per cinque anni non solo provveduta ne fosse Roma, ma tutta l'Italia ancora, e le provincie ove non crescevano ulivi. Un legato d'olio dispose egli di fatto, che doveva somministrarsi dalla Libia Tripolitana, e distribuirsi giornalmente e gratuitamente al popolo; nè cessò quella liberalità se non sotto Costantino, che da quel tributo sgravò i Tripolitani renitenti. Severo riparare fece allora la maggior parte degli edifizi pubblici di Roma, e molti nuovi ne eresse in Roma stessa, in Antiochia, in Alessandria, in Bizanzio ed in molte altre città principali dell'impero.

Nummio Albino e Fulvio Emiliano, tornò Severo alla sua prima crudeltà, e tutti fece trucidare i più illustri senatori. Tra questi perirono Quintilio Plauziano ed Aproniano, de' quali il solo delitto era il merito loro distinto, e l'autorità di cui nel senato godevano; si disse però avere essi consultati gli indovini su la morte di Severo; ed altro senatore illustre detto Bebio Marcellino fu dannato a morte, perchè un solo testimonio deponeva aver egli assistito alle domande fatte agli indovini da Aproniano, nè guari andò che quel testimonio subornato si conobbe da Pollenio Sebenno, il quale tratto fu pure a morte per avere oppresso gli abitanti della Norica.

— Sollevaronsi l'anno seguente i Britanni sotto il

consolato di Apro e di Massimo; le terre invasero de' Romani, e volte in fuga le legioni, orribili guasti commisero. Lupo, detto da Ulpiano preside, da altri governatore della Inghilterra, ritirossi per mancanza di forze, e l'imperatore avverti, il quale temendo di perdere tutta l'isola, risolvette di recarvisi egli stesso sotto il consolato di Geta e di Caracalla. La tribunizia podestà, ed il titolo di Augusto conferì egli avanti la partenza a Geta, e quello fu il primo esempio di tre Augusti in Roma contemporanei. Seco lui condusse tuttavia i figli, non ad altro oggetto forse se non perchè in Roma alle dissolutezze si abbandonavano; ma non sì tosto i Britanni informati furono dell'arrivo di lui, che ambasciatori spedirono, chiedendo a condizioni onorevoli la pace. Sembra che con aperta mala fede agisse quel principe, perchè quegli ambasciadori trattenne finchè tutto disposto avesse per l'aportura della campagna, e quindi li rimandò senza loro accordare alcuna cosa. Nella primavera del seguente anno, consoli sedendo Pompejano ed Avito, portossi da prima contra i Meati che più vicini erano al confine della romana provincia, e poscia contra i Caledonj, popoli più settentrionali di quell'isola, Dione alcuna battaglia non accenna, e tuttavia dice che i Romani per le frequenti imboscate degli isolani, e per le fatiche sofferte in mezzo alle montagne, ai boschi ed alle paludi, fino a 50,000 uomini perdettero. Erodiano spiega assai meglio la

cosa, narrando che sebbene non avesse luogo alcun regolare combattimento, i Caledoni assalivano continuamente i Romani, uccidevano loro gran numero di soldati, e quindi in luoghi inaccessibili si ritiravano. Severo, benchè vecchio e tormentato dalla gotta, giunse fino alla parte più settentrionale dell'isola, tutto il paese mettendo a suoco ed a sangue, cosicchè i Caledonj furono al fine costretti a cedere una parte del loro territorio e tutte le armi loro ai Romani. Dione osserva, che Severo calcolò in quel paese esattamente la durata dei giorni e delle notti dell'estate e dell'inverno, il che mentre prova da un lato che privo non fosso egli di cognizioni astronomiche, mostra dall'altro che un anno, o almeno più di sei mesì, come dicono alcuni storici, passasse alla estremità della Scozia. Conchiuso uu trattato coi Caledoni, tornà egli nella romana provincia che confidata aveva a Geta, ed il senato il titolo gli decretà di Britannico Massimo, e quello di Britannico accordò ai di lui figli. Nel seguente anno, il costume seguendo di que' tempi e l' esempio di alcuni precedenti imperatori, tutto si diede alla costruzione di un muro che passava da un lato all'altro delle coste dell' Oceano, onde separare le sue conquiste dai paesi che ai barbari rimanevano. Questo narra Sparziano il quale soggiugne, che quell' opera il principale ornamento fu del di lui regno, e che solo per questo il senato onorollo del titolo di Britannico.

Nulla accennano di quel muro nè Dione nè Erodiano, ed in tempi posteriori si suscitò la quistione se un muro alzasse Severo o un fosso scavasse, o alcuna specie di fortificazione erigesse con palizzate. Il solo Orosio ha ammesso il fosso difeso da un baluardo con numerose torri collocate a picciola distanza fra di loro; Beda all' incontro opina che un rialzo fosse solamente o un bastione di terra sostenuto da grossi pali, ed assicura che quell'opera sussisteva ancora alla metà del V.º secolo, allorchè i Romani un nuovo muro innalzarono avanti di abbandonare interamente quell' isola. Secondo quello scrittore e Buchanano, quel riparo sarebbe stato costrutto sull'istmo situato tra i due seni di mare di Forth e di Clyde; ma Cambdeno sostiene con Usserio che quel muro era in situazione più meridionale, cioè tra l'imboccatura del fiume Tyne ed il braccio di mare di Solwy. Sembra tuttavia incredibile, che appartenendo il paese posto al di là di quest'ultimo confine ai Romani fino dal tempo di M. Aurelio, Severo volesse per tal modo restrignere quel confine ed abbandonare la maggior parte dell' isola ai barbari, il che gli Inglesi scrittori attribuire vorrebbono alle grandiose perdite da esso sostenute. Nota però Eutropio che quel muro era della lunghezza di 32 miglia, il che prova chiaramente che altrove non potrebbe supporsi costrutto se non sull' istmo da prima indicato.

18. Severo ritirossi quindi ad Eboraco ora Yorck,

dove attaccato su da una malattia di languore, attribuita dagli storici al dolore conceputo per la condotta perfida di Caracalla, che in presenza 'dell'armata attentato aveva ai di lui giorni. Mentre stava egli per giurare solennemente il trattato coi Britanni, quel figlio snaturato che dietro a lui si trovava, trasse improvvisamente la spada, e trafitto avrebbe il padre, se non fosse stato trattenuto dalle grida di coloro che l'imperadore circondavano. Si volse Severo a quelle grida, e l'attentato vide del figlio; con tutto ciò senza proferire parola, continuò a ricevere le armi dei nimici soggiogati ed il trattato soscrisse. Giunto nella sua tenda, il figlio fece chiamare; ed in presenza di Papiniano capitano delle guardie e di altri cortegiani, gli rimproverò l'orribile disegno; presentandogli quindi una spada nuda, gli disse: « se la brama di regnare » avido ti rende del sangue paterno, sfoga le tue » brame in questo luogo, e non in presenza degli » amici e de'nimici; che se non hai il coraggio » di divenire l'assassino del padre tuo, ordina a » Papiniano il parricidio; tu sei imperadore, ed » egli dovrà obbedirti ». Osservano gli storici che alcun rimorso non ispirò quella parlata a Caracalla. La malattia però dell' imperadore eccitò nell' anno seguente sotto il consolato di Genziano e di Basso, i Meati ed i Caledonj a rubellarsi di nuovo; e Severo a tale sdegno si mosse che a Caracalla ingiunse di

avanzarzi con tutta l'armata e di devastare le terro

loro. Della autorità conferitagli si servì allora Caracalla per guadagnare gli ufficiali ed i soldati, ed indurli a deporre il genitore. Molti tribuni e centurioni avanti la partenza loro dichiararono pubblicamente non essere essi disposti ad obbedire ad un vecchio infermo, incapace a guidarli; il che risaputo avendo Severo, l'armata riuni tosto, e seduto su di un tribunale, rinfacciò agli ufficiali che i disegni del figlio secondavano, la mostruosa loro ingratitudine; molti ne fece decapitare, e quindi a tutta l'armata in tuono maestoso, ma al tempo stesso terribile, domandò se la testa fosse quella che governava o non fossero piuttosto i piedi? Narrano alcuni che egli stette in forse se punire dovesse il figlio, e taluni assicurano che fatto lo avrebbe se dissuaso non fosse stato da alcuni prefetti o pretori; altri opinano che i prefetti alla severità propendessero, ma che l'imperatore non potesse risolversi ad usare di quel giusto rigore. L'angoscia però che lo sorprese in quella occasione, aggravò la di lui malattia, e ben presto trovossi vicino a morte. Ai di lui due figli raccomandò allora la concordia; il discorso fece loro leggero che Sallustio riferisce fatto da Micipsa ai di lui figli; ma se crediamo a Dione, diede loro altresì il perfido avvertimento di guadagnare colla liberalità i soldati e di non curarsi del rimanente. Dicesi che vicino sentendosi a morte, gridasse. « Io fui tutto, » e tutto è nulla; » e che l'urna vedendo disposta

a ricevere le di lui ceneri, a quella indirizzasse la seguente apostrofe: « tu racchiuderai quello per cui trop-» po picciola sembrava la terra ». Una statua d'oro della Fortuna, che sempre conservava nella propria camera, portare fece in quella del di lui primogenito, e poscia in quella di Geta; irritato quindi dai dolori violentissimi della podagra, chiese che recato gli fosse alcun veleno, nè alcuno prestandosi a quella richiesta, tanti cibi pesantissimi ingozzò, che dalla indigestione fu soffocato. Egli morì dunque a Yorck nell'anno 211 dell'era volgare, in età di 65 anni e quasi 10 mesi, dei quali regnato ne aveva 17,8 mesi e tre giorni. Il di lui corpo fu abbruciato con grande solennità, e le ceneri portate dai di lui figli a Roma in un'urna d'oro secondo alcuni, secondo altri di porfido, furono ricevute in tutte le provincie al passaggio loro ed in Roma con grandi cerimonie, e poste nel mansoleo di Adriano. Erodiano descrive a lungo anche la solennità della di lui apoteosi.

19. Alcuno degli storici non nega che Severo dotato fosse di talenti straordinari; ma tutte le di lui buone qualità deturpate erano o ecclissate da una crudeltà eccessiva, che alcuni tradotto hanno col nome di severità, e da una insaziabile avarizia, che altri pretesero di giustificare colle circostanze dell'impero le quali violenti rimedi esigevano. Si disse di esso come di Augusto, secondo Sparziano, che mai nascere non doveva o non mai morire. Certo è che apprezzato fu dopo la sua morte più assai

che in vita, perchè non più vedendosi i tratti della di lui crudeltà, si risentivano solo gli effetti della eccellenti sue leggi. Sparziano osserva, che cortese ed affabile era con tutti, e che una dose abbondante di teriaca portava sempre indosso per somministrare a coloro che abbisognare ne potevano; soggiugne che a molte persone salvò per questo mezzo la vita, e tra l'altre ad una donna illustre detta Arria, che Severo grandemente apprezzava, perchè molto dilettavasi della lettura di Platone. Alcuni si limitano a dire, che Severo avrebbe potuto registrarsi tra i grandi principi, ma non mai tra i buoni imperatori. - Aurelio Vittore dubita se Salvio o Didio si chiamasse Giuliano, ed al proposito della di lui elevazione osserva, che se non giova l'ingegno ad arrestare la cupidigia o l'ambizione, impotente o com'egli dice, imbecille riesce la crudizione. Nella epitome egli lo dice apertamente Milanese, confondendolo forse col compilatore dell'editto perpetuo; ed Eutropio lo nomina invasore dell'impero. La cronaca di Cassiodoro non ne fa alcuna menzione, e passa immediatamente da Pertinace a Severo. Vittore nomina Pescennio uomo infetto di tutte le sozzure, e Severo dipigne come acre d'ingegno, violento, immutabile ne' suoi disegni, ed altrove nota che giusto distributore egli era delle pene siccome dei premj. La citata cronaca accenna la costruzione delle terme, e del settizonio ordinata sotto il consolato di Fabiano e Muciano, e sotto Pompejano ed Avito, divenuto celebre Tertulliano.

## CAPITOLO XXXII.

Notizie letterarie dell'Italia dal regno di Commodo sino al fine di quello di Settimio Severo.

Notizie di Galeno. Di lui opere. — Retori, sofisti e storici greci. Ermocrate. Filostrato. — Scrittori lutini. Tiziano. Solino. — Scritti dell' imperatore Severo. Scritti di Antipatro. Direzione pigliata dagli ingegni Italiani in quell' epoca. — Esame di alcune opinioni di Tiraboschi. — Delle belle arti da Tiherio fino all' età degli Antonini.

S. 1. La menzione che si è fatta ultimamento della teriaca, la quale doveva essere in que' tempi salita in grandissimo credito, ci chiama a parlare prima d'ogn' altro di Galeno, detto il principe de' medici, e che sebbene vissuto sotto alcuno de' precedenti imperatori, non morì secondo Svida, se non sotto Severo in età di oltre 70 anni. Nato egli era in Pergamo, ed il padre di lui fama grande aveva di geometra e architetto; versato dicevasi in tutte le altre parti delle matematiche, e la lingua greca pretendeva di insegnare in tutta la sua purità. Il di lui figlio Claudio Galeno nato era sotto Adriano, e passato in Roma ancora giovane sotto L. Vero,

vi soggiorno alcun tempo, e richiamato fu ancora da M. Aurelio in quella capitale, ove visse lungapiente e morì, cosicchè l'Italia puo a ragione gloriarsi di questo illustre figlio adottivo. Scrisse egli numerose opere sulla medicina, sulla filosofia, sulla rettorica ed anche se crediamo a Svida, sulla grammatica; ma solo una parte di quegli scritti è a noi pervenuta. Non puo facilmente ammettersi la opinione di Jonssio, che ad altro autore debba attribuirsi il di lui libro della Teriaca, non essendo quella fondata se non sul silenzio di Galeno medesimo. laddove ha parlato di altri di lui scritti; l'altissimo onore tuttavia al quale era salito in allora quel farmaco per opera di Galeno, che presentato lo aveva e raccomandato agli imperadori, non che la consonanza dello stile, danno motivo a credere che non a torto sia stata quell' opera in tutti i tempi a Galeno attribuita. Più probabile riesce la supposizione dello stesso scrittore, che forse a Plutarco appartengano i cinque libri della storia de' filosofi, che sotto il nome di Galeno si pubblicarono, e che piuttosto potrebbono intitolarsi: la storia delle filosofiche opinioni. Si è a Galeno rimproverato, da Salmasio tra gli altri, di avere ne' suoi scritti tentato di screditare i medici che di alcuna reputazione godevano in Roma a quel tempo; ma la storia letteraria di quella età non ci annunzia dopo Celso, anteriore di gran lunga, alcun medico illustre in Roma; e per quanto appare dalla storia medesima, tanto i medici romani, quanto i greci che in Roma accorrevano, non professavano se non un manifesto empirismo, che poteva in alcuna parte giustificare le frequenti invettive del dottissimo Galeno.

2. Visse sotto Antonino, e probabilmente sotto Severo morì Diogene Laerzio, che le vite dei filosofi scrisse in dieci libri. Egli aveva altresì pubblicato da prima poesie in tutti i metri; ma questo scrittore appartiene alla Grecia non meno che Nestore, poeta di Laranda nella Licaonia che fiorì sotto Severo, e Pisandro di lui figlio, autore di alcune storie e di alcune favole scritte in versi. Greco bensì ma venuto in Italia, dee reputarsi il sofista Ermocrate, che grandissimo nome si acquistò nella eloquenza, e che come dalla storia si raccoglie, ascoltato era da Severo con grandissima compiacenza. Sotto quell' imperatore visse pure Filostrato, autore della vita di Apollonio Tianeo e di molte altre opere, per la maggior parte istoriche; ed all'Italia dee in alcun modo appartenere, perchè quella vita scrisse ad istanza della moglie di Severo, e forse la scrisse in Roma. Abbiamo ancora i di lui quadri o sia le di lui descrizioni di varie pitture, un trattato degli eroi, alcune lettere familiari, e quattro libri delle vite dei sofisti; ma o non fu da esso scritta, o si è ora perduta l'opera che egli aveva promessa per disendere e giustificare Apollonio comtra le accuse del filosofo Eufrate. Due altri Filostrati vissero sotto Severo, l'uno nepote, l'altro abbiatico del biografo di Apollonio.

- 3. In Roma fiorirono Giulio Tiziano, padre iell' oratore, detto pure Tiziano, che precettore fu poscia di Massimino. Doloroso riesce, che perdute siansi le opere di lui, tra le quali trovavasi una descrizione di tutte le provincie dell' impero; narrasi pure, che scritte avesse lettere nello stile medesimo di Cicerone, e che per lo studio da esso fatto e l'abitudine contratta di imitare i modi di scrivere dei diversi autori, detto fosse la scimia del suo secolo. Più noto è C. Giulio Solino, del quale a noi rimane sotto il titolo di Polistore una descrizione della terra, scritta appunto secondo alcuni sotto Severo, benchè Vossio alcuni dubbi abbia tentato di spargere sull'epoca in cui vivesse quello scrittore. Posteriore egli era certamente a Plinio ed anteriore a S. Girolamo, il che lascia luogo a credere che nel secondo o terzo secolo vivesse dell'era cristiana. Dodwello suppone, che dopo Censorino fiorisse, cioè verso l'anno 238. Molto egli pigliò certamente da Plinio; la di lui compilazione però, dottamente illustrata da Salmasio, contiene alcuni cenni preziosi per le scienze naturali, nè potrebbe a ragione giudicarsi, come fu scritto da alcun moderno, fatta senza alcun discernimento.
- 4. Tra gli scrittori di quel periodo dee citarsi l'imperadore medesimo, che la storia compose in più libri della propria vita, diretta in gran parte, come taluni asseriscono, a servire di apologia della di lui condotta politica e della eccessiva di lui cru-

deltà. Sparziano, perpetuo adulatore di Severo, parla di quell'opera come di un racconto imparziale di tutti gli avvenimenti di quel regno; Aurelio Vittore ne parla pure con lode, ma questa si riferisce solo alla elocuzione ed allo stile. La storia del regno di Severo aveya pure scritto un sofista greco detto Antipatro; e quest' opera tanto era stata da quel principe aggradita, che Antipatro fu elevato all'ufficio di segretario dell'imperatore medesimo per le lettere che scrivere si dovevano in greco. Egli su pure eletto precettore dei due giovani Cesari, Caracalla e Geta, promosso quindi al consolato e nominato governatore della Bitinia; ma sebbene la letteratura addolcime dovesse il carattere, emulare volle nel suo reggimento la crudeltà dell'imperatore medesimo; e se crediamo ad Erodiano, a Filostrato ed a Galeno. fu per questo motivo di quella carica spogliato. 1 noi non sono pervenute nè le storie di Antipatro. nè quelle di Severo, e queste più non esistevano fino dal IV o V secolo cristiano, - Al vedere che sotto un regno in cui erano in onore le lettere, si citano medici, naturalisti, filosofi, storici, e non grammatici e retori, numerosissimi sotto i regni precedenti: si direbbe che l'ingegno e lo studio degli Italiani avessero cominciato in quell'epoca a rivolgersi dalle parole alle cose, e che decaduta in gran parte l'eloquenza e forse ancora la poesia, agli studi più grani si cominciasse a dar opera, ed anche alla investigazione della natura ed alla descrizione geografica delle provincie dell' impero.

5. Tiraboschi ha giustamente osservato che corso essendo poco oltre ad un secolo dalla morte di Augusto a quella di Adriano, cambiato erasi tuttavia lo stato della romana letteratura, e sorta era nuova maniera di pensare, d'immaginare, di scrivere, nuove idee concepute si erano intorno la pocsia e l'eloquenza, nuove parole eransi formate e nuovo stile; benchè estinto non fosse il fervore degli studi, ed il loro decadimento dal cattivo gusto procedesse. anzichè dalla scarsezza e negligenza dei loro coltivatori. Ma dopo un pomposo elogio di Antonino Pio e di M. Aurelio, coltivatori e protettori l'uno e l'altro delle scienze e delle lettere, parmi ch'egli abbia troppo crudamente accennato l'illanguidimento degli studi e della letteratura in quell'epoca, non ravvisandosi, com' ei lo dice, scarsissimo il numero degli uomini celebri per sapere. È bensì vero, che secondo l'osservazione da me fatta nel precedente paragrafo, l'ingegno degli Italiani aveva allora pigliata tutt' altra direzione, e che ai grammatici, ai retori, ai poeti sottentrati erano numerosi i filosofi ed i sofisti. Una prova se ne ravvisa nei decreti medesimi di Antonino, nei quali concedevansi annui stipendi ai professori e maestri delle scienze in tutte le provincie dell'impero, ed anche accordavansi loro grandi privilegi e la esenzione dalle cariche oncrose. Nelle minori città cinque medici trovare si dovevano, tre retori e tre grammatici; nelle maggiori sette medici, quattro retori ed

Stor. d'Ital. Vol. IX.

altrettanti grammatici; nelle massime dieci dei primi e cinque degli altri, rimanendo illimitato il numero dei filosofi, ai quali le stesse immunità si concedevano. Accorda di fatto Tiraboschi, che se illanguidito era tra i Romani l'amore dello studio per la corruzione de' costumi ognora crescente, non si rallentava però tra i Greci che in Roma recati si erano numerosi per fare pompa del loro sapere. Nota opportunamente quello scrittore, che avverso alle scienze fu il regno di Commodo: troppo breve per escrcitare sugli studi alcuna influenza quello di Pertinace e di Didio Giuliano, detto da esso apertamente Milanese di patria; e troppo ingombro di guerre e di crudeltà quello di Settimio Severo, sebbene si lodi l'attaccamento di Giulia Donna di lui moglie alla filosofia ed alla società de' filosofi, dei geometri e degli eruditi.

6. Quanto alle belle arti, Tiraboschi partendo dall' epoca di Tiberio, troppo ha reputata dannosa alle medesime l'invidia da quell'imperatore mostrata per la gloria dei più illustri artefici, e troppo ne ha giudicato rapido il decadimento, accordando solo che alcuni scultori illustri fiorissero avanti Caligola. L'impero di questo credette egli pure fatale alle arti, il che non del tutto si avvera, perchè sebbene quello imperatore le arti non sostenesse e non avvivasse colla sua protezione, e le statue distruggesse dei grandi uomini da Augusto innalzate nel campo di Marte; tuttavia colla di lui pazzia medesima contri-

buì forse a rendere più copiosi in Roma gli insigni modelli della Grecia, tutte facendo di là trasportare le statue degli Iddi fabbricate dagli artefici più famosi, sebbene a quelle troncare facesse il capo per sostituirvi l'immagine del suo. Claudio troppo acerbamente viene rimproverato da Winckelmann per avere fatto cancellare le teste di Alessandro in due quadri di Apelle onde quella sostituire di Augusto; questo sarebbe un sacrilegio ai giorni nostri, ma non lo era forse in quella età; ed altronde è noto che. egli molte statue di porfido fece portare in Roma dall' Egitto, un colosso di Giove eresse nel campo di Marte, e molte opere pubbliche intraprese, per cui le belle arti dovettero in quell'epoca a nuovo splendore sollevarsi. Troppo a lungo si è fermato Tiraboschi sul favore alle belle arti accordato da Nerone, che forse più del suo comodo e della sua gloria fu sollecito, che non di quella dell'arte; e troppo a lungo ancora sulle incerte vicende dell'arte di fondere il bronzo, che alcuni perduta credettero in quel tempo per la storta intelligenza di un testo di Plinio. Certo è però che Nerone di pitture si compiaceva, e che volendo essere dipinto in gigantesca forma o sia dell'altezza di 120 piedi, eguale a quella del suo colosso, diede motivo alla invenzione di dipignere sulla tela, giacchè tavole di quella ampiezza non si trovavano. Troppo poco all' incontro ha parlato quello scrittore della prosperità delle arti setto Vespasiano, Tito, Domiziano, Trajano ed

Adriano, dei quali imperadori le opere pubbliche grandiose e i monumenti che tutt' ora rimangono, attestano il favore accordato agli artisti. L'esempio di Antistio Labeone, proconsolo nella Gallia Narbonese e pittore, rammentato da Plinio, basta con altri più antichi a mostrare che in gran conto tenevasi quell'arte, e molto lodato vedesi sotto Adriano l'architetto Detriano, Winckelmann ha troppo aspramente disprezzati i lavori di scultura de' tempi di Trajano e di Adriano, e più ancora si è ingannato, accagionando del decadimento dell'arte in quell'epoca la propagazione del cristianesimo, che ancora non erasi abbastanza esteso fino ad abbattere, com' egli dice, l'impero della superstizione, e a dissipare le idee della antica mitologia. Sotto gli Antonini le arti sembrarono rifiorire, e quel periodo Winckelmann volle paragonare al miglioramento apparente di un moribondo, o alla luce più viva che getta talvolta una candela vicina ad estinguersi. M. Aurelio stesso l'arte della pittura apparata aveva da certo Diogneto, diverso forse da quello di cui negli scritti suoi vanta i morali insegnamenti. Insussistente è l'asserzione che tutti i famosi artefici del tempo degli Antonini fossero que' medesimi che operato avevano sotto Trajano ed Adriano; molte belle opere di quell' epoca attestano, che una scuola illustre formata erasi in Roma, ed Alessandro Severo, pittore egli stesso secondo Lampridio, ogni mezzo ancora impiegò onde

le arti sotto il di lui governo rifiorissero, sebbene ad esso ed alla di lui epoca si contrasti la invenzione dei lavori di musaico. Imprudente è pure l'asserzione che le arti cadessero per la troppa stima che de' sofisti facevasi; le arti ravvivate, come si disse, sotto gli Antonini, caddero per la frequenza delle guerre, delle sedizioni, dei tumulti, ed il deperimento del buon gusto in quelle andò di pari passo col deterioramento degli studi ed il deperimento del buon gusto nella letteratura.

# CAPITOLO. XXXIII.

#### DEL REGNO DI CARACALLA.

Carattere opposto dei due fratelli Caracalla e Geta. - Caracalla conchiude una pace vergognosa con alcuni popoli della Britannia. Prime di lui crudeltà. I due fratelli s'incamminano a Roma. Nuove discordie tra di essi. Caracalla tenta l'uccisione di Geta. Dopo un vano tentativo, finge di riconciliarsi, e ne procura l'uccisione. Egli si reca al campo e si forma un partito tra i soldati. - Caracalla accusa la memoria di Geta al senato, ed al tempo stesso gli fa rendere sommi onori. Perseguita però e manda a morte i di lui amici. Morte di Papiniano. Di altre persone illustri. Rapacità e crudeltà dell'imperadore. - Insensate di lui liberalità. Cariche conferite agli uomini più tristi. Legge sulla romana cittadinanza. - Viaggio dell'imperatore nelle Gallic. Crudeltà esercitate in quella provincia. Di lui ritorno in Roma. Romani vestiti alla franceso. Guerra coi Catti e cogli Alemanni. Pace vituperosa. Altri tratti di crudeltà di quel principe. - Guerre di Caracalla nella Dacia. Di lui viaggi nell' Oriente. Di lui stravaganze. Barbara condotta da esso tenuta in Alessandria. - Di lui spedizione contra i Parti. - Cospirazione di Macrino. Uccisione di Caracalla. Elevazione di Macripo. - Note cronologiche su questo e sui

regni precedenti. Osservazioni critiche. - Uomini illustri per scienze o per lettere di quella età.

- S. 1. Nevero nominato aveva di lui successori all' impero Bassiano e Geta, che rivestiti aveva ancora vivente del sovrano potere, e che regnare dovevano uniti. Bassiano il soprannome portava di Caracalla, gallico di origine, che una veste indicava dai Galli portata comunemente, della quale l'uso egli aveva introdotto tra i Romani. Dolce per carattere nella sua infanzia, abbandonato si era col crescere della età ad una crudeltà obbrobriosa, mentre Geta che da fanciullo inumano sembrava al pari del genitore, raddolcito erasi insensibilmente, e la delizia formava del popolo e dell'armata colla sua moderazione, colla sua affabilità. Questo contrasto di caratteri produsse un odio tra i due fratelli, e gli stessi loro giuochi infantili degeneravano in risse. Invano quell' Antipatro, di cui si è parlato nel precedente capitolo, tentò di ricondurli a sani consigli; appena spirato era Severo, che Caracalla tentò di farsi nominare solo imperatore dall' armata; ma i soldati prestare non vollero se non ai due fratelli il giuramento di fedeltà.
- 2. Caracalla portossi allora contra i Meati ed i Caledonj, i quali commesse avevano alcune ostilità; ma invece di attaccare que' popoli colla forza delle armi, conchiuse con essi, al dire di Dione, un

vergognoso trattato, e tutte le terre loro restitui. ch' essi cedute avevano a Severo. Avanti di lasciare l'Inghilterra, Papiniano depose che prefetto era del pretorio, ed ampio saggio diede della sua crudeltà, facendo mettere a morte Evodio che stato era di lui precettore, Castore già favorito di Severo, Plautilla che stata era di lui moglie, Plauzio di lui fratello, e fino un vecchio auriga del circo. Secondo Erodiano, fece egli perire altresì tutti i medici che ricusato avevano di avvelenare Severo, tutti gli ufficiali che questi aveva singolarmente distinti, e quelli tra i primi che studiavansi di mantenere la concordia tra i due fratelli. Partì quindi con Geta, e la strada pigliò di Roma verso la metà della state, accompagnato dalla madre Giulia, seco portando le ceneri del padre. Anche nel viaggio tentò Caracalla di uccidere il fratello; laonde ciascuno dei due circondossi di guardie, nè più riuniti si videro alla stessa mensa e neppure nello stesso alloggiamento. Giunti però in Roma, i funerali celebrarono del padre loro, dopo di che recaronsi al palazzo che diviso avevano tra di essi, al quale proposito ossesva Erodiano che più grande era quell' edifizio di qualunque città dell' impero, Roma sola eccettuata. Le loro continue discordie fecero tuttavia nascere il pensiero di dividersi tra loro gli stati; e Geta, amante della tranquillità, chiese per se l'Asia e l'Egitto, proponendo di ritirarsi ad Autiochia o ad Alessandria; ma Giulia

si oppose con lagrime a quell'atto, e disse che coll'impero dividere doverano ancora la loro madre. Sulla fine dell' anno tentò di nuovo Caracalla l' uccisione di Geta in occasione dei Saturnali, il che diede luogo ad una specie di guerra aperta tra i due fratelli, nella quale molto sangue fu sparso. Ma al principio dell' anno seguente, consoli sedendo due fratelli Giulio e Cajo Aspri, Caracalla finse di volere riconciliarsi col fratello, e la madre indusse a riceverli l'uno e l'altro soli nella di lei camera. Geta non ricuso l'invito, ma entrato appena nelle camere di Giulia, su assalito da alcuni centurioni, che Caracalla aveva colà nascosti, e trucidato tra le braccia della madre che lordata fu del di lui sangue, ed anche ferita in una mano. Puo credersi, che Caracalla medesimo fosse tra gli assassini, se vero è il racconto di Dione, che nel tempio di Serapide consacrò·la spada, colla quale Geta aveva ucciso. Non visse quello sventurato se non 21 anni e o mesi, dei quali regnato aveva un anno e 23 giorni. Caracalla corse al campo delle guardie, lo spavento simulando e gridando che attentato si era alla di lui vita, e che salvato lo aveva la sola di lui innocenza. Finse ancora di ringraziare gli Dei, che sottratto lo avevano a quel pericolo; e sebbene non accennasse l'uccisione di Geta, ai soldati che dintorno ad esso si attruppavano, fece intendere che solo sovrano egli era, c che potrebbe usare di grandi liberalità; rad-

3. Recossi al senato il giorno seguente, armato di corazza sotto la toga ed accompagnato dalle truppe sotto le armi, una parte delle quali sparse artifiziosamente tra i senatori medesimi. Accusò quindi Geta di tradimento, ed il suo missatto giustificò coll' esempio di Romolo, annunziando sulla fine del suo discorso al senato, che richiamava tutti gli esiliati, ed a tutti i condannati, per qualunque titolo si fosse, accordava perdono. Tornato al palazzo con Papiniano e Chilone, funerali magnifici celebrare fece al fratello, il di cui corpo fu deposto nel sepolero dei Settimii sulla via Appia, e quindi trasportato nel mausoleo di Adriano. Non contento di queste dimostrazioni di rispetto verso la memoria di un fratello, che sforzavasi di provare traditore, volle che dal senato decretata gli fosse la apoteosi. Ma al tempo stesso, veduta avendo la di lui madre Giulia, che con alcune altre illustri donne la morte piangeva di Geta, su preso da tale surore che risolvette di farle tutte perire, e solo calmato dopo alcun tempo, parlò amichevolmente alla madre e ordinò ancora che partecipe essa fosse degli onori medesimi che a lui si rendevano. La sana critica rigetta la opinione di Sparziano, che quella donna l'affetto riguadagnasse del figlio col sacrifizio dell'onore, che più earo doveva esserle della vita medesima; giacchè nè Erodiano, nè Dione Cassio. nè alcun altro degli storici di quel tempo non hanno fatta alcuna menzione di quella infame compiacenza. Dice bensì Erodiano, che al solo udire il nome o al vedere le statue di Geta, Caracalla piangeva; il che però non gli impedì di sterminare senza distinzione di età, di sesso, di condizione, tutti gli amici, i favoriti ed i domestici di Geta, mentre solo gli ultimi, secondo Dione Cassio, al numero ascendevano di 20,000. Delitto capitale divenne il pronunziare il nome di Geta; distrutte furono tutte le monete, nelle quali la di lui effigie o il di lui nome trovavasi, e quel nome fu altresì cancellato in tutte le iscrizioni. Cadde allora il celebre Papiniano, che Cujacio nomina il più grande di tutti i giureconsulti; nè altro era il di lui delitto se non quello di avere obbedito alle insinuazioni di Severo, il quale morendo raccomandato gli aveva di procurare con ogni studio la concordia dei di lui figli. Narra però Zosimo, che Caracalla richiesto avesse.

a Papiniano una orazione da recitarsi innanzi al senato o al popolo, affine di scusare la uccisione del fratello, e che Papiniano rispondesso, non essere tanto agevole il giustificare un parricidio quanto il commetterlo, ed un secondo parricidio essere il togliere la fama ad un innocente dopo di avergli tolta la vita. Dicesi che l'imperatore non solo decapitare facesse quell'uomo insigne, ma anche il di lui figlio questore; ed una sorte eguale attendeva Fabio Chilone, già favorito di Severo, che Caracalla nominava sovente come suo benefattore e suo padre. Questi fu tratto dalla propria casa da alcuni soldati e strascinato per le vie di Roma fino al palazzo, ove doveva essere scannato; ma il popolo ed i soldati della città, che Chilone comandati aveva come presetto, sollevaronsi, e Caracalla su talmente spaventato, che trucidare fece all'istante i soldati che condotto lo avevano. Chilone fu salvo, ma Caracalla il suo furore non trattenne dal far perire tutti coloro ai quali Geta dimostrato aveva alcuna parzialità, e tra questi caddero una figlia dell' imperatore M. Aurelio, che strangolata fu solo per avere pianto all'annunzio di quella morte; Settimio Severo Afro zio paterno di Caracalla medesimo, al quale nel giorno antecedente mandato aveva dalla sua mensa alcune vivande; Pompejano abbiatico di M. Aurelio, che era stato due volte consolo e comandante delle armate; Elvio figlio dell' imperatore Pertinace ed altri molti dei più illustri per-

sonaggi di Roma. Narrasi che assunto avendo Caracalla per sola ambizione i nomi di Sarmatico e di Partico, Pertinace proponesse di dargli altresi il nome di Getico, non perchè i Geti vinto avesse, ma bensì perchè Geta aveva ucciso. Si osservò che insieme cogli amici, estinti furono anche alcuni nemici di Geta; ma Roma inorridì al vedere sacrificato Leto, altro dei confidenti di Caracalla medesimo, ed al vedere tratte a morte alcune vestali, che nostrato avevano per Geta sentimenti di compassione. Al tempo stesso il popolo caricato era di mposte in tutte le provincie dell'impero, e gli essassini moltiplicavansi non tanto per il piacere lella vendetta, quanto per la gioja che Caracalla provava nello spargere il sangue. Un giorno che il popolo nei giuochi circensi un auriga derideva dalimperatore protetto, egli ordinò alle guardie di ccidere tutti gli irrisori; e siccome nella falla diinguere non si potevano, i soldati cominciarono al trucidare tutti indistintamente, a que' soli perdoando che la vita riscattavano col sacrifizio del loro anaro.

4. Non meno rapace che crudele mostravasi aracalla, mentre il danaro rapito dissipava con inusata prodigalità. Soleva egli dire, che nelle mani il privati trovare non dovevasi il danaro, ma bensì il quelle del principe; e questa fatale massima setendo, tutte impoverì le provincie dell' impero. Alla lui madre che alcun rimprovero gli faceva sulle ra-

pine non meno che sulle liberalità stravaganti, la spada nuda mostrò, dicendo non potere egli mancare di nulla finchè quel ferro tenesse tra le mani. Sì gran li somme prodigò tuttavia alle guardie, ai buffoni, ai commedianti, ai gladiatori, ai cocchieri del circo, ai liberti e ad altre persone di tal fatta, che costretto trovossi, secondo Dione, a fabbricare moneta falsa, o di un titolo assai basso, alla quale dando corso forzatamente negli stati suoi, tutto l'oro e l'argento ai sudditi involava, che versava a vicenda nelle mani de' barbari disposti sempre ad attaccarlo, onde evitare le guerre ch'egli temeva. Al senato mostrava egli disprezzo anzichė rispetto; l'amministrazione della giustizia trascurava; alcuna cura non pigliavasi delle provincie; e le persone più vili e più infami elevava alle primarie dignità. Governatore di Roma elesse un eunuco spagnuolo detto Sempronio, mago ed avvelenatore, che Severo aveva confinato in un' isola deserta; capitano delle guardie certo Teocrito, il quale schiavo da prima, fatto si era maestro di ballo e commediante. Epagato altro liberto acquistato aveva pure grandissimo favore alla corte, ed unito ai due primi l'impero e l'imperadore governava, di tutto facendo traffico, delle cariche, delle provincie, delle pubbliche rendite, della giustizia, e persino della vita degli nomini. Si pretende che a Caracalla e non già a M. Aurelio debba attribuirsi la famosa legge, che tutti dichiarava cittadini romani i sudditi liberi

dell'impero; certo è almeno, secondo Dione, che pubblicata non fu se non sotto Caracalla medesino; forse alcun inganno è nato sul nome di Antonino, sotto il quale Ulpiano ha indicato Antonino Caracalla e non Aurelio Antonino. Accomunati essendo per tal modo i privilegi della romana cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero, si vede tuttavia che per lungo tempo sussistere dovettero ancora le distinzioni di colonie e di città latine, municipali e libere, il che ha eccitato grandissime quistioni non meno tra gli eruditi che tra i giureconsulti. Lasciando da parte quelle dotte controversie, ed attenendomi solo all'oggetto che più da vicino riguarda la storia, io osserverò di passaggio che quella legge, fatale forse all'impero, riuscì oltremodo dannosa a tutta l'Italia; giacchè mentre gli Italiani, più spesso e più facilmente ammessi erano alla romana cittadinanza, una specie di dignità conservavano alla patria loro al di sopra delle altre provincie dell'impero, si venne con quell'articolo costituzionale a parificare la sorte dell'Italia a quella di tutte le altre provincie, e sparì qualunque distinzione portata da quella prerogativa, mentre collo accomunarla a tutte le nazioni, distrutti furono altresì i pregi ed i vantaggi di quella prerogativa medesima.

5. Risolvette allora Caracalla di visitare le provincie dell'impero, non si sa bene se spinto dal timore, perchè detestato si vedesse in Roma, o

dalla ambizione, perchè imitare volesse l'esempio di Adriano. Il consolato assunse per la quarta volta con Balbino che su in seguito imperatore, e quindi parti per le Gallie, dove giunto, trucidare fece il proconsolo della Narbonese e di tanti, ordinò il supplizio, che più abborrito trovossi colà che in Roma medesima. Narrasi nella di lui vita, che perire facesse anche i medici che curato lo avevano in una infermità pericolosa. Nell'anno seguente tornò in Roma, seco lui portando un numero incredibile di vesti fatte alla foggia dei Galli, che al popolo distribuì, e che egli stesso portava, non permettendo che alcuno a lui si avvicinasse se non in quell'abito. Cominciarono adunque gli Italiani in epoca remota a vestire alla francese; i Romani però in quell'epoca più giudiziosi, non adottarono il nome gallo di quelle vesti, ma le nominarono Antonine, perchè questo era uno dei nomi dell'imperadore. Caracalla o Caracallo era il nome originario di quella veste, dal quale, non saprei come, Scaligero ha preteso derivare quello di casacca. Non soggiornò lungo tempo in Roma quel principe perchè in quell'anno medesimo si mossero ad invadere alcune terre dell'impero i Catti e gli Alemanni, che sono per la prima volta nominati nella storia. Abitavano questi allora il paese in oggi compreso nel regno di Wirtemberga, e secondo i dotti ragionamenti di Vorburgio e di Bucherio, non erano essi che una mescolanza di tutte le vicine nazioni;

collegati allora coi Catti facevano continue scorrerie sui romani possedimenti. Caracalla si mosse dunque a combattere que' popoli, e se credere si dee a Dione, diede prove grandissime del suo coraggio, sfidato avendo ancora a singulare tenzone il più valido de' nemici. Ma totalmente mancando di senno e di politico avvedimento, costretto trovossi a sborsare grandiose somme ai nemici affine di ottenere la pace e la facoltà di ritirarsi. Alcune femmine di quel popolo aveva egli fatte prigioniere, e queste interrogate se meglio amavano la schiavitù o la morte, tutte la morte preferirono; Caracalla ordinò non pertanto che vendute fossero, ma tutte da loro stesse si uccisero, alcune altresì dopo avere messo a morte i loro figli. Gli altri popoli della Germania, vedendo la pace, che a caro prezzo venduta avevano i Catti e gli Alemanni; si armarono ben tosto, e Caracalla minacciarono di eterna guerra, se ad essi pure grandiose somme non accordaya. Fu dunque egli costretto a rendersi tributario a que' barbari, e si crede che allora solo ricorresse al mezzo infame altrove accennato di far coniare moneta falsa. Si osservò che ricevendo i deputati di que' popoli, alcuno non ammetteva in loro presenza se non gli interpreti, e questi faceva trutidare finita la conferenza, assinchè alcuna cosa di quello che udito avevano, non divolgassero; il che rende assai probabile ciò che altrove dice Dione, che que' barbari non avvezzi a mentire, narravano dopo la di lui morte Stor. d' Ital, Vol. IX.

di essere stati da lui medesimo incoraggiati ad invadere l'Italia, ed a portarsi direttamente a Roma che occupata avrebbono senza alcuna difficoltà. Egli diede tuttavia anche nella Germania prove della sua ferocia, perchè assassinare fece a tradimento Gaiobomaro re dei Quadi; ed ordinato avendo a tutti i giovani della Rezia di raggiugnerlo armati, tutti li fece passare a filo di spada, senza che alcun motivo ne venga dagli storici assegnato. Glorioso tuttavia per le sognate di lui vittorie su que' popoli, ai quali renduto si era tributario, i nomi assunse di Germanico e di Alemannico, che trovansi in alcune medaglie riferite da Goltzio e da Mezzabarba Birago.

6. Nell'anno seguente sotto il consolato di Lete e di Cereale, una spedizione intraprese Caracalla nella Dacia, ove si narra che alcuna vittoria riportasse sui Geti; e di là passando per la Tracia giunse all'Ellesponto, che attraversò con grandissimo pericolo di naufragare. A Pergamo recossi sollecito, lusingandosi, dice Erodiano, che Esculapio lo guarirebbe da tutte le di lui malattie tanto del corpo che dello spirito; ma il nume non operò quel prodigio. Visitare volle altresì le ruine di Troja, e venerare la tomba di Achille; il verno passò a Nicopoli, ove a cena accolse Dione; ma una parte dei senatori che lo accompagnavano, costrinse a pagare una porzione delle spese di quel viaggio, ed a fabbricare nelle città per le quali passava, circhi,

teatri ed ansiteatri, probabilmente posticci, assinchò pubblici giuochi in essi si celebrassero. Siccome presso i Galli ed i Germani assunto aveva l'abito di que' popoli, vesti egli pure da Macedone nella Macedonia; ed ammiratore fingendosi di Alessandro, i gesti pretendeva di imitarne ed il guardo alquanto minaccioso. Si osservò che molte statue ad Alessandro erette aveva in Roma, ed una di esse bifronte, che il volto da un lato presentava di quell' eroe, dall'altro il suo. Il nome assunse ancora di Alessandro, una coorte onorò del titolo di falange, ed agli ufficiali suoi i nomi diede dei comandanti che Alessandro servito avevano. Dicesi che nell' Asia affettasse di rassomigliare ad Achille; e gli storici non dissimularono, che nei suoi viaggi un attore da commedia mostravasi anziche un imperatore, e che oggetto era di riso alle altre nazioni e di disonore alla propria. Sotto il seguente consolato di Azzio Sabino e di Corn. Anulino, da Nicomedia, attraversando la Bitinia e le provincie dell'Asia, recossi ad Antiochia, ove fu solememente ricevuto, e d'onde scrisse al senato ben sapere egli che quel corpo la condotta di lui non approvava, ma che que' rimproveri temuti non avrebbe, finchè un' armata avesse sotto i di lui ordini. Tentò di muovere a contesa i Parti; ma que' popoli occupati in una guerra civile insorta tra i due figli di Vologeso, si prestarono a tutte le di lui domande; si volse egli quindi contra la Osroene e l'Armenia, benchè

amiche dei Romani, ed i loro re invitati pure come amici ad Antiochia, fece senza alcun pretesto imprigionare. L'Osroene, secondo alcuni scrittori, si sottomise e provincia divenne dell'impero, sebbene Sincello parli ancora dopo lungo periodo dei suoi re. Una colonia stabili certamente ad Edessa, e quella provincia era nel quarto secolo interamente dominata dai Romani. Ma gli Armeni si sostennero con valore, ed un commediante detto Teocrito, spedito contra di essi con oste poderosa, debellarono interamente e la loro independenza conservarono. Da Autiochia passò Caracalla ad Alessandria, e di quegli abitanti che egli odiava, perchè ad esso avversi singolarmente per la morte di Geta, ordinò una orribile strage, che eseguita fu di notte senza distinzione di innocenti o di colpevoli. Al levare del sole si vide la città piena di cadaveri . e tuttavia l'imperadore ordinò che per tutto quel giorno la strage si continuasse, godendone egli lo spettacolo dalla cima del tempio di Serapide. Scrisse quindi al senato, che vendicati aveva gli affronti dagli Alessandrini ricevuti, puniti asserendo i soli colpevoli, nè tampoco indicandone il numero; spogliò pure quella città di tutti i suoi privilegi, le riunioni o le accademie abolì degli scienziati, e tutti cacciò da quella città i forastieri eccetto i trafficanti, ponendo ancora corpi di guardia per tutta la città . e dividendola con muraglie, affinchè gli abitanti delle diverse regioni comunicare non

potessero tra di loro. Alessandria non tornò al suo primitivo splendore, se non perchè poco sopravvisse quel mostro.

7. Tornò egli in Antiochia, sempre ansioso di muovere guerra ai Parti, e di acquistare per tal modo il titolo di Partico. La figlia di Artabano loro re chiese in isposa, e rispondendo quello che mai una principessa educata tra i Parti adattata si sarebbe ai costumi di Roma, Caracalla che non ad altro fine fatta aveva l'inchiesta, entrò sulle terre di quel regno; il solo Erodiano è d'avviso che Artabano a quelle nozze acconsentisse, e che ricevuto Caracalla favorevolmente nelle provincie e nella capitale del regno, con incredibile perfidia desse un segnale convenuto ai soldati suoi, i quali sul corteggio di Artabano si gettassero, ed i più illustri tra i Parti trucidassero. Artabano, segue a dire quello storico, salvossi, del che irritato Caracalla, vendicossi su gli abitanti di tutte le città che egli attraversò tornando nella Siria, e lasciò in ogni luogo tristi monumenti della sua barbarie e della sua rapacità. Dione narra invece, che sul rifiuto di Artabano, entrò Caracalla colla forza dell'armi nel regno de' Parti senza alcuna dichiarazione di guerra, devastò la Media, molte città distrusse, prese Arbella, e le tombe demolire fece dei re, insultando con obbrobriosi oltraggi le loro ceneri. Narra pure, che egli non trovò alcuna resistenza, mentre Sparziano asserisce che un combattimento

8. Consoli eletti furono intanto Bruzzio Presente · Messio Estricato. Macrine era prefetto del pretorio, e Caracalla tanto lo odiava, che minacciato lo aveva ancora della morte. Un indovino disse allora in Alessandria, che regnato avrebbono Macrino e Diadumeniano di lui figlio; condotto in Roma, rinnovò quella predizione innanzi a Flavio Materniano che le milizie della città comandava, e che confidente di Caracalla, era stato incaricato di inforznarsi anche per mezzo della magia di qualunque attentato che alla sovranità si facesse. Flovio scrisse tosto quello che udito aveva dall'africano, e la lettera fu spedita ad Antiochia e quindi ad Edessa, ove l'imperatore troyavasi; ma intanto Macrino su di tutto avvertito con lettera da Ulpio Giuliano, che di un messaggiero si servi diretto immediatamente da Roma ad Edessa; il solo Erodiano narra che Caracalla, occupato essendo a condurre un cocchio ne' pubblici giuochi, allorchè le lettere recate gli furono, tutte le diede a Macrino, il quale tra di esse trovò quella pure di Flavio, in cui della predizione parlavasi ad esso relativa. Comunque la cosa fosse, Macrino ben vide, che

tempo non vi aveva da perdere, e tosto si circondò di partigiani validissimi tra gli ufficiali, i quali si incaricarono dell' assassinio di Caracalla. Doveva egli recarsi da Edessa a Carre per visitare il tempio della Luna; e'sceso essendo da cavallo per alcuna corporale necessità, colsero i congiurati il momento in cui tutti per decenza eransi allontanati, e solo un domestico era rimasto a custodia del destriero. Giulio Marziale, soldato della guardia, fu il primo, che accorse, fingen lo di essere chiamato, ed un pugnale conficcò a Caracalla sotto la gola, per il che morì all'istante. Marziale fuggì tra gli altri soldati, ma tenendo ancora il pugnale insanguinato, fu da uno Scita trucidato con un dardo. Così Caracalla cessò di vivere in età di 20 anni e 4 mesi dopo un regno di 6 anni a mesi ed alcuni giorni. I soldati accorsero al luogo, ove caduto era quel principe, ed il cadavere ne trasportarono ad Edessa, dove autorizzati si credettero ad eleggere un nuovo imperatore. Incerti mostraronsi nei due giorni consecutivi; nel terzo finalmente che l'undecimo era di aprile, ed il giorno natalizio di Macrino, a questi accordarono l'impero, spinti probabilmente dai tribuni, che complici erano della congiura, e che soli conoscevano la parte pigliata da Macrino all' assassinio, mentre l'armata reo credeva di quel delitto il solo Marziale. Finse Macrino di accettare con repugnanza la dignità offertagli; ma assumendola, grandi donativi distribuì ai soldati, e fece altresì loro grandi promesse, generale perdono accordando a tutti coloro, che accusati erano o condannati per delitto di tradimento. Sembra dal racconto di Erodiano ed anche di Dione, che Advento prefetto del pretorio fosse eletto avanti Macrino, o reclamasse la preferenza nella elezione, ma poscia rinunziasse egli stesso perchè in età trovavasi troppo avanzata. Soggiugne Dione, che guerriero era Advento, ma non dotato di alcuna scienza politica, non sapendo neppure leggere, il che non impedi che Macrino lo creasse senatore, governatore di Roma, e collega lo assumesse per il seguente anno nel consolato.

9. Blair che sotto M. Aurelio registrato aveva tra i vescovi di Roma S. Aniceto, S. Sotere e S. Eleuterio, e tra i letterati Ermogene, Galeno, Atenagora filosofo, Ateneo e Diogene Laerzio, sotto Commodo registra nella colonna degli uomini celebri per letteratura S. Ireneo, Teodozione, altre degli interpreti della scrittura e G. Polluce autore dell' onomastico. Nell' anno secondo di Commodo fa menzione del ministro Perenne, del quale non accenna nè la caduta, nè la morte, ed in quell' anno medesimo riferisce la pace coi Germani conchiusa ed il ritorno di Commodo trionfante in Roma. Nel quarto anno di quel regno fa cadere la violenta guerra suscitata nella Britannia e terminata Ulpio Marcello; nel sesto la congiura di Lucilla. e la di lei morte; nel settimo la elevazione di Marzia concubina di Commodo, e nel nono un ministro detto Eleandro, che è in vece Cleandro, la rubellione di Materno nella Spagna, il di lui ingresso in Italia ed il di lui supplizio. Sotto l'anno 191 dell'era volgare registra quel cronologo la morte di Commodo, e nomina per la prima volta Pescennio Negro governatore della Siria; e nel seguente S. Vittore tra i vescovi di Roma, nel quale anno, secondo quel cronologo, come in parte altresì del seguente, si avrebbe un perfetto interregno: giacchè solo nell'anno 193 si fanno comparire simultaneamente Pertinace che regnò 3 mesi, Didio Giuliano che ne regnà a, Pescennio Negro e Severo, ed al tempo stesso si annunziano non più Didio. ma per errore Didimo Giuliano, Settimio Severo, Pescennio Negro e Clodio Albino; proclamati ad un tempo imperadori, il che non è del tutto conforme alla storica verità, giacchè Albino non aspirò se non dopo alcun tempo al sovrano potere. Di là a due anni si nota la disfatta di Pescennio e la presa di Bizanzio, che non fu occupata se non un anno dopo, e da quell'anno si comincia a far regnare solo Severo. Nel seguente si accennano i tumulti dell' Oriente sedati dai Romani, ed in quell' anno medesimo compare tra i letterati Tertulliano. Dopo altri due anni si vede notato Numeriano grammatico e comandante le armate, ed in quell'anno altresì cade la disfatta e la uccisione di Albino nelle Gallie. Nel seguente vedesi Scapule

proconsolo dell'Africa, e nel susseguente si fa passare Severo nell' Oriente e quindi nell' Egitto, notandosi la di lui assenza da Roma per tre anni continui. Nel secondo di questi si registrano ad un tempo Zesirino vescovo di Roma; il giureconsulto Papiniano, già assai celebre da prima, Plauziano ministro, e la quinta persecuzione de'cristiani che si suppone della durata di due anni. Al fine di questi si celebrano i giuochi secolari in Roma, e nel seguente anno si fa menzione di Bula, famoso capo di assassini. Nell'anno 14.º del suo regno si fa passare Severo nell'Inghilterra, ove rimane fino alla morte, notandosi che solo nel 17.º costruire fece la muraglia, alla quale Blair suppone dato il nome di quell'imperadore, il che non è annunziato da alcuno storico, dubitandosi persino se una maraglia fosse quella, un fosso o tutt'altro riparo. Compajono in questo periodo tra i letterati Clemente Alessandrino, Minuzio Felice e Filostrato, non accennato come filosofo, nè come storico, ma soltanto come letterato. Nell'anno 211 dell'era volgare si registra la morte di Severo e la elevazione di Caracalla e di Gota, nel seguente Artabano II re de' Parti e l'assassinio di Geta, nel successivo Oppiano poeta e naturalista. Caracalla si fa perire nell'anno 216, e solo nel seguente si fa regnare Macrino, il che pure non è consentaneo alla storica verità, essendo stato, come già si vide, Macrino proclamato imperatore dai soldati tre soli giorni

dopo l'assassinio di Caracalla. — Aur. Vittore ed Eutropio ammettono la criminosa compiacenza della matrigna per quel mostro, e la risposta infame le attribuiscono: si placet, licet. Il primo narra che tormentato fu alcun tempo dalle furie vendicatrici per la uccisione di Geta, e quindi risanò; parla egli ancora dei culti dell'Egitto da esso portati in Roma, di un grande ingresso aperto alla via nuova, delle di lui terme magnifiche, e queste la cronaca di Cassiodoro dice fabbricate sotto i consoli Sabino e Venusto.

10. Gli uomini illustri per scienze e per lettere, i quali vissero sotto Caracalla, furono Sereno Sammonico ed Elio Mauro, da Blair non menzionati, ed Oppiano. Il primo per quanto appare, molte opere scrisse, dotato essendo di vasta erudizione; e l'essere appunto que libri letti ed ammirati da Geta, la morte cagionò di Sammonico, il quale d'ordine di Caracalla fu ucciso mentre cenava, Solo ci rimangono ora di quello scrittore alcuni libri di medicina scritti in versi, ed alcuni frammenti di una di lui opera in prosa dedicata a Severo, trovansi presso Macrobio. Vossio lo annovera tra gli storici, ed i di lui libri o quelli del di lui figlio leggevansi dall'imperatore Alessandro. Una biblioteca raccolta aveva Sammonico di 62,000 volumi, che il figlio di lui lasciò morendo a Gordiano, di cui era stato precettore. — Elio Mauro schiavo era un tempo di Flegone liberto di Adriano, e molto

LIBRO II. PARTE III. CAPITOLO XXXIII. vecchio essere doveva al tempo di Caracalla, sebbene sotto quell'imperatore scrivesse le sue storie, probabilmente in latino, non accennandosi da Sparsiano che scritte fossero in greco. - Oppiano, che mal a proposito nella cronica Eusebiana dicesi vissuto sotto Antonino il filosofo, narra egli stesso di essersi trovato sotto il regno di Antonino Caracalla figlio di Giulia Donna. Nativo egli era di Anazarbe nella Cilicia; ma essendo stato il padre di lui rilegato da Severo a Malta, o come altri suppongono nell'isola di Meleda presso Ragusi, scrisse colà i suoi poemi, e venne a recitarli in Roma, dove tanta ammirazione destarono, che per ricompensa ottenne egli la liberazione del padre. Narrasi che Severo una moneta d'oro gli donasse per ciascun verso del di lui poema su la Pescagione, per il che que'versi da Sozomeno furono detti aurei o dorati. Quel poema, non meno che quello della Caccia, indirizzò egli a Caracalla dopo la morte di Severo. S. Girolamo trovava il primo realmente ammirabile, mentre Sozomeno non lo diceva che mediocre, e solo Scaligero lo ha onorato del titolo di divino. Più altre opere scrisse egli in verso ed in prosa, ed anche una storia della guerra de' Parti, ma a noi non rimangono se non i libri della Pesca e della Caccia; ed il secondo ancora in molte edizioni imperfetto. Narrasi che Oppiano si ritirasse col padre nella sua patria, ove morì di peste in verde età, e da que' cittadini ottenne una statua con magnifico elogio.

#### CAPITOLO XXXIV.

### DEL REGNO DI MACRINO.

Origine di Macrino. Di lui vita privata. Sepoltura di Caracalla. - Diadumeniano Cesare. Macrino scrive al senato ed è confermato nella dignità imperiale. Divinizzazione di Caracalla. Osservazioni generali su quelle apoteosi. - Guerra di Macrino coi Parti. Pace conchiusa. Altre imprese di Macrino. - Di lui leggi. Eccessiva di lui severità. Congiura contro di esso ordita. - Cariche conferite ad uomini oscuri. Il rigore di Macrino indispone i soldati. Artifizi di Mesa, sorella della imperatrice Giulia. Elevazione di Eliogabalo. Debole e vana opposizione di Macrino. Battaglia da esso perduta. Morte di esso e di Diadumeniano. Inutili tentativi di alcuni governatori per sostenere il di lui partito.

§. 1. Opilio Macrino nativo era di Algeri e di oscura famiglia, e si pretende che alcune cose riferite dagli storici intorno la di lui origine, la di lui educazione e le prime cariche da esso sostenute, inventate fossero dal di lui successore Eliogobalo. Capitolino si mostra apertamente di lui nemico; Dione di lui contemporaneo, e scevro per quanto sembra di qualunque passione, dice che dotato

## Ita Libro II. Parte III.

egli era di un carattere dolce e moderato, col quale i difetti della nascita occultava, e l'affetto conciliato erasi dei soldati e del popolo. Istrutto era nelle leggi; da Plauziano era stato nominato intendente dei di lui beni amplissimi, da Severo preposto ai Veredari o come ora direbbesi alle poste d' Italia, e dopo alcun tempo rilegato nell' Africa per motivo tuttora incerto, ove il vitto si procurò trattando le cause nel foro. Tornato in Roma sotto Caraculla, procuratore era stato eletto o avvocato del fisco e quindi prefetto del pretorio; sposata aveva una donna di perduta fama, dalla quale ottenuto aveva un figlio detto da alcuni Diadumeno, da altri Diadumeniano. Giunto all'impero, i nomi assunse di Severo e di Aurelio, non mai nei pubblici monumenti quello di Antonino, che solo Capitolino si è compiaciuto di attribuirgli. Solenni funerali fec'egli celebrare a Caracalla; e le ceneri ne spedì a Giulia di lui madre, la quale cacciata da Antiochia per le invettive che contra Macrino permettevasi, fors'anche per le trame che essa ordiva, volle morire di fame. Il di lei corpo fu portato in Roma, e deposto da prima nella tomba di Cajo e Lucio Cesari, poi trasferito nel mansoleo di Adriano.

2. Macrino chiamò tosto a se Diadumeniano che ad Antiochia trovavasi, ed i soldati il titolo gli diedero di Cesare, il che loro procurò nuove ricompense. Scrisse quindi l'eletto imperadore al senato, che Caracalla trovata aveva alfine la sorte che metitava, e che egli scelto dalla armata, non voleva essere debitore dell' impero se non ai padri coscritti. Questi che incerti erano tuttavia della morte del tiranno, rassicurati dalle lettere di Macrino, mille imprecazioni vomitarono contra il defunto. Fondere tecero tutte le di lui statue d'oro e d'argento, cancellare il di lui nome da tutte le iscrizioni, e tutti annullando i di lui editti, infame ne dichiararono la memoria. L'impero confermarono a Macrino e gli onori sul di lui capo accumularono, la di lui famiglia registrando tra le patrizie, e Cesare dichiarando il di lui figlio, e perfino Augusta la sordida di lui moglie. A Macrino chiesero nella loro risposta, che puniti fossero i ministri del tiranno e tutti spenti i delatori; ma Macrino permise solo che esiliati fossero tre senatori, ed altri molti di grado inferiore, e crocifissi i soli schiavi o liberti che accusati avevano i loro padroni. Recatosi quindi l'imperadore ad Antiochia, in presenza dell'armata il nome di Antonino diede al figlio, nome da tutti i soldati venerato; ma l'armata al tempo stesso chiese con grido universale che deificato fosse Caracalla. Macrino fu costretto ad acconsentire alla domanda; egli divinizzò l'uomo che assassinato aveva; il senato decretò l'apoteosi, sacrifizi, sacerdoti, templi ed altari a quello di cui dichiarata aveva la memoria infame, ed il popolo adorò un sovrano, che riguardato aveva fino a quel momento come il tiranno

più crudele, come parricida, come mostro avido a sangue e nemico dell'uman genere. I soldati, che go per costume davano sovrani a Roma, cominciarono allora a dare anche numi alla terra. Fu perfine dannato a morte certo Aureliano, che rovesciato aveva spontaneamente alcune statue di Caracalla. . Questo fatto per alcuni scrittori altro non prova se non la straordinaria influenza, che l'armata acquistata aveva negli affari della repubblica, la nullita del senato, la viltà del popolo e l'impotenza de l' imperatori medesimi, sintomi manifesti della decadenza e della non lontana dissoluzione dell'impero: ma alcuna osservazione potrebbe farsi ancora sulie frequenti anzi continue apoteosi, delle quali onorali erano fino gli imperadori più tristi e scellerati. Era egli questo un indizio dell' incremento della religione o anche della superstizione presso i Romania che li conducesse ad aumentare così stranamente il numero delle loro divinità? Così è stato creduto de alcuni scrittori cristiani, che la romana superstizione presero quindi argomento di deridere. A me sembra piuttosto un decadimento, un oscuramento totale dello spirito e delle opinioni religiose dei seculi antecedenti; ed io sono d'avviso, che i Romani in alcuna epoca mai non fossero tanto irreligiosi, quanto allorchè i mostri più abbominevoli coi loro Numi associavano. La politica più astuta suggerì al principio del romano impero di divinizzare la memora di Augusto, siccome divinizzata si era quella del

Trimo re di Roma, di Romolo sotto il nome di Ouirino. I successivi imperatori non trascurarono questo mezzo di conciliare alla loro dignità, non ancora fermamente stabilita, quel credito e quella venerazione che portata era nel popolo dal prestigio della religione. Divenne quindi l'apoteosi un costume riuttosto che una espressione della volontà e della devozione del popolo, e questo si avvezzò a riguardare, direi quasi, meccanicamente come numi tutti i sovrani defunti. Non è tuttavia a credersi, che numentato fosse per questo lo spirito religioso della nazione, nè che i Romani e gli altri popoli dell'impero, alcuna fede avessero in quelle divinità da essi fabbricate, o con alcun fervore dello spirito accompagnassero i sacrifizi, le cerimonie, le feste ed i divini onori che a que' numi novelli si tributavano. Alcuni per adulazione, quegli altari, quelle immagini adoravano, altri per interesse o per politica; tutti probabilmente ridevansi di quelle apoteosi, e gli nomini più sensati e gli scrittori più giudiziosi, ne facevano besse apertamente. Vespasiano stesso motteggiava, morendo, la sua apoteosi, e Tito persuaso non mostravasi di quelle canonizzazioni, perchè ridendo diceva, che vendicate avrebbono le loro ingiurie gli imperadori defunti, se Dei erano realmente come si dicevano. Io ardirei quasi di dubitare, che quelle frequenti divinizzazioni lo spirito religioso de' Romani estinguessero, e gli altri antichi numi screditassero, ai quali pareggiati venivano Stor. d' Ital. Vol. IX.

- i nuovi; e che questa degradazione dei culti il rovesciamento affrettasse della religione pagana, e l'incremento e la estensione della cristiana poco dopo quell'epoca avvenuta, di che si farà cenno altrove.
- 3. Mosso erasi intanto con numerosa armata Artabano re dei Parti, disegnando forse di vendicarsi degli oltraggi che ricevuti aveva da Caracalla. Macrino, sia che i Parti temesse, giacchè alcuni storici non molto coraggioso lo dipingono, sia che la giustizia comprendesse delle laguanze di Artabano, studiossi di calmarlo, e la pace propose ad onorevoli condizioni. Ma il re de' Parti chiese preliminarmente, che rifabbricate fossero tutte le città dai Romani distrutte nella Mesopotamia, e che sborsata fosse una immensa somma onde zistabilire la tombe distrutte dei di lui antenati. Macrino vide allora che vergognoso sarebbe stato il parlare più a lungo di pace, e si mosse colla armata ad incontrare Artabano, che trovò in vicinanza di Nisibe. Secondo Erodiano, impegnata si sarebbe una battaglia, troncata solo dopo due giorni dalla oscurità della notte con incerto evento, ed il terzo giorno trovandosi i combattenti separati da un immenso mucchio di cadaveri, si sarebbono ritirati a vicenda ne' loro campi; ma Dione narra, che i Romani, indisciplinati sotto Caracalla, vinti furono in due battaglie, cosicchè Macrino arrischiare non volendo la terza, ricchissimi doni inviò al re ed ai comandanti dei Parti, e la pace ottenne collo sborso di

50 milioni di dramme, il che non impedi che decretato gli fosse dal senato il nome di Partico che in alcune medaglie si ravvisa, benchè ricusasse modestamente il trionfo. La pace conchiuse pure Macrino cogli Armeni, rimettendo sul trono Tiridate, ed una parte restituendogli della Cappadocia; il solo Capitolino parla di grandi vittorie da Macrino riportate contra gli Arabi, ma alcuno storico non fa menzione di quella guerra.

4. Tornò allora Macrino in Antiochia, dove alcune savie leggi pubblicò, affine di riformare gli abusi sotto Caracalla introdotti, e que' soli editti approvò dei di lui antecessori, che conformi erano alle antiche leggi romane, vergognoso dicendo l'osservare come leggi i capricci di un Caracalla o di un Commodo. Severo oltremodo mostrossi nella punizione dei delitti; gli adulteri di qualunque grado faceva bruciare vivi, legati insieme coi loro complici; gli schiavi fuggitivi faceva combattere come gladiatori, e talvolta alcuni colpevoli lasciava morire di fame in prigione. Dannati a morte voleva tutti i delatori che le accuse non comprovavano, ed a coloro che le prove più valide adducevano, in premio aggiudicava bensì la quarta parte dei beni degli accusati, ma infami al tempo stesso li dichiarava. Narra Capitolino, non però degno di tutta la fede, che ad esempio di Mezenzio collegare facesse un uomo vivo con un cadavere, laonde il popolo, lodando Diadumeniano, ripetesse nel circo ciò che Virgilio

detto aveva di Lauso, essere egli degno di tutt'altro padre che Mezenzio. Gli abitanti di Pergame privò Macrino di tutti i privilegi loro da Caracalla accordati, e Dione Cassio nominò governatore di Smirne. Una congiura fu tuttavia contra di esso ordita, ed alcuni dei cospiratori egli punì, ad altri perdonò, tra i quali ad Arbiano, detto da alcuni duca dell' Armenia, a Tosco ed a Gellio, luoguotenenti dell' Asia e dell' Arabia, ed a questi conservò ancora le loro cariche. Diadumeniano non era allora se non in età di nove anni, il che rende incredibile il racconto di Capitolino che egli scrivesse lettere al padre ed alla madre, lagnandosi della clemenza del primo, e chiedendo che i cospiratori fossero senza distinzione messi a morte.

5. Accusano alcuni storici Macrino, perchè nato di oscura famiglia, le cariche togliesse alcuna volta a persone illustri per rivestirne altre al pari di esso ignobili e prive di meriti. Oltre la elevazione di Advento, benchè illetterato, alla carica di senatore e di principe del senato, si rinfaccia a Macrino quella di Marcio Agrippa, liberto e già altra volta esiliato da Severo per delitto di tradimento, al governo della Pannonia, e quella di Decio Triciano al governo della Dacia, mentre folti erano da quello cariche Sabino e Castino, uomini di altissimo merito. Sommamente rigido mostrossi ancora Macrino coi soldati, punendo aspramente i più piccioli delitti, ed obbligandoli a vivere l'inverno sotto le tende,

Iontani dalle città. Le truppe concepirono adunque un odio contra quel principe, e questo maggiormente si accrebbe , allorchè informate furono che Macrino stesso era stato l'autore della morte di Caracalla. Non si manifestò tuttavia alcun tumulto fino all'anno seguente, in cui consoli sedevano Macrino stesso ed Advento. Mesa, sorella della defunta imperatrice Giulia, che Macrino rilegata aveva ad Emesa nella Fenicia, lasciandole tutte le sue ricchezze, due figlie aveva già maritate, l'una detta Giulia Soeme, l'altra Giulia Mammea, la prima delle quali madre divenuta era di Alessiano, la seconda di Vario Avito Bassiano. Que' due abbiatici aveva essa seco nell' esilio, il primo in ctà di anni 9, il secondo di 13, e consacrati gli aveva l'uno e l'altro al Sole, al quale gli Emesiani eretto avevano un tempio sotto il nome di Eleogabalo. Bassiano come maggiore di età, era stato fatto gran sacerdote del Sole, e quindi detto egli stesso Eliogabalo; ed i soldati del campo di Macrino, il quale discosto non era, visitando quel tempio, ammirato avevano le grazie e l'avvenenza di quel principe sacerdote. Mesa approfittare seppe di que' sentimenti, e spargere fece artificiosamente essere Eliogabalo figlio di Caracalla medesimo; e tutte le ricchezze sue disposte dichiarò a favore di coloro che abbracciato avrebbono il di lui partito. I soldati invitarono quindi quel giovane al campo, ed imperatore lo proclamarono sotto il nome di M. Aurelio

Antonino; e Macrino che ad Antiochia trovavasi, invece di accorrere a comprimere quella rivolta, spedì contra i ribelli picciolo corpo di truppe comandato da Ulpio Giuliano presetto del protorio. Questi che molti Mauritani aveva seco, patriotti di Macrino, attaccò con vigore i rivoltosi, e si sarebbe altresì del campo impadronito, se differito non ne avesse l'assalto al di seguente sulla fallace lusinga che i aoldati avrebbero spontaneamente deposte le armi. Essi fortificaronsi invece nella notte, respinsero il dì seguente gli assalitori, e dalle loro trincee mostrando Eliogabalo ed i tesori che recati aveva al campo la di lui avola, indussero i Romani che con Giuliano militavano, ad uccidere i loro uficiali e ad abbracciare il loro partito. Giuliano fuggi e si pascose; ma un soldato scoperto avendolo, il capo gli mozzò, ed inviluppatolo in un fascio di panni, al quale apposto vedevasi il suggello di Giutiano, a Macrino recollo come se quello fosse di Eliogabalo, e precipitosamente fuggì. Macrino la testa vedendo di Giuliano, e tradito credendosi, si avanzo fino ad Apamea, ove un campo trovavasi delle sue guardie, ed in una imprudente allocuzione la rubellione annunziù delle truppe di Emesa; Eliogabalo, Alessiano ed i loro parenti dichiarò traditori, ed Augusto proclamo il di lui figlio Diadumeniano, associandolo come collega all'impero, e 5000 dramme promettendo a ciascun soldato, delle quali 1000

sborsò all'istante, Scrisse al tempo stesso al senato

presso a poco nei termini medesimi, l'ordine aggiugnendo di distribuire in di lui nome 150 dramme a ciascuno del popolo, ed il senato non lasciò di confermare a Diadumeniano il titolo di Augusto, e di dichiarare Eliogabalo nemico della patria. Ma invece di recarsi tosto contra i ribelli di Emesa, i quali in poca distanza trovavansi, Macrino tornò in Antiochia, ed il campo che visitato egli aveva, diedesi tosto ad Eliogabalo, che la strada pigliò all'istante di Antiochia medesima onde sorprendere Macrino all' improvviso. Questi uscì dalla città coi pretoriani, ed incontrato avendo il rivale sul confine della Siria colla Fenicia, venne a battaglia, e le truppe di Eliogabalo sugò dopo lunga e vigorosa resistenza; ma Mesa, Soeme madre di Eliogabalo e questo giovinetto medesimo, rianimarono i fuggitivi, ed alla pugna li ricondussero con molto valore. Essi sarebbono stati di nuovo respinti, dice Dione, se Macrino vedendole tornare all'attacco, fuggito non fosse. I pretoriani tuttavia si sostennero per alcun tempo, ma giurato avendo Eliogabalo di conservare tutti i loro privilegi, essi pure si arrendettero; e Macrino dopo avere sparso in Antiochia che una compiuta vittoria riportata aveva, il figlio spedì nel paese de' Parti, e travestito fuggi, di varie lettere incaricandosi come messaggiere dall'imperadore spedito. Attraversò in tal modo la Cilicia, la Cappadocia, la Galazia e la Bitinia, e ad Eribole imbarcossi alfine di recarsi a Calcedonia e di là a Bizanzio. Ma i venti trovando contrari, tornò a Calcedonia, ove infermossi, e scoperto fu da coloro che lo inseguivano d'ordine di Eliogabalo. Posto fu egli sopra un carro per essere condotto al nuovo imperatore; ma udendo che anche il di lui figlio era stato imprigionato, gettossi furibondo dal carro, e rotta essendosi una spalla nella caduta, i soldati che lo custodivano, la di lui vita terminarono mozsandogli il capo, che portato ad Eliogabalo, fu esposto alla pubblica vista in cima ad una lancia. Diadumeniano fu condotto al supplizio come fatto si sarebbe con qualunque malfattore, e la di lui testa fu egualmente esposta. Perì in tal modo Macrino in età di anni 54 dopo un regno di circa 14 mesi, senza avere veduto Roma giammai durante quel periodo. Basiliano e Mario Secondo. governatori l'uno dell'Egitto, l'akro della Fenicia, il partito sostennero di Macrino auche dopo la di lui morte, il che gravi tumulti produsse in quelle provincie, e la morte altresì di molti abitanti. di molti soldati e di Secondo medesimo, Basiliane fuggi in Italia, e nelle vicinanzo di Brindisi rimase alcun tempo occulto; ma tradito da uno dei di lui amici al quale chiesto aveva soceorso, fu spedito ad Eliogabalo che decapitare la fece a Nicomedia, ove si trattenne tutto l'inverno dopo la di lui elevazione all'impero. Questa dignità, che vedemmo già conferita più volte dalle truppe, era stata in quella oceasione procurata ad Eliogabalo da due donne, che vantare potevansi di aver dato un sovrano alla terra.

## CAPITOLO XXXV.

## DEL REGNO DI ELIOGABALO.

Eliogabalo viene confermato nella sua dignità e ne' suoi titoli dal senato. Di lui vizj. - Principio delle di lui crudeltà. Di lui arrivo in Roma. Introduce la madre nel senato. Senato di donne istituito. Culto di Eliogabalo promosso. Altre pazzie ed altre crudeltà. - Secondo di lui consolato. Sei mogli da esse sposate in breve periodo. Mostruosa di lui impudicizia. Di lui prodigalità straordinaria. - Eliogabalo adotta il di lui cugino Alessiano, che il nome assume di Alessandro Severo. Tenta di annullare l'adozione e di farlo uccidere. I soldati si rivoltano ed abbracciano il partito di Alessandro. Uccisione di Eliogabalo e di alcuni di lui parenti e favoriti. - Note crenologiche ed osservazioni.

S. I. Eliogabalo, udita avendo la fuga di Macrino, erasi recato ad Antiochia, d'onde secondo il costume informato aveva il senato delle di lui vittorie e del di lui innalzamento, promettendo di non dipartirsi giammai dalle sagge istituzioni di Augusto e di M. Aurelio, e di nulla intraprendere giammai senza il parere e l'approvazione del senato, la di cui autorità come sacra egli riguardava. Le di

lui lettere sparsero tuttavia la costernazione in Roma, perchè da se medesimo assunto aveva i titoli di Augusto, figlio di Antonino Caracalla ed abbiatico di Severo, la tribunizia podestà, l'autorità proconsolare ed i cognomi di Felice e di Pio. Il senato che solo avrebbe potuto conserire que' titoli, non lasciò tuttavia di confermarli; dichiarò Macrino nemico della patria, come poco prima dichiarato aveva lo stesso Eliogabalo, ed a Mesa ed a Soeme il titolo accordò di Auguste. Non tardò Eliogabalo a mostrarsi, come gli storici lo descrivono, il più empio, il più inumano, il più essemminato, il più prodigo dei tiranni. Mesa, donna di grande ingegno. si avvide ben tosto, e vergognossi di avere innalzato un mostro; studiossi quindi di imporre alcun limite alle sfrenate di lui passioni; ma egli sprezzò i di lei avvisi, e solo si abbandonò ai suggerimentì di Soeme di lui madre e dei più vili adulatori. Dissero quindi gli storici, che egli superato aveva Nerone in crudeltà, Caligola nella prodigalità spensierata, e gli imperadori più scandalosi in impudicizia.

2. Trovandosi ancora nella Siria, ordinò che messe fossero a morte molte persone distinte, tanto nell' Oriente, quanto in Roma, tra le quali Giuliano Nestore capitano delle guardie sotto Macrino, Fabio Agrippino governatore della Siria, Reano dell' Arabia, Claudio Attalo di Cipro e Decio Triciano, comandante della Pannonia. A Nicomedia trovandosi, tanta confidenza accordò ad un dome-

stico detto Ganni, che dare gli voleva in moglie, la propria madre e dichiararlo Cesare; avendolo tuttavia questi esortato un giorno a non derogare. colla sua condotta alla dignità di romano imperadore, volle quel mostro che trucidato fosse all' istante ed il primo lo ferì di sua mano. Assunse egli al cominciare dell'anno i fasci consolari con certo Sacerdote, e partì al principio della primavera per Roma, ove ricevuto fu dal senato e dal popolo con dimostrazioni di gioja. Il giorno seguente la madre condusse al senato, sedere la fece tra i due consoli, il di lei nome fece inscrivere nel ruolo dei senatori, ed il diritto le accordò di suffragio. Nè di ciò ancora contento, un senato istituì composto unicamente di donne, da Soeme medesima preseduto, il quale occupare dovevasi delle vesti delle donne romane, del loro grado e della loro precedenza, delle loro visito e di altri simili oggetti. Non d'altro egli intertenevasì intanto se non di stabilire in Roma il culto del Dio Eliogabalo, al quale eretto aveva un magnifico tempio e decretate solenni cerimonie, nuove del tutto in Roma, a Giove stesso preserendolo ed a tutti gli altri Dei che servitori di quel nume appellava. Profanò quindi tatti gli altri templi, e dei loro ornamenti gli spogliò, dicendo che atro nume adorare non si doveva, e nel suo tempio trasportare volle il suoco di Vesta, la statua di Cibele, gli ancili ed il palladio, le cose in somma più

sacre agli occhi dei Romani. Da Cartagine portare fece in Roma la Dea Celeste con tutti gli ornamenti che ad essa appartenevano, e sposa la fece di Eliogabalo, celebrandone con magnificenza le nozze. Secondo Dione, si sarebbe egli astenuto in onore di quel Dio dalla carne porcina, e subita avrebbe ancora la circoncisione; secondo Erodiano, avrebbe eretto a quella divinità altro tempio alla campagna, dove trasportavasi al cominciare della state, e tra le altre vittime immolati avrebbe a quel nume molti fanciulli di illustri famiglie, che i ministri delle di lui crudeltà, sparsi per tutta l'Italia rapivano con violenza. Nel primo anno del di lui regno perire fece molti senatori illustri, solo perchè sospetti di non approvare la di lui condotta.

3. Nel seguente anno il consolato assunse di nuovo, ma in compagnia di un famoso bussone detto Eutichiano che contribuito aveva al di lui innalzamento, e che egli creò capitano delle guardie, consolo ed in appresso governatore di Roma. A que'consoli succedettero Grato Sabiniano e Seleuco. Altri fatti non registra in quel periodo la storia se non quelli relativi alle dissolutezze orribili e mostruose di Eliogabalo. Sei mogli sposò egli nel periodo di poco più di tre anni; Giulia Corn. Paola, donna distinta per nobiltà e per meriti, che tosto ripudiò, il titolo togliendole ancora di Augusta, che conserito le aveva; Giulia Aquilia Severa vergine vestale, la di cui violazione riguardata su dai

Romani come orrendo delitto; poco dopo Annia Faustina, abbiatica di M. Aurelio, già sposa di Pomponio Basso che egli fece trucidare, e tre altre delle quali non si conoscono i nomi. Faustina e le tre ultime repudiò egli ben tosto per ricongiugnersi colla vestale, dalla quale come sacerdotessa egli nella qualità sua di sacerdote una posterità ripromettevasi degna degli Dei immortali. Ma in mezzo a que' frequenti matrimoni, non lasciava egli di praticare il più scandaloso libertinaggio; il palazzo imperiale trasformato aveva in lupanare per comodo, diceva egli, degli amici e cortegiani suoi, cosicchè Erodiano ebbe a dire, che tutta la città piena era di meretrici. Con queste e coi compagni delle sue dissolutezze passava la maggior parte del tempo, e riunendoli sovente in una sala del palazzo, tutti incoraggiava a rinunziare a qualunque sentimento di pudore, commilitoni chiamandoli, perchè emuli di lui nella impudicizia. Sazio tuttavia di conversare colle meretrici, tutte le cacciò dalla corte, e giovani libidinosi a quelle sostituì, porgendo a questi il modello della più infame prostituzione, e ad esempio di Caligola, sposa facendosi egli stesso da prima di un ufficiale detto Zotico, poscia di uno schiavo detto Gerocle. Tanto poco vergognavasi egli di quelle turpitudini, che ai più orribili eccessi della libidine si abbandonava in presenza di tutti. Giustamente viene rimproverato Elio Lampridio, che un diffuso ragguaglio ci trasmise di quelle impudi-

cizie. Dicevasi alla sfrenata di lui libidine non inferiore la di lui prodigalità, colla quale in quel breve periodo non solo spogliò il pubblico tesoro, ma tutti i suoi sudditi ancora impoverì. Le di lui camere tappezzate erano di tessuti d'oro; d'oro purissimo erano tutti i vasi destinati agli usi più vili, ed i piatti parimenti d'oro, finita la cena, tutti distribuiva ai convitati o anche ai domestici. Alcuna vivanda non apprestavasi sulla mensa che da paesi Iontani recata non fosse; tutto spargevasi di polvere d'oro lo spazio che dalla sua camera percorrere doveva per recarsi al suo cocchio, giacchè indegno diceva egli di un imperatore il toccare coi piedi la terra. Si osservò che sebbene ricchissime fossero le di lui vesti, e spesso ornate di gemme, mai ne portò una due volte, nè mai un anello rimise che tolto avesse dal dito. Al popolo ed ai soldati frequenti congiarii donò, nè questi solo di grano o di danaro, come era costume degli altri imperadori, ma ancora di vasi d'oro e d'argento, di gemme e di cedole, colle quali alcune somme si riscuotevano. Narrasi che di acqua rosata si riempissero le di lui piscine, e di vino il canale ove finti combattimenti navali si eseguivano. Certo è che di gigli, di rose e d'ogni sorta di fiori spargevansi i letti, le camere e tutti i luoghi ov'egli passeggiava, il che da alcuni scrittori contemporanei calcolavasi grandissimo dispendio; e si asserisce perfino che nutrendosi egli di lingue di pavoni e di usignuoli, e

di cervella di pappagalli e di fagiani, i suoi cani dimentasse con fegati di oche, i cavalli di uve periose, i lioni ed altre bestie feroci di fagiani e di pernici. Lasciando a Lampridio i suoi prodigiosi acconti, ci atterremo solamente ad Erodiano, il quale dice che tutti i tesori dell'impero bastanti non erano a soddisfare la stravaganza di un solo nomo.

4. Ben vide Mesa che i Romani tollerato non avrebbono a lungo un così orribile mostro; indusse mindi destramente Eliogabalo ad adottare Alessiano li lui cugino ed a dichiararlo Cesare, sebbene fosse ancora in età di 13 anni. Si celebrò quell'atto con ana pompa straordinaria, e quel giovane i nomi assunse allora di Alessandro e di Severo. Lusingossi Eliogabalo di averlo consorte nelle sue dissolutezze; ma vedendo che Alessiano per la sua saviezza amato era dal popolo e dai soldati, si pentì di averlo adottato, ed a coloro che incaricati erano della di lui educazione, ingiunse di farlo perire. Mammea però di lui madre e Mesa, vane rendettero le tentative a quell' oggetto, laonde l'imperatore furibondo al senato ordinò di togliere a quel giovane la dignità di Cesare, e di annullare la adozione. Spedì ancora assassini per ucciderlo, ed in un palazzo si ridusse sul monte Esquilino, le notizie attendendo della di lui morte. Le guardie pretorie corsero ove rifuggito erasi Eliogabalo, ed ucciso lo avrebbono, se liberato non si fosse dalle mani loro con grandi

3

promesse, coll'abbandonare ad essi tutti i compagni delle di lui dissolutezze, e coloro che nimici credevansi di Alessandro, e col dichiarare che altro tenore di vita abbracciato avrebbe e soddisfatto a tutte le lagnanze del pubblico che egli giustissime riconobbe. Un terzo consolato assunse allora con Alessandro medesimo, fingendosi con esso rappattumato; ma meditandone ancora l'eccidio, tutti i senatori fece uscire dalla città, e chiuso Alessandro nel palazzo, fece spargere il rumore che infermo egli fosse, nè più sperare si potesse della di lui vita. I soldati chiesero di vederlo, ed Eliogabalo stesso fu costretto a condurre il cugino al loro campo, ove ricevuto fu con applausi giulivi, mentre alcuno non si curò dell' imperatore, il quale irritato ordinò che come traditori puniti fossero all'istante i fautori di Alessandro. Furono questi tratti dalle mani dei carnefici dai loro compagni, i quali attruppandosi intorno ad Eliogabalo, cominciarono a vomitare contra di esso le più orribili imprecazioni; volle egli fuggire, ed i soldati che accompagnato lo avevano, studiaronsi di aprirgli il passaggio, il che produsse una zuffa tra i partigiani dei due principi e quelli di Eliogabalo, tra i quali il mostruoso di lui marito Gerocle ed alcuni di lui ministri furono tagliati a pezzi. L'imperadore ritirossi durante la zuffa nel luogo più sordido del campo, che alcuno scrittore disse ben degno di esso; ma colà fu scoperto colla di lui madre Soeme che lo

teneva tra le sue braccia, e l'uno e l'altra furono trucidati. Si tagliò loro il capo; i corpi loro strascinati furono ignominiosamente per la città, e quello di Eliogabalo fu gettato nel Tevere. Perì egli in età solo di 18 anni, dei quali regnati ne aveva 3 e 9 mesi, contandosi questi dalla disfatta di Macrino. Il senato tolse dagli atti pubblici e da tutte le iscrizioni il nome di Antonino che egli aveva disonorato, e con legge solenne vietò che mai più femmine entrare potessero nel senato.

5. Sotto un solo anno si registrano nelle tavole cronologiche di Blair, Oppiano poeta, detto ancora naturalista, perchè scritto aveva della pescagione; Artabano II re de' Parti, e la uccisione di Geta non meno che dei di lui favoriti e partigiani ordinata da Caracalla. Nell'anno 217 dell'era volgare si nomina Macrino e si accenna l'assassinio di Caracalla da esso procurato; ma mentre si è veduto che Macrino regnato aveva più di 14 mesi, un anno solo si fa passare tra la elevazione di Macrino e quella di Eliogabalo, come Diadumeniano fatto Cesare al momento della elevazione di Macrino, non si registra che nell'anno seguente, che quello fu della morte di Macrino e del figlio. Un anno dopo l'avvenimento di Eliogabalo all'impero, si fa vescovo di Roma Callisto I, la di cui autorità doveva essere affatto occulta, giacchè Eliogabalo perfino tutti i numi e i culti più favoriti dei Romani distrutti aveva, onde solo trionfasse il suo. Nel se-

Stor. & Ital. Vol. IX.

434 LIBRO II. PARTE III. CAPITOLO XXXV.

guente anno compare nelle tavole Giulio Africano, storico e cronologo, e nell'anno 222 dell'era volgare si notano l'uccisione di Eliogabalo in un tumulto, la elevazione di Alessandro Severo, ed il nome di Ulpiano celcbre giureconsulto romano, che già da più anni fioriva. Vedesi pure sotto quest' anno medesimo accennato un sussidio annuale accordato ai Goti, che da alcuno storico contemporaneo non viene accennato. - Nella epitome di Aurelio Vittore si dà apertamente Eliogabalo per figlio di Caracalla, che stuprata occultamente aveva Samea o Soeme di lui cugina; e si fa vivere solo 16 anni, mentre nelle storie dei Cesari di quello scrittore gli si era attribuito un regno di 30 mesi. Nella cronaca di Cassiodoro si accenna nel secondo anno di quel regno sotto i consoli Grato e Seleuco eretto in Roma il tempio di Eliogabalo, e nel terzo sotto il consolato di quell' Augusto medesimo e di Alessandro, edificata Nicopoli nella Palestina, dove prima era Emmaus. Se credere si potesse ad Aurelio Vittore, Eliogabalo dopo d'essersi contaminato con ogni sorta di libidine più nefanda, ed avere adottato femminili costumi per alcun naturale difetto di virilità, non circonciso si sarebbe soltanto ad onore del suo nume, ma mutilato ancora assine di consacrarsi alla gran madre degli Dei.

## CAPITOLO XXXVI.

## DEL REGNO DI ALESSANDRO SEVERO.

Elevazione di Alessandro. Di lui origine. Condotta da esso tenuta. Supposto di lui cristianesimo. -Di lui nozze. Guerra mossa da Artaserse ai Romani. - Uccisione di Ulpiano. Tumulti nella Mesopotamia e nella Siria. Condotta da Alessandro tenuta con Ovinio Camillo che aspirava all'impero. Guerra contra i Germani. - Consolato di Dione Cassio. Stato dell'armata in quell'epoca. Supplizio di Vetronio Turino, - Guerra con Artaserse. Tentativi pacifici di Alessandro. Disposizioni guerriere. Ammutinamento delle truppe. Fermezza di Alessandro. Cure da esso prese per lo mantenimento della militare disciplina. - Varie opinioni sugli avvenimenti di quella guerra. Ritorno in Roma e trionfo di Alessandro. - Ezli parte per nuova guerra contra i Germani. Congiura di Massimino. Uccisione di Alessandro. Onori ad esso renduti. Vendetta della di lui morte. Massimino solo si salva. - Virtuosa condotta e saggie disposizioni politiche di Alessandro. Di lui encomj. - Letteratura di Alessandro. Letterati che sotto il di lui regno fiorirono. Storici. Sofisti. Oratori. Giureconsulti. Anonimo cristiano, scrittore di geografia e cronologia. Notizie di Dione Cassio. Osservazio ii sullo stato della letteratura a della lingua in Italia in quel periodo.

S. 1. Appena fu nota la morte di Eliogabalo, Alessandro di lui cugino in età solo di 14 anni fu proclamato dai soldati imperatore, e dal campo condotto solennemente al senato, dove ricevuto con giubilo, fu onorato del titolo di Augusto, di padre della patria e di tutti i distintivi della dignità imperiale. Fu pure offerto a quel giovine il nome di Antonino ed il cognome di grande, che egli ebbe la modestia di rifiutare. Nato era egli, come già si disse, di Mammea e di un Siro nominato Genesio Marciano ad Arca nella Fenicia. Il solo Lampridio lo suppose partorito in un tempio dedicato ad Alessandro il grande, per la qual cosa, dic'egli, assunse il nome di quell'eroe. Ma Dione lo nomina da prima Bassiano, ed Erodiano lo dice sempre Alessiano, e quest'ultimo nome si è facilmente trasmutato in quello di Alessandro. Orosio, Cedreno ed altri scrittori più moderni, pretendono che Mammea fosse cristiana; Eusebio si è accontentato di nominarla donna pia e religiosa. Certo è che Alessandro fu educato con grandissima cura, ed istrutto nelle lettere greche e latine, nella musica, nella pittura ed in altre arti, da uomini illuminati e virtuosi. L'eloquenza latina aveva egli appreso assai meno che la greca, il che facilmente si riconobbe nelle di lui allocuzioni al senato, ai soldati ed al popolo. Fino dalla più

tenera età manifestato aveva egli sentimenti umani e generosi, ed una specie di orrore per qualunque crudeltà. Giunto all' impero, un consiglio formò di sedici senatori scelti tra i più probi ed istrutti; tra questi vedevansi Fabio Sabino, detto il Catone del suo secolo, Ulpiano e Paolo celebri nei fasti della giurisprudenza, Gordiano che fu poscia imperatore ed altri uomini distinti; nè alcuna cosa fece egli mai senza il loro consiglio e quello della madre, del che Lampridio gli fece quasi un delitto. A quella diede i titoli di Augusta, di madre della patria, delle armate e del senato, ed il nome di lei impose a molti edifizi che alla fine del IV secolo ancora lo conservavano. Molto favoreggiò quel principe i cristiani, e molti di questi ammise tra i suoi cortegiani, il ohe ha fatto credere a Lampridio che in segreto adorasse egli Abramo e Cristo, e che templi a Cristo medesimo avrebbe eretti, se temuto non avesse il noto oracolo, portante che il culto di Cristo deserti avrebbe renduti i templi delle altre divinità. Forse alcuna idea ebbe egli della cristiana morale, ripetendo sovente e facendo scolpire al disopra delle porte il noto precetto. « Fate agli altri quello che a voi stesso fatto » vorreste ».

2. Nel primo anno del suo regno molti abusi represse, introdotti sotto l'insensato di lui predecessore; cacciò dal palazzo tutti i liberti, gli schiavi, i buffoni, i commedianti, che intrusi si

erano nelle cariche, cd a quelli sostituì persone di altissimo merito; molti destituì ancora dei governatori che Eliogabalo assegnati aveva alle provincie. Esiliati furono tutti coloro che oppressi avevano i popoli; gli inetti rimandati furono alle case loro. Sotto il seguente consolato di Mario Massimo e Roscio Eliano, Alessandro con grandissima solennità sposò Sulpicia Memmia, figlia di uomo consolare ed abbiatica di Catulo; nè altra cosa memorabile ricorda la storia in questo e nei due anni seguenti nei quali consoli sedettero Giuliano e Crispino, Fosco e Destro. Nel quarto anno del di lui regno assunse egli i fasci con Quintilio Marcello, ed in quel periodo Artaserse che rovesciata aveva la monarchia dei Parti e quella ristabilita de' Persiani, con poderosa armata i Romani assalì, affine di recuperare la Mesopotamia e le altre provincie che un tempo erano state soggette al dominio de' Persi. Tale fu la costernazione da quella invasione prodotta nella Siria, che le truppe romane per la maggior parte abbandonarono le fortezze della Mesopotamia, e si diedero esse medesime al nemico, il quale tutte quelle provincie avrebbe potuto invadere, se applicato non si fosse per istrada all'assedio di Atra, dove perduto avendo gran numero delle sue truppe, costretto si vide a ritornare ne' suoi stati.

3. Nulla avvenne pure sotto i consoli seguenti Albino e Massimo; ma sotto il consolato di Modesto e di Probo, il celebre Ulpiano creato capitano delle

guardie pretorie, su trucidato in presenza dell'imperadore dalle guardie medesime, intolleranti del rigore col quale ristabilire egli voleva l'antica disciplina. I colpevoli di quel misfatto furono severamente puniti, ed i più tumultuosi furono dal ruolo cancellati come infami. Ad Ulpiano fu sostituito l'altro celebre giureconsulto Paolo, il quale nativo era di Padova, ed era stato da Eliogabalo esiliato solo a cagione della di lui probità. Non in Roma solo, ma nelle provincie ancora suscitaronsi in quell' anno tumulti fra i soldati; nella Mesopotamia, dove ucciso fu il loro comandante Flavio Eracleone, e nella Siria, dove proclamato fu imperadore certo Taurino, il quale fuggendo per evitare quella dignità ed inseguito vedendosi, gettossi nell' Eufrate e si annegò. Zosimo e Sincello parlano pure di certo Urano, che si era fatto dichiarare imperatore ad Edessa nella Osroene, e che fu tosto detronizzato dalle truppe rimaste fedeli ad Alessandro. Anche in Roma i pretoriani vollero nominare imperatore un Antonino, il quale fuggi alla campagna, nè più si lasciò vedere in Roma. All'impero tuttavia aspirava un senatore di illustre lignaggio, detto Ovinio Camillo, e questi studiavasi di guadagnare un partito potente tra le milizie. Informato Alessandro del di lui disegno, lo sece a se chiamare, lo ringraziò cordialmente dell'incarieo che assumere voleva, suo collega dichiarollo, rivestire lo fece di abiti imperiali, ed al senato presentollo come ad esso associato nell'im-

pero. Ma siccome una guerra ardeva in quell'istante, non indicata chiaramente dagli storici, l'imperadore il nuovo collega invitò a dividere seco esso le fatiche di quella campagna. Partiti essendo l'uno e l'altro a piedi, il nuovo Cesare, non accostumato si disagi, non potè continuare il viaggio nè a piedi, nè a cavallo e neppure in cocchio, per la qual cosa avvilito, chiese di abdicare la sua dignità, il che essendogli da Alessandro conceduto, ritirossi a vivere alla campagna, dove ucciso non fu se non sotto taluno dei successori di Alessandro. Si suppone che quella guerra diretta fosse contra i Germani, vedendosi in alcune iscrizioni, che grandi vittorie riportò Alessandro su que' popoli nel settimo anno del di lui regno. Lampridio pure narra, che i Germani vinti furono da Vario Macrino governatore dell'Illirio, e in quell'anno medesimo i Tingitani da Furio Celso, e gli Armeni da Giunio Palmato, accordati essendosi a que' vincitori gli ornamenti consolari.

4. Alessandro su consolo per la terza volta con Dione Cassio, che già era stato proconsolo dell' Africa, governatore dell'Illirio e quindi della Pannonia, dove ristabilita aveva l'antica disciplina, e talmente per ciò indisposte le guardie pretorie, che chiesta ne avevano la morte al di lui ritorno in Roma. Forse per questo Alessandro lo volle collega nel consolato; temendo però che insultato sosse dai soldati tumultuanti, lo consigliò a vivere

alla campagna, e poco dopo gli permise di ritirarsi alla sua patria nella Bitinia, ove finì tranquillamente la vita. Da un ragguaglio che quell'autore ha lasciato dello stato dell' armata romana in quell'epoca, risulta, che di 25 legioni esistenti al tempo di Augusto più non ne rimanevano se non 19, sparse nelle diverse provincie dell'impero, delle quali una sola era stazionata in Italia. Lampridio quelle legioni supponeva forti ciascuna di 5000 uomini. Si vede pure da quel ragguaglio, che i Romani non tanto temevano i Germani, quanto i Caledoni in Occidente ed i Persiani nell' Oriente. Un grande esempio di giustizia diede in quell' anno Alessandro, facendo morire Vetronio Turino altro de' di lui favoriti, il quale avido di danaro, abusato aveva della confidenza ad esso accordata, le cariche vendendo ed accumulando per tal modo immensi tesori. Scoperti avendo destramente l'imperatore i sordidi di lui maneggi, e trovandolo colpevole di protezione mercanteggiata non solo per la collazione di cariche, ma anche per i giudizi delle cause, lo accusò davanti al senato che dannollo a morte, e la sentenza fu eseguita coll'incendio di alcune legne verdi, il di cui fumo soffocò l'indegno favorito, mentre il banditore gridava, che estinto dal fumo moriva colui che venduto aveva il fumo.

5. Sotto il seguente consolato di Agricola e di Clementino, Alessandro ritirossi nella Campania, e colà soggiornò anche sotto i consoli successivi

Pompejano e Peligniano. A questi succedettero Lupo e Massimo, ed allora Artaserse tornò nelle romane regioni, devastò la Mesopotamia, e fino alla Siria si innoltrò. Alessandro gli spedì ambasciatori con una lettera nella quale dal guerreggiare lo dissuadeva, ricordandogli le vittorie dai di lui antecessori riportate nell'Oriente; ma il Persiano, fiero dei snoi primi trionfi, desolò la Mesopotamia, assediò Nisiba e tutta devastò la Cappadocia. Parti dunque Alessandro da Roma per quella guerra con dolore del senato e del popolo, ed attraversato avendo l'Illirio, giunse ad Antiochia, d'onde una nuova ambasciata pacifica ad Artaserse spedi. Questi per risposta rimandò 400 uomini scelti tra i più grandi e ben fatti della di lui armata, magnificamente vestiti, i quali in nome del grande Artaserse loro re l'ordine recavano ai Romani di abbandonare l'Asia e la Siria, e di lasciare i Persiani dominatori fino al mare Egeo. Conviene credere che ben determinati non fossero in quell'epoca i diritti delle genti, o che come ambasciadori riguardati non fosscro que' numerosi inviati; perchè Alessandro spogliare li fece delle loro vesti pompose, ed invece di rimandarli, tutti gli spedì nella Frigia, ove loro furono date case e terre da coltivare. Le legioni furono ben presto riunite; si costruirono molte marchine, si feccro numerose leve di soldati, ed una falange formossi ad csempio di quella di Alessandro il Macedone, numerosa di 30,000 uomini armati di

scudi coperti d'oro e d'argento. Alcuni soldati che si erano recati nei sobborghi di Dafne ai bagni promiscuamente colle femmine, furono posti in ferri; ed Alessandro alle truppe che minacciavano di sollevarsi, disse francamente, che la disciplina era l'unico sostegno dell'impero, che egli mantenuta l'avrebbe a qualunque patto, punendone ancora le violazioni coll'ultimo supplizio; e continuando tuttavia tra i soldati lo schiamazzo, soggiunse che quelle grida riserbassero a spavento de' Persiani, de' Germani, de' Sarmati, se tutti non volevano essere congedati. Vedendo quindi che il tumulto cresceva, gridò egli stesso ad alta voce ai legionari: « Cittadini, ritiratevi e deponete le armi. » Tutta la legione rimase colpita da quelle parole come dal folmine, e le guardie dell'imperatore ricevettero le insegne e le armi di que' soldati degradati; perdonò tuttavia Alessandro a quel corpo avanti la sua partenza, e si osservò che nella guerra contra i Persiani quello si distinse sopra tutti gli altri corpi della armata. L'imperatore avanzossi verso il nemico con tanto ordine che i di lui campi si paragonarono a città ben governate, i di lui usiciali ai senatori, i di lui soldati ai più savi cittadini. Ad uno di questi che depauperata aveva una vecchia infelice, non solo tolse l'onore della milizia, ma ingiunse ancora di servire come schiavo quella donna, finchè essa vivesse. Gli ufficiali altresì severamente erano puniti se alcuna parte ritenevano dello stipendio

delle truppe; ma siccome quel sovrano che puniva, ricompensava altresì generosamente, e dei malati e dei feriti pigliava una cura straordinaria, così fu egli più di ogni altro amato dagli ufficiali e dai soldati. Il primo forse di cui si faccia menzione nella storia, stabilì egli un registro nel quale descritti erano i nomi di tutte le milizie, le provincie nelle quali si trovavano, il periodo del servizio di ciascuno, le date delle promozioni loro, le campagne che fatte avevano e le occasioni in cui si erano distinti, in somma gli elenchi esatti del loro servizio e delle loro buone o cattive qualità. Alla povertà dei soldati attribuiva egli principalmente i loro falli, e per ciò spesso distribuiva loro somme considerabili. Tanto ben vestiti ed armati essi erano secondo Lampridio sotto quello imperatore, che nulla porgeva una migliore idea della romana grandezza, ed i viveri erano tanto copiosi nei campi, che più non erano astretti i soldati come da prima a portare seco loro viatico per molti giorni. Vestiva egli come i soldati medesimi; pranzava e cenava in una tenda aperta alla vista di tutti, nè mai si coricava senza avere visitato le diverse regioni del campo.

6. Nella primavera del seguente anno trovossi egli a fronte del nemico, che oltre una quantità innumerabile di fanti aveva seco 130,000 cavalli, 1800 carri armati di falci, e 700 elefanti che torri portavano sul dorso ripiene di arcieri. Divise aveva

flessandro le sue truppe in tre corpi, secondo Eroliano, dei quali uno spedito aveva nella Media, un altro nelle terre dei Parti, ed egli stesso il terzo comandava. Riunire si dovevano tutti in un luogo ndicato; ma Alessandro non trovossi al punto della riunione, e nella Mesopotamia si trattenne, sia che di innoltrarsi temesse, sia che dalla madre come altri scrissero, dissuaso fosse dal continuare il suo cammino. Il corpo quindi che diretto era tra i Parti, fu tagliato a pezzi; quello che nella Media si trovava, fu costretto a ritirarsi e molti soldati perdette, dovendo attraversare nell'inverno le montagne dell' Armenia; quello stesso che comandato era da Alessandro, molto ebbe a soffrire per le malattie, e l'imperatore trovossi vicino a morte. Narrano altri scrittori, che Alessandro tradito fosse da alcuno dei di lui comandanti, e costretto a fugzire egli stesso con parte dell'armata; ma Lampridio con altri storici ci informa che una compinta vittoria riportò egli sui Persiani, che sulle terre loro giunse all'improvviso senza che i di lui soldati medesimi la strada conoscessero, che egli disegnava di tenere; che Artaserse venuto a generale battaglia, fa interamente disfatto e costretto ad una fuga vergognosa. Queste almeno sono le notizie, che Alessandro stesso trasmise al senato, e comunicò in persona al suo ritorno in Roma, soggiuguendo, che 300 elefanti erano stati presi, 200 uccisi sul campo, che 200 carri falcati erano pure caduti in di lui

potere, e che distrutto avendo l'armata nemica, venduto aveva un numero immenso di prigionieri. riconquistando in tal modo le regioni poste tra Tigri e l'Eufrate. Lampridio asseriva di avere trattquel discorso dai registri del senato medesimo. laonde non si sa intendere come conciliare si posso con quelle storie il racconto di Erodiano, che stato copiato da Zonara e da Cedreno. Lampridio a vicenda lo è stato da Aurelio Vittore, da Festo. da Eutropio, da S. Girolamo e da Sincello. Non e strano che gli storici orientali abbiano ad Alessand.o attribuita la fuga, che invece disonorò il monarca Persiano; ed è a credersi che Erodiano o ciecamente quegli scrittori seguitasse, o una segreta avversione nutrisse contra Alessandro, il che Giulio Capitolino sembra insinuare. Alessandro tornò ad Antiochia, risoluto di ricominciare l'anno seguente la guerra; ma udito avendo che i Germani entrati erano armati sulle terre dell'impero, e che Artaserse congedati aveva gli avanzi della di lui armata, risolvette di passare in Italia, e costrutti avendo alcuni forti nella Mesopotamia e ben muniti di presidi, tornò l'anno segueute in Roma sotto il comsolato di Massimo e di Urbano, ed entrò nella città trionsante in un carro tirato da quattro elesanti tolti ai Persiani. Le spoglie consacrò nel Campidoglio a Giove, e volto al popolo annunzió, che vinto aveva i Persiani, che l'armata era carica di bottino, e che al popolo di Roma un donatito

prometteva ed i giuochi Circensi. Dal Campidoglio recossi al palazzo a piedi, seguito dal carro trionfale, e quattro ore durò quella processione per la folla immensa del popolo, che salva Roma proclamava, tornato essendo Alessandro. Il giorno seguente si celebrarono i Circensi, si accordò il promesso donativo, e rendite furono assegnate per lo mantenimento di fanciulli della plebe più povera che ad onore della madre di Alessandro detti furono i figli di Mammea. Nella spiegazione delle figure del tomo antecedente si è già notata una consimile istituzione sotto il nome di fanciulle Faustiniane.

7. Giunse allora l'avviso in Roma, che i Germani ed altri popoli settentrionali passato avevano in gran numero il Reno ed il Danubio; si affrettò quindi Alessandro a condurre l'armata vittoriosa nelle Gallie onde opporsi a quel torrente devastatore. Navrasi che una femmina della classe dei druidi ; li annunziasse che innoltrarsi poteva, ma non vincere, nè tampoco riposarsi sulla fede delle sue truppe; che un astrologo, detto Trasibolo, gli predicesse che perito sarebbe per mano di un barbaro, e che l'imperatore intrepido quegli avvisi sprezzasse e rispondesse anzi all'indovino, che bella sarebbe stata quella morte e degna di un imperatore, periti essendo di violenta morte Alessandro il grande, Pompeo, Cesare, Demostene e Cicerone. Al cominciare dell'anno seguente e del consolato di Severo e Quinziano, Alessandro si avanzò verso il

Reno, e vedendo che i nimici ripassato avevano quel fiume, su di esso costruire fece un ponte per recarsi ad assalirli nelle loro regioni. Erodiano dice. che ambasciadori spedì a chiedere la pace a qualunque prezzo, e che trattenendosi intanto nel condurre carri ed altri simili esercizi, in discredito cadde presso l'armata; Lampridio all'incontro narra che solo susurrarono i soldati perchè ristabilire voleva severamente la disciplina, sotto Eliogabalo trascurata. Trovavasi in quelle truppe un soldato detto Massimino, che ad alcuni scrittori è piaciuto di appellare un Goto, mentre Erodiano dice chiaramente che nativo era di un villaggio posto nel mezzo della Tracia; e siccome valorosissimo, era stato da Alessandro posto alla testa di un corpo di giovani Pannoni. Questi invece di frenare la licenza de' soldati, ne fomentava il malcontento ed i clamori sediziosi, ed Alessandro rappresentava come un principe dispregievole, governato da una donna, cioè dalla madre, e quindi incapace a condurre con vigore quella guerra. Mentre adunque l'imperatore con picciolo corpo di truppe stazionato era nelle vicinanze di Magonza secondo alcuni, o secondo altri presso il Reno nel paese di Treveri, Massimino ne medità la uccisione, non dubitando di farsi egli stesso imperatore. Il suo disegno comunicò ad alcuni dei più arditi di lui compagni. e questi animati da grandi promesse, alla tenda imperiale recaronsi poco dopo il mezzogiorno, nell' ora appunto in cui i domestici secondo il romano costume alcun riposo prendevano. Le guardie, forse da Massimino corrotte, all'apparire degli assassini fuggirono; Mammea usci a quel rumore accompagnata da alcuni capitani delle guardie medesime; ma i rivoltosi dopo avere uccisa la principessa e il di lei seguito, gettaronsi colle spade ignude nella tenda di Alessandro, il quale solo ed inerme il capo si coprì col manto, e ricevette senza prosserire parola i colpi numerosi coi quali lo trucidarono; aggiugnendo essi alle ferite le più villane ingiurie. Non era egli giunto alla età di 26 anni e mezzo; e regnati ne aveva 13 ed alcuni giorni. Il senato, il popolo e le truppe in generale, grandissimo dolore provarono per quella perdita, giacche la saviezza del di lui governo conciliato gli aveva l'amore universale. Divini onori furono ad esso ed a Mammea decretati, altari, sacrifizi, sacerdoti ed una festa annuale nel giorno della di lui nascita, che ancora celebravasi al tempo di Costantino. I soldati vendicarono la di lui morte, tutti gli assassini uccidendo; il solo Massimino salvossi, ai soldati persuadendo che alcuna parte non aveva a quel misfatto. Erodiano soltanto narra che Massimino era già stato avanti la morte di Alessandro rivestito della porpora e salutato imperatore; che Alessandro alcuna resistenza opposta aveva alla truppa rubelle, che quello scrittore nomina l'esercito di Massimino; e che questi più crudele divenuto era in appresso perchè

Stor. d'Ital. Vol. IX.

accusato di avere partecipato alla cospirazione.

8. Tutti gli scrittori convengono nell'esaltare la saviezza di Alessandro, il quale, dicono essi, riformato avrebbe, se più a lungo vissuto fosse, tutti gli abusi e i disordini che la ruina preparavano dell'impero. Intento sempre a risparmiare il danaro del pubblico, donava egli liberamente del proprio; dolce e generoso coi buoni, nimico era dei tristi e di coloro specialmente che le provincie espilavano, e di questi neppure soffrire poteva la vista. Il primo permise egli ai senatori che a visitarlo venivano di sedere alla di lui presenza; e nulla fece giammai senza il consiglio o la approvazione del senato. Il primo altresì che tutti i capitani delle guardie trasse dall'ordine dei senatori, assinchè questi giudicati non fossero nelle accuse di tradimento se non dai loro colleghi; ma quegli ufficiali divennero a grado a grado i personaggi più potenti dello stato, ed una autorità si arrogarono superiore a quella de' consoli, il che portò di conseguenza la ruina del potere senatorio. Ne' giudizi civili Alessandro consultava i più valenti giureconsulti, nelle cose militari coloro che servito avevano lungo tempo nell'armata, che le regioni diverse conoscevano, e che versati erano maggiormente nello studio della storia. Mai non promosse quello imperatore alcuno che distinto non fosse per merito, e sovente le cariche conferiva a coloro che affine di evitarle ritiravansi alla campagna; grande esempio ai sovrant ed ai governi, che invece di ri-

cercare essi medesimi gli uomini virtuosi e modesti, le cariche accordano più sovente a petenti ambiziosi. La venalità delle cariche egli detestava, dicendo che il compratore doveva a vicenda mercanteggiare, e che ingiusto sarebbe stato il punire un uomo che il favore vendesse dopo avergli permesso di comperarlo, I nomi pubblicava di coloro che governatori disegnava delle provincie, tutti incoraggiando a rivelare se cosa alcuna avessero ad opporre contra quelle persone; e quel metodo diceva egli adottato anche dagli ebrei e dai cristiani, i quali se ne servivano nella scelta de' loro sacerdoti. Gli ottimi governatori premiava egli stesso, dicendo che se arricchiti non erano a spese delle provincie, essere lo dovevano coll' erario del principe. Nimico del lusso e del fasto, i doni che dai principi stranieri riceveva, collocava nei templi, e lo gemme vendeva affine di sollevare l'indigenza dei più poveri cittadini. Così volle fare con due perle di straordinaria grandezza, donate alla imperatrice da alcun principe dell' Oriente; nè alcuno trovato essendosi abbastanza facultoso per comperarle, ordinò che orecchini se ne facessero alla statua di Venere. Picciolo numero teneva egli presso di se di liberti e di schiavi, cosicchè ne' banchetti servivasi dei domestici ed anche de' piatti de' convitati, giacchè tutti i suoi vasi d'oro e d'argento venduti aveva per soddisfare ai bisogni dello stato. Le gravezze diminuì da Eliogabalo imposte, riducendole, come al-

cuni scrivono, ad un trentesimo, ed a molte città permise di servirsene per la riparazione de' loro pubblici edifizi; primo esempio del riparto delle pubbliche gravezze o sia dello assegnamento di una parte delle medesime ai bisogni ed alle occorrenze dei municipi. Ai poveri prestava senza alcuna usura; i magazzini pubblici pieni manteneva di granaglie, ed ogni settimana distribuire faceva alla plebe grano ed olio; e l'imposizione sulle meretrici che altri imperadori si appropriavano, alle riparazioni applicò dei circhi e dei teatri. Nuovi magazzini eresse, nuovi bagni pubblici in tutte le regioni della città, palazzi grandiosi per i ministri che servito lo avevano con fedeltà, e molte scuole fondò, e grandissima cura pigliossi della educazione dei fanciulli di famiglie distinte, ma depanperate. Molti edifizi pubblici costrusse e molti ne riparò, il nome lasciando dei loro fondatori; e nel foro di Nerva statue eresse a varí di lui predecessori. Alcuna idea dei costumi di quel tempo ci porge il racconto che Lampridio fa delle liberalità da esso usate verso i governatori che nelle provincie spediva; egli accordava loro il peso di 20 libbre d'argento, 8 mule, 2 cavalli, 2 vesti magnifiche, 100 monete d'oro, un cuoco, un cocchiere ed una concubina, se ammogliati non erano. Erodiano, il quale poco favorevole generalmente si mostra ad Alessandro, finisce tuttavia il libro VI delle sue istorie col dire, che se avara e sordida non si fosse mostrata la di lui madre, alcuna cosa non sarebbe rimasta a desiderare durante il di lui impero. Anche Aur. Vittore, Mammea sola accusa di tutti i disordini e specialmente di sordida avarizia, ed alcuna lagnanza contro di essa mette in bocca ad Alessandro medesimo già vicino a morte, perchè da tutte le sue guardie vedevasi per di lei cagione abbandonato. La cronaca di Cassiodoro nota nel 6.º anno del regno di Alessandro sotto i consoli Albino e Massimo, imposto alle terme di Nerone il nome di Alessandrine.

g. Molto commendano gli scrittori l'amore di quel principe per le scienze e per le lettere, e narrano che vago di conversare coi dotti, tutti i momenti d'ozio spendesse nella lettura delle migliori opere greche e latine, specialmente della Repubblica di Platone, del libro di Cicerone degli Offizi, delle opere di Orazio, di Sereno Sammonico e di Virgilio, che il Platone nominava dei poeti. Si pretende che letterato egli stesso, scrivesse in versi le gesta di alcuno dei di lui predecessori; ma gravissimo torto fec'egli a quegli studi, mescolandoli colla astrologia giudiziaria, che insegnare [fece pubblicamente in Roma, vantándosi egli stesso esperto indovino. Aurelio Vittore dice che la virtù e le scienze incoraggiò, e che con tutta la fedeltà e col maggiore disinteresse i doveri adempì di un ottimo principe. - Sotto il di lui regno fiorirono per quanto sembra, Acolo, Settimio ed Encolpo, storici citati da Lampridio, tra i quali Settimio sembra avere

primeggiato. Acolo probabilmente sopravvisse di molto ad Alessandro, perchè sotto Valeriano vedesi creato Admissionum Magister, il che nel moderno linguaggio direbbesi introduttore degli ambasciatori, e la vita scrisse di Valeriano medesimo. Encolpo dicesi grandemente amato da Alessandro, ed è stato tradotto dal greco in Inghilterra un trattato del governo ad esso attribuito, nel quale si parla di una conferenza che ebbe luogo tra Alessandro ed Origene. Viveva pure sotto quell' imperatore Gargilio Marziale che la storia ne scrisse, e che Vopisco colloca tra gli storici esatti anzichè eloquenti. Citati trovansi libri sulla coltura degli orti di Gargilio Marziale, ma non è noto se fosse quello lo stesso che lo storico. Incerta è l'epoca precisa in cui vivesse Mario Massimo, che la storia scritta aveva degli imperatori da Trajano fino ad Alessandro, e che Valesio credette consolo e quindi governatore di Roma sotto Macrino. Notabile è un passo di Ammiano Marcellino, nel quale si dice che poco o nulla leggevasi in Roma nel IV secolo cristiano, e che non ostante correvano per le mani di tutti gli scritti di Giovenale e di Massimo, del quale Capitolino lodava la sincerità e la esattezza, mentre Vopisco piene diceva di favole le di lui opere. Tra i maestri di Alessandro contavasi Giulio Graniano, precettore di eloquenza e scrittore di declamazioni; e la vita di Alessandro fu scritta da Filippo Aurelio, liberto del di lui padre, che nella corte viveva. Contempo-

ranei di quell'imperatore credonsi non solo i celebri giureconsulti Ulpiano e Paolo, ma ancora Florentino, Elio Marciano, Ermogene, Callistrato e Saturnino, tutti scolari di Papiniano e tutti menzionati nella collezione delle Pandette. Erennio Modestino il diritto insegnò ai figli dell' imperatore Massimino, e molti libri scrisse in greco, tra gli altri una guida de' tutori; consolo fu certamente sotto Alessandro, ma si crede che vivesse fin sotto Gordiano. Il regno di Alessandro è pure contrassegnato dalla comparigione di molti sofisti, che gli ultimi sono registrati nelle sue storie da Filostrato, tra gli altri di Aspasio nativo di Ravenna, che fu segretario di quel principe, e lo accompagnò nelle guerre 'dell'Oriente. Canisio nelle antiche lezioni ci ha conservato un compendio di geografia e di cronologia composto da un anonimo, cristiano certamente e forse ecclesiastico, che scriveva nel XIII anno del regno di Alessandro, da esso contato come il 206 dopo la passione di Cristo, il quale non avrebbe secondo quel computo vissuto se non 30 anni. Questo prova che anche in quell'epoca incerte erano le tradizioni su quel punto ed incerta la cronologia della storia evangelica. In un codice promette quello scrittore la storia dei romani imperatori, che in quello non trovasi, ed in altro, ove questa si vede inesatta, promette il catalogo dei vescovi di Roma, che nell' uno e nell' altro codice è mancante. Il nome più onorevole tra i letterati e gli

scrittori di quel tempo è quello certamente di Dione Cassio, detto da alcuni Cassio Coccejo o Coccejano, nativo di Nicea nella Bitinia, ma vissuto lungamente in Roma, e rivestito delle cariche di senatore, di pretore, di consolo e favorito sempre da Commodo, da Severo, da Macrino e da Eliogabalo, satto quindi governatore di Smirne, di Pergamo, dell' Africa, dell' Illirio, della Pannonia, ed onorato, come già si disse da Alessandro di un secondo consolato. Narrasi che scritto avesse un libro dei sogni e dei prodigi, indirizzato a Severo, e che ricevuto avendo da questi una risposta favorevole, sognasse pella notte seguențe di essere chiamato a scrivere la storia; che da quella di Commodo cominciasse, c che piaciuto essendo a Severo quel lavoro, prendesse animo a scrivere quindi tutta la storia romana in otto decadi, cioè in 80 libri dalla venuta di Enea in Italia fino all'imperatore Alessandro. Dieci anni consumò egli nel raccogliere le memorie e dodici nel comporre la storia; questa però non vedesi se non in compendio per ciò che concerne i primi otto anni di Alessandro, perchè assente dall'Italia in quel periodo, non ebbe notizie precise di quello che nella penisola avveniva. Egli espone assai meglio le circostanze, allorchè parla delle cose da esso medesimo osservate. La di lui opera finisce verso l'anno 229 dell'era volgare; e mentre Giornande loda la di lui esattezza, massime nelle antiche memorie, Fozio loda il di lui stile, modellato su quello

di Tucidide. Vossio lo censura per avere egli notato i difetti di Cicerone, di Bruto, di Seneca e di altri grandi uomini della antichità; piuttosto sembra egli meritare alcun rimprovero per essersi troppo sovente trattenuto a parlare de' sogni e de' prodigi; difetto però che piuttosto potrebbe dirsi di quella età che non di alcuno scrittore, giacchè tutti a quel tempo si abbandonavano a quelle pazzie. Di quella grand' opera perduti sono interamente i primi 34 libri, ed una parte del 35; ci rimangono interi altri 20 fino al libro 54, e di tutti gli altri non abbiamo che pochi frammenti, raccolti da Fulvio Orsino e da Valesio, uno ancora scoperto e pubblicato dal dottissimo nostro Morelli, già bibliotecario di Venezia; ma un supplemento a quelle mancanze trovasi nel compendio che ne fece nell' XI.º secolo Sifilino patriarca di Costantinopoli. Giova tuttavia avvertire che da Alessandro con cui finisce la storia di Dione, fino a Costantino, quella dell' impero diventa sempre più incerta e disettosa, non molta fede meritando gli scrittori della storia Augusta del principio del IV.º secolo, nè Aurelio Vittore, nè Eutropio, che alla fine di quel secolo quegli scrittori medesimi compendiarono. Altre opere scritte aveva Dione. come la vita di Trajano, quella di Arriano discepolo di Epitteto, alcuni itinerari, una storia dei Persi ed altra dei Geti citata da Giornande, ma queste sono tutte perdute. Singolare riesce il vedere in quest'epoca trascurata la poesia,

se poeta non dee chiamarsi il solo Alessandro, e forse ancora l'eloquenza e la coltura delle buone lettere. Caduto era in Roma e forse in tutta l'Italia. il gusto della lettura; trascurato lo studio della lingua che di voci barbare andava riempiendosi, siccome gli scritti di quel tempo lo annunziano; solo molti storici vedevansi, perchè le storie più che altro si leggevano; e lo studio fioriva della giurisprudenza, perchè moltiplicate le leggi, più numerose divenute erano le liti, e quello studio la prospettiva presentava di un sicuro guadagno. Molte cause potevano contribuire al decadimento delle lettere e specialmente della lingua; lo studio della novità e di una importuna magniloquenza, la forma artificiosa de' raziocini introdotta dai sofisti , la poca cura di vari imperatori per lo mantenimento del più utile insegnamento, le pazzie della astrologia giudiziaria e della magia, la mescolanza dei Romani con altri popoli ed altre nazioni, prodotta dal commercio aumentato ed esteso; le continue guerre, le persecuzioni, le proscrizioni dei diversi partiti ed altre simili; ma non si è forse abbastanza osservato, che un grandissimo danno alla letteratura latina provenne dall' essersi allora diffuso straordinariamente in Italia il gusto, la moda e quasi il furore di parlare e di scrivere in greco. Tutte di fatto veggonsi scritte in greco le migliori opere di quel tempo; quegli scritti erano più degli altri gustati, e di Alessandro stesso narrarono gli storici che mediocri erano le orazioni, e che meglio la greca eloquenza conosceva egli che non la latina. Questa a mio credere fu una delle principali cause, per cui non si videro in quella età in Italia ne grandi oratori, no grandi poeti, e neppure grammatici e retori distinti, come veduti si erano nel secolo precedente.

## CAPITOLO XXXVII.

DELLA STORIA D'ITALIA

DALLA MORTE DI ALESSANDRO SEVERO
SINO A QUELLA DI MASSIMINO.

Massimino viene proclamato imperatore. Di lui origine. Di lui doti corporali, valore, voracità. Massimino di lui figlio. - Principio del regno di Massimino. Supposta congiura di Magno. Breve impero di Quartino. Guerra di Massimino contra gli Alemanni. Di lui vittorie. Egli si volge contra i Daci ed i Sarmati. - Sollevazione dell' Africa. Elezione di Gordiano. Di lui origine. L'elezione di Gordiano, che associato erasi il figlio, viene approvata in Roma. Proscrizione dei due Massimini. Si abbatte il loro partito. Strage di molti cittadini. - Nuove disposizioni prese contra Massimino. Furore di questi all' udire la rivolta, Egli si incammina verso l'Italia. Morte dei due Gordiani, Loro carattere. - Massimo e Balbino eletti imperatori. Loro notizie. Tumulto suscitato nel popolo, Il giovane Gordiano dichiarato Cesare. Guerra intrapresa contro Massimino. Nuovo tumulto in Roma suscitato da Gallicano, Incendio spaventoso nella città medesima. - Massimino giugno in Italia. Ammutinamento delle di lui truppe. Assedio di Aquileja. Uccisione dei due Massimini. Riunione delle armate. Feste in Roma per la caduta

del tiranno. Massimo visita Aquileja e torna in Roma. — Osservazioni critiche.

S. 1. Le truppe della Pannonia istrutte e guidate da Massimino, il duce loro dichiararono imperatore dopo la morte di Alessandro, se pure proclamato non lo avevano da prima, come Erodiano suppone; ed il rimanente dell'armata lo riconobbe altresì, ed il giuramento gli prestò di sedeltà. Dichiarò egli che alcuna parte non aveva alla uccisione di Alessandro, ed il di lui figlio pure nominato Massimino, Cesare dichiarò, principe della gioventà, investito della podestà tribunizia e della autorità proconsolare, Augusto ed associato all'impero. Il senato diede novelle prove della sua debolezza, o per dir meglio della sua politica nullità, confermando ben tosto la elezione fatta da un pugno di soldati rivoltosi; e Massimino fu riconosciuto imperatore dal senato e dal popolo. Trace egli era, come già si è accennato; e Goto fu detto da alcuno perche figlio di un uomo di quella nazione, appellato Micca o Micea e di Abada donna della nazione degli Alani; nelle iscrizioni trovasi nominato C. Giulio Vero Massimino. Pastore di origine, alto era di statura più di sei piedi, e secondo alcuni di otto, e dotato di forza straordinaria. Intrepido altronde ed ansioso sempre di esporsi ai più grandi pericoli, fu detto Achille, Ettore, Ajace per il suo coraggio, Ercole, Anteo e Milone per la sua forza, Busiride, Fala-

ride, Ciclope, per la sua crudeltà. Egli si era fatto conoscere, sedici lottatori vincendo in alcuni giuochi dati nella Tracia da Settimio Severo; entrato quindi nella cavalleria e nelle guardie, fatto aveva prodigi di valore, ed ottenuto favori grandissimi, apecialmente uno stipendio maggiore, giacchè l'ordinario non bastava al di lui nutrimento, mangiando egli, secondo Giulio Capitolino 40, secondo Elio Cardo 60 libbre di carne al giorno, e bevendo una quantità proporzionata di vino, che però non lo ubbriacava. Rifiutato aveva di militare sotto Macrino, e . poco mostrato erasi in Roma sotto Eliogabalo, detestandone la impudicizia, il che prova che presso i popoli più barbari in orrore avevasi la mostruosa libidine dominante in Roma; ma da Alessandro era stato colmato di onori, e per di lui ordine assunto aveva l'incarico di disciplinare le truppe della Pannonia. Si disse ancora che Alessandro destinata avesse Teoclia di lui sorella in isposa al figlio di Massimino, bellissimo giovane di statura quasi eguale al padre, coraggiosissimo, ma cotanto altero. che dichiarato Augusto, le mani non solo, ma le ginocchia ed i piedi porse a baciare ai soldati. Egli sposò quindi Giulia, nepote di Antonino.

a. Massimino giunto al trono, congedò con mentiti pretesti tutti coloro che servito avevano sotto Alessandro, e più di tutti si diede a perseguitare gli uomini più distinti per nascita onde vergoguarsi non dovesse egli della oscura di lui origine. Com-

piere fece un ponte di battelli cominciato de Alessandro sul Reno, affine di marciare contra gli Alemanni; e certo Magno, uomo consolare fu accusato di avere corrotti molti ufficiali, affinchè il ponte rompessero dopo il passaggio di Massimino, lusingandosi che mentre questi cadrebbe preda dei barbari, egli sarebbe stato dalle truppe proclamato imperadore. Si credette quindi ordita una grande congiura, e tutti i supposti complici furono senza alcun giudizio messi a morte, per il che si credette che una finzione fosse quella di Massimino onde sar perire più di 4000 persone che egli non amava. Trovavansi pure nella armata molti soldati della Osroene, i quali attaccati sommamente ad Alessandro, si sollevarono contra Massimino, che assassino di quel principe riguardavano; questi trovato avendo certo T. Quartino che consolo era stato ed amico di Alessandro, imperatore lo salutarono, e malgrado la di lui resistenza, lo rivestirono a forza delle imperiali insegne. Mentre però quel nuovo imperatore dormiva nella sua tenda, uno de' soldati medesimi che innalzato lo avevano, detto Macedone, il capo gli mozzò e recollo speranzoso di grande ricompensa a Massimino, il quale invece lo fece trucidare come ribelle al suo principe e traditore di un amico. Sotto il consolato seguente di Severo e Quinziano, Massimino portossi contra gli Alemanni, devastò le provincie loro, rapì tutte le biade, incendiò i villaggi e fece grandissimo numero di prigionieri. Di-

versi combattimenti egli sostenne, e ne uscì vincitore, uccidendo sempre alcuni nemici di sua mano. Al senato annunziò le sue vittorie, vantandosi che 150 leghe di paese desolato aveva, distrutti altrettanti villaggi, e vinto maggior numero di battaglie che tutti i di lui predecessori; ordinò altresì che le di lui vittorie fossero rappresentate in quadri esposti alle porte del senato; e questo a Massimino e al di lui figlio il titolo accordò di Germanico. Passò quindi Massimino nell' Illirio; l'inverno si trattenne a Sirmich nella Pannonia, ove i fasci consolari assunse con Africano, ed alla primavera l'armata condusse contra i Daci ed i Sarmati che superò più volte, e costrinse ad assuggettirsi alle condizioni che a lui piacque di imporre a que' popoli. I confini dell'impero stendere voleva egli fino all' Oceano settentrionale, il che ottenuto avrebbe secondo Erodiano, se suscitato non avesse interni nemici colla sua crudeltà ed avarizia I calunniatori spingeva egli ad accusare i più ricchi cittadini, i quali nella Pannonia si strascinavano, e spogliati de' loro beni si mandavano in esilio.

3. L'Africa fu la prima ad insorgere nell'anno seguente, consoli sedendo Perpetuo e Corneliano. Due giovani illustri, dannati al pagamento di una multa superiore alle forze loro da un ministro delle rapine di Massimino, un partito si formarono tra i soldati e nel popolo; quel ministro e le di lui guardie trucidarono, ed affine di sottrarsi alla ven-

detta di Massimino, risolvettero di scuoterne il giogo, ed imperatore proclamarono Gordiano proconsolo dell' Africa. Nato questi di illustre famiglia, dotato di immense ricchezze, amato era in Roma e nelle diverse provincie che governate aveva, ma trovavasi allora più che ottuagenario. Salutato imperatore all'improvviso da una folla di popolo entrata nella di lui casa, si prostrò egli a terra, e chiese con lagrime che conceduto gli fosse di morire in pace e che altro più giovane di lui si scegliesse per liberare l'impero dalla tirannia. Inutili furono quegli sforzi, e Gordiano costretto ad assumere quella dignità, con giubilo universale degli Africani collega assunse nell'impero il proprio figlio, detto pure Gordiano, che già era stato consolo. Entrò solennemente in Cartagine in mezzo alle acclamazioni del popolo che Gordiano Africano nominollo; scrisse quindi al senato ed al popolo romano, che accettato aveva suo malgrado l'impero, e che pronto era a rinunziarlo, ove approvata non fosse la di lui elezione. Il senato dichiarò i due Gordiani imperatori e i due Massimini nimici della patria, grandi ricompense prometten lo a chiunque l'uno o l'altro di essi ucciderebbe. Gordiano colle sue lettere spcditi aveva alcuni decreti, affinchè pubblicati fossero nel caso solo che il senato approvata avesse la di lui elezione; con questi si richiamavano tutti gli esiliati, si bandivano i delatori, ed al popolo ed al senato promettevansi grandi liberalità. Scritto

Stor. d'Ital, Vol. IX.

aveva pure ai di lui amici, incoraggiandoli a sottrarsi alla tirannia di Massimino, ed al console Silano suggerito aveva di far perire Vitaliano comandante delle guardie, che attaccato era a Massimino ed i disegni sanguinari ne secondava. Vitaliano su ucciso, e si propalò che questo fatto erasi d'ordine di Massimino, il quale sovente trattava in tal modo i migliori di lui amici. Un Gordiano abbiatico dell'imperatore fu allora eletto pretore, sebbene in età solo di 12 anni, e tutte le disposizioni del senato si tennero segrete, finchè pigliate non fossero le precauzioni necessarie per distruggere il partito dei Massimini in Roma, dopo di che si annunziò che periti erano l'uno e l'altro, e che i due Gordiani in loro vece regnavano. Portate furono le immagini dei Gordiani al campo de' pretoriani, e quelle truppe, morto vedendo Vitaliano, ai nuovi regnanti si sommisero. Il popolo irritato contra Massimino, ne rovesciò le statue, e con decreto del senato dannati furono a morte tutti gli amici di Massimino ed i ministri delle di lui crudeltà, e questi trucidati furono dal popolo, strascinati per le strade e gettati nelle cloache, a riserva di alcuni pochi che il mezzo trovarono di fuggire. Perirono in quell'incontro molti innocenti, perchè i tristi di quella occasione approfittarono per distruggere i loro nemici o i loro creditori; ucciso fu pure Sabino governatore di Roma, mentre sforzavasi di porre un termine a que' disordini.

4. Giunse ben presto l'avviso che Massimino encora viveva; ed il senato affinchè risorgere non potesse il di lui partito, con un secondo decreto dichiarò di nuovo quello e il di lui figlio nemici della patria, e persone spedì in tutte le provincie affinchè queste contra il tiranno si riunissero; nell'Italia specialmente furono dati ordini, perchè si custodissero notte e giorno le strade ed i porti, onde Massimino informato non fosse di quello che in Roma avveniva. In molte città furono trucidati gli ufficiali e gli amici dell'usurpatore; ma alcune poche, per dare a quel principe prove di fedeltà, trucidarono a vicenda o imprigionarono i deputati del senato. In Roma tutto il popolo, e fino le donne ed i fanciulli chiedevano ne' templi, che mai Massimino vedere non potesse quella città. Egli fu tuttavia avvertito del decreto contra di esso portato, e si narra, che inserocito brutalmente desse del capo nel muro, si rotolasse sulla terra, le sue vesti lacerasse, e quindi tratta la spada, minacce orribili vomitando contra il senato, assalisse tutti coloro che lo circondavano, ed il di lui figlio ancora che per buona sorte fuggì. Irritato egli era contra di esso, perchè andato non fosse a Roma siccome egli aveva più volte suggerito, ove avrebbe potuto contenere il senato ed il popolo ed impedire la rubellione. Fu d'uopo togliergli le armi e chiuderlo a forza nella sua camera, dove fatto miglior senno, cominciò ad avvisare ai mezzi di

difendersi, ai soluti accordò grandi somme di danaro, tutti i beni promise loro altresì dei senatori e degli Africani rivoltosi, e senza perdere un momento di tempo si incamminò verso l'Italia. Temendo tuttavia delle sue truppe medesime, il figlio sollecitò a raggiugnerlo, ed a Roma scrisse un perdono generale promettendo ed un obblio del passato; ma la lettera diresse al governatore Sabino che più non viveva. Intanto un senatore detto Capelliano, governatore della Mauritania, truppe arruolava per di lui ordine contra Gordiano, che quel comando ritolto gli aveva; e riunito avendo buon numero di soldati, portato erasi contra Cartagine. Il figlio di Gordiano volle opporsi a quella armata, uscì con buon numero di Cartaginesi; ma questa truppa indisciplinata fu vinta e volta in fuga dopo una coraggiosa resistenza; Gordiano stesso fu ucciso, ed il vecchio di lui padre mosso dalla disperazione colla stessa sua cintola si strangolò. Finì in tal modo il regno dei Gordiani, il quale durato era poco più di un mese; gli storici contemporanei prodigarono al padre i più grandi elogi, lodando la di lui sobrietà, la di lui modestia ed anche la di lui letteratura, giacchè poeta egli era ed in 30 libri scritte aveva in versi le guerre di Antonino e di M. Aurelio, sotto il titolo di Antoniniade. Nelle medaglie egli porta il titolo di Pontesice Massimo, il di lui figlio quello solo di Pontefice. Questi mort nell'anno 46 dell'età sua, e dotato dicevasi di

prodigiosa memoria, e poeta ei pure, scrittore tanto in verso quanto in prosa secondo Capitolino, ingegnoso, ma non accurato. Di esso narrasi altresì che dato fosse eccessivamente ai piaceri, che 22 concubine nutrisse, e tre o quattro figli ottenesse da ciascuna, per il che Priamo dicevasi dagli uni, dagli altri Priapo. Non lasciò, per quanto apparisce alcuna prole legittima, e quel Gordiano che fu imperatore in appresso, era secondo Erodiano il figlio di una di lui sorella.

5. Costernata fu Roma all'annunzio della morte de' Gordiani, ed il senato tremante, riunitosi nel tempio della Concordia, imperatori elesse Clodio Pupieno Massimo e Decimo Celio Balbino. Il primo era figlio di un fabbro, ma pieno di merito, e salito per gradi alle prime dignità dell'impero, giacchè console stato era e proconsolo nella Bitinia, nella Grecia, nella Gallia Narbonese e prefetto finalmente di Roma, nè mai la condotta di lui era stata esposta ad alcun rimprovero. Il secondo era di illustre famiglia, ed era stato anch' egli console due volte, e governate aveva l'Asia, l'Africa, la Bitinia, la Galazia, il Ponto, la Tracia e le Gallie, Timido dicevasi, benchè comandato avesse le armate; ricco era immensamente, benchè integerrimo; assabile e cortese, oratore eccellente, poeta non mediocre ed improvvisatore. Mentre i due nuovi imperatori sacrificavano nel Campidoglio, il popolo si ammutino; armossi di pietre e di bastoni, e pro-

testò che ubbidito non avrebbe se non ad un sovrano della stirpe dei Gordiani. Invano i cavalieri vellero aprire la strada ai nuovi eletti colla spada alla mano; convenne cercare l'abbiatico o pinttosto il nepote di Gordiano, allora in età di soli 12 anni; e questi dichiarato Cesare dal senato, rivestito della porpora e presentato con quella veste al popolo, ricondusse la tranquillità, cosicchè i nuovi Augusti poterono recarsi al palazzo, ove tra i numi collocarono i due Gordiani estinti. Un altro Sabino nominarono governatore di Roma, Pinario Valente zio di Massimo comandante delle guardie pretorie; rassembrarono quindi tutte le truppe che loro rinsc' di raccogliere, e si disposero ad incontrare Massimino, il quale all'Italia avvicinavasi, anelando alla vendetta. L'armata riuscì numerosa, perchè le provincie per la maggior parte aderirono al senato, e Massimo ne assunse il comando. Scorrevano intanto le città d'Italia numerosi deputati, incaricati di fortificare le città, di armare gli abitanti, di munire di viveri le piazze forti, e di raccogliere o distruggere i frutti e perfino l'erba delle campagne, ne' paesi che Massimino avrebbe dovuto attraversare. Si dichiararono altresì traditori della patria tutti coloro che prestato avrebbono al tiranno alcun soccorso. Ma appena Massimo era partito da Roma, due senatori imprudenti, Gallicano e Mecenate, vedendo entrare nel luogo dell' assemblea due soldati delle guardie, gli uccisero a colpi di pugnale. Le

altre guardie che si trovavano alle porte del senato, fuggirono, ma inseguite si videro da Gallicano, che il popolo eccitava ad assalirle come esploratori di Massimino. Alcuni soldati rimasero feriti, il maggior numero però si chiuse nel campo, che Gallicano stesso attaccò sulla sera con molti cittadini armati e molti gladiatori. I pretoriani sostennero con vigore l'assalto, respinsero Gallicano, e sortiti contra i fuggitivi, ne tagliarono a pezzi gran numero. Ma il popolo inferocito e sostenuto dai senatori, rafforzato altresì dalle truppe che Massimo lasciate aveva a custodia della città, si mosse a rinnovare l'assalto, e fu con grave perdita nuovamente repinto; risolvette quindi di tagliare i canali che l'acqua al campo conducevano, il che i pretoriani ridusse a tale disperazione, che usciti furibondi all' improvviso, fecero nel popolo attruppato una orribile strage. I pochi che riuscirono a salvarsi nella città, furono inseguiti; ma all'ingresso i pretoriani trovaronsi accolti da una pioggia di sassi e di tegole, laonde per vendicarsi il fuoco appiccarono alle botteghe ed ai magazzini, il che produsse un grandioso incendio, che in poco tempo incenerì una parte della città. Molti perirono nelle fiamme, e Capitolino soggiugne che profanati furono i templi, saccheggiate le case, le strade coperte di cadaveri, e che Balbino stesso, cercando di calmare il tumulto, fu pericolosamente ferito nel capo; nè quel trambustio cessò se non allorchè mostrossi al pub-

## LIBRO II. PARTE III.

blico il giovane Gordiano rivestito delle insegne di Cesare; tanto grande era la venerazione del popolo e dei soldati per il nome e per la famiglia di due cittadini che caduti erano vittime del loro zelo per la prosperità della patria.

6 Massimino non comparve sulle frontiere dell'Italia se non nell'anno seguente sotto il consolato di Ulpio o di Annio Pio e di Quinziano. Con numerosa oste giunse a Demona, che secondo il geografo Sanson sarebbe l'odierna Lubiana, secondo altri il villaggio di Igg, pure nella Carniola; e quella città trovando abbandonata, lusingossi che alcun' altra non gli avrebbe opposta resistenza. Attraversò di fatto le montagne, ma i di lui soldati giunti nella pianura, tutto il paese trovando deserto e sprovveduto di viveri, si ammutinarono. Massimino punì severamente i capi della sedizione, il che tutti i soldati irritò maggiormente; ed udendo che Aquileja chiuse aveva le porte ad un drappello da esso spedito per impossessarsene, sotto quella città recossi eon tutte le sue forze. Ad un tribuno da esso inviato per intimare la resa, Crispino e Monofilo deputati del senato, risposero, che difendere volevansi fino all'estremo, e perdere la vita anzichò arrendersi ad un perfido tiranno; ed affine di incoraggiare gli abitanti, sparsero artificiosamente il rumore, che Apollo, nume tutelare della città, aveva loro promessa la vittoria. Massimino passò l'Isquzo, e tutte le vigue e tutti gli alberi sradicare

fece de' contorni, e la città attaccò colle macchine e con replicati assalti, che gli assediati coraggiosamente sostennero. Le donne i loro capelli offerivano, onde corde se ne facessero per gli archi e le baliste, ed un tempio fu allora eretto d'ordine del senato a Venere Calva, trovandosi ancora la immagine di una donna priva di capelli in un rovescio di Quinzia Crispilla, moglie dell'imperatore Massimo. I soldati di Massimino, sconcertati da quella vigorosa resistenza, cominciarono a rallentare il loro ardore, e Massimino, seguendo il suo costume, fece trucidare molti de' loro ufficiali, il che maggiormente innasprì quelle truppe, già indisposte per la mancanza de'viveri e la scarsezza dell'acqua. Alcuni soldati del campo di Albano furono i primi che risolvettero di liberarsi da quel mostro, e recatisi di mezzogiorno alla tenda imperiale, Massimino e il di lui figlio uccisero, e le teste ne spedirono a Roma dopo avere gettato i corpi loro nel fiume; trucidarono pure Anatolino prefetto del pretorio e tutti i principali loro ministri. Quel regno o piuttosto quella tirannia, durata era poco più di tre anni; il padre trovavasi nel 55.º dell' età sua, il figlio appena aveva compiuti 21 anni. Dolenti della loro morte non si mostrarono che i Pannoni e i Traci, ma non intrapresero di vendicarla. Tuttal'armata chiese di entrare in Aquileja, dachè spento era il tiranno; ma ammesso non fu quel numero e-cessivo di soldati; e solo dopo che gli assedianti

adorate ebbero le immagini di Massimo, di Balbino e di Gordiano collocate sulle mura, si mandarono loro viveri in copia, e nel giorno seguente tutti a Massimo ed a Balbino prestarono il giuramento di fedeltà. Massimo che a Ravenna trovavasi, l'avviso ricevette della morte dei Massimini dal messaggiero stesso che a Roma recavasi, e tosto corse ai templi onde mostrare la sua riconoscenza agli Iddi. Quel messaggiero in quattro giorni giunse da Aquileja in Roma, il che, secondo Erodiano, fu riguardato siccome cosa fino a quel punto inudita; Balbino e Gordiano l'annunzio ricevettero mentre ai pubblici giuochi assistevano nel teatro, e tutto il popolo giulivo ai templi recossi con Balbino e Gordiano medesimo. Il senato molti sacrifizi ordinò, e nuovi onori accordò ai due imperatori ed al giovane Cosare; Balbino, che al solo nome di Massimino tremava, una ecatombe offerì egli stesso, e volle che una simile ne fosse offerta in tutte le città dell'impero. Que' medesimi messaggieri che le teste recavano degli estinti tiranni, furono ricevuti ovunque con dimostrazioni di gioja, entrarono in Roma come in trionfo, e quelle teste abbandonate agli insulti del popolo, furono in appresso bruciate nel campo di Marte. I nomi dei Massimini furono tolti da tutte le iscrizioni, e si ordinò con decreto che i loro corpi privati fossero dell' onore della sepoltura. Massimo da Ravenna portossi ad Aquileja; acclamato imperatore dai soldati di Massimino, accordò loro grandi liberalità, ma ai loro quartieri rimandolli, non ritenendo che le guardie pretorie ed un corpo di Germani. In Aquileja ricevette una deputazione di 20 persone illustri ad esso spedita dal senato, e con questi partì da Aquileja e giunse con magnifico corteggio in Roma, dove ricevuto fu alle porte da Balbino, da Gordiano, da tutto il senato, da numeroso popolo e condotto in trionfo al palazzo.

7. Strano è il vedere in Aur. Vittore nominato Massimino il padre, preside della Trebellica, nome forse di una legione; più strano ancora il vedere che nella epitome, Massimo e Balbino, eletti dal senato, detti sono invasori dell'impero, mentre alcuno più usurpatore non poteva dirsi di Massimino. Nota di fatto quello scrittore, che i padri coscritti l'elezione di lui fatta dai soldati approvarono solo perchè inermi trovandosi, resistere non sapevano a quel duce armato, e quindi Cesare riconobbero anche Massimino il figlio, nominato C. Giulio non meno che il padre. - Non dee cagionare alcuna maraviglia il vedere che il tiranno tutti i ministri abbattesse ed i fidi servitori di Alessandro; la politica poteva suggerirgli una simile condotta, mentre piuttosto ad un sovrano legittimo consigliò talvolta la conservazione dei ministri di un usurpatore, i quali dalla legittimità medesima condotti erano a servirlo con maggiore zelo e con più certa sede; sebbene questa massima altresì sia stata in

alcune epoche trascurata. Dee bensì cagionare grandissimo stupore il vedere che alla notizia della morte dei due Gordiani nell' Africa, il senato riunito nel tempio della Concordia, due imperatori e non uno eleggesse, mentre più concentrato, riuscito sarebbe più energico il potere. Quel senato medesimo, allorchè ne' tempi della repubblica trattavasi di sommo pericolo dello stato, in vece dei due consoli, un dittatore, un solo dittatore eleggeva, affinchè più celeri e più valide si compartissero le provvidenze; e come mai, ripigliando dopo lungo periodo il diritto di nominare un Augusto, dalle armate ad esso involato, due ne elesse e non uno? Questo mostra a mio avviso l'incertezza, l'oscillazione perpetua di quel corpo avvilito e decaduto dalla sua antica perspicacia; forse si volle mostrare una facoltà superiore a quella delle armate; forse piuttosto si volle colla unione di due persone collegare il senno ed il valore; e si vedrà invece nella storia che quella associazione accelerò la caduta dei due sovrani. - Aur. Vittore accenna che Gordiano seniore elevato fu all'impero presso la città di Tidro; che una vittima da esso offerta ne'soliti sacrifizi, partorì in quell'istante, dal quale avvenimento, benchè naturalissimo se la vittima era pregnante, rimase quel principe oltremodo spaventato; e soggiugne che troppo prudente egli era per uso smoderato della scienza aruspicina. Secondo quello scrittore, che i nomi storpia di Balbino e

di Pupieno, e del secondo anche il cognome, i soldati nel trucidare il figlio di Massimino, gridato avrebbono che di pessima razza neppure un cagnuoletto conservare dovevasi. Erra certamente la cronaca di Cassiodoro, nella quale si dice essere stato Massimino il primo imperatore eletto dall'esercito senza l'autorità o l'approvazione del senato: molti erano già stati elevati a quella dignità dalle truppe, ed a questo pure il senato avvilito e tremante aveva accordato involontario il suffragio.

## CAPITOLO XXXVIII.

DELLA STORIA D' ITALIA DALLA MORTE DI MASSIMINO SINO A QUELLA DI GURDIANO.

Dolce governo di Massimo e di Balbino. Guerre suscitate contra i Romani nel Settentrione e nell' Oriente. Malcontento delle guardie pretorie. Congiura da esse ordita. Gelosia di Balbino. Uccisione di Massimo e di Balbino. Gordiano solo imperatore. - Origine di Gordiano. Di lui educazione. Principio infelice del di lui regno. Rivolta di Sabiniano nell' Africa. Nozze contratte da Gordiano. Condotta di Misiteo di lui suocero. - Guerra coi Persiani. Gordiano parte per combatterli. Vince i Goti ed i Sarmati, ma è battuto dagli Alani. Vittorie da esso riportate contra i Persiani. Morte di Misiteo. Congiura di Filippo. Questi viene associato all' impero. Gordiano è deposto, e quindi ucciso. Monumento ad esso innalzato. - Note cronologiche. - Letterati di quella età.

S. 1. Tolto dal mondo lo scandalo che un pastore della Tracia l'impero usurpato reggesse, Massimo e Balbino il governo ne sostennero con saviezza, pru lenza e mo lerazione; ottime leggi promulgarono, l'ordine ristabilirono de'giudizi, e la

militare disciplina conservarono intatta. Venerati erano dal senato e dal popolo, e già l'impero cominciava a godere felicità e riposo, allorchè una guerra terribile mossero ai Romani i Carpi, che di là dal Danubio abitavano, e che passato avendo quel fiume, la Mesia devastarono; i Goti che le provincie dell' impero invasero dalla parte della Scizia, ed i Persiani che vinti da Alessandro Severo. più non si erano mostrati, ed allora le provincie dell' Oriente assalirono. Massimo si incaricò di marciare contra questi ultimi, Balbino contra i Goti e i Carpi, e Gordiano rimanere doveva in Roma. Ma le guardie pretorie dolevansi di avere sovrani. che eletti da esse non fossero, ed irritate mostravansi, perchè tutto giorno si condannava la memoria di Massimino, da esse innalzato all'impero; osarono persino di reclamare apertamente il diritto di nominare gli imperatori, che per abuso dicevano esse trasferito al senato. Gelose altronde dei soldati germani, che Massimo condotto aveva in Roma, e dubitando forse di essere congedate come state lo erano da Settimio Severo; risolvettero di uccidere Massimo e Balbino, e di dare loro un successore. L'occasione colsero dei giuochi capitolini, e mentre le guardie ed i domestici degli imperatori agli spettacoli assistevano, recaronsi al palazzo, ove Massimo e Balbino con poca scorta trovavansi. Massimo volle chiamar tosto i Germani in soccorso; Balbino si oppose, che alcuna gelosia conceputo aveva degli

onori straordinari al collega dal senato conferiti. Si conobbe allora quanto alle cose pubbliche nuocere potesse la gelosia dei privati, del che si videro in Italia in tutte le epoche i più funesti esempj. Balbino dubitò che il collega servirsi volesse dell'ajuto de' Germani contra di lui medesimo, nè il disegno comprese delle guardie pretorie, le quali il palazzo forzarono, il picciolo seguito degli imperatori disperdettero, ed entrati nelle camere dei due principi, furibondi lacerarono le loro vesti imperiali, gli oltraggiarono, li ferirono, e via di là gli strascinarono per condurli al loro campo. Attraversando però la città, ed udendo che i Germani si armavano per togliere gli imperadori dalle loro mani, que' due principi uccisero, i corpi ne lasciarono sulla strada, ed al loro campo si ridussero, seco loro conducendo il giovane Gordiano, che imperatore proclamarono, interpreti dicendosi della volontà del popolo. I Germani ritiraronsi tranquilli ai loro quartieri, e Gordiano rimase solo possessore dell'impero, che Massimo e Balbino appena un anno e due mesi in circa conservato avevano.

2. M. Antonio Gordiano figlio era, secondo Erodiano, di Giunio Balbo e della sorella di Gordiano il giovane, ed in età trovavasi di 13 anni allorche giunse all' impero. Ben fatto era della persona e di un carattere tanto dolce ed amabile, che siccome Capitolino asserisce, alcuno trattenere non potevasi dall' amarlo. Il senato lo appellava suo

figlio, il popolo suo favorito, l'armata il suo fanciullo. Istrutto dicevasi nelle lettere, e dotato di tutte le qualità atte a formare un buon principe; ma sgraziatamente cadde al principio del di lui regno tra le mani di certo Mauro e di alcuni liberti astuti e corrotti, i quali della di lui confidenza abusando, gli uomini dabbene cacciarono dal palazzo, i più indegni alle prime cariche innalzarono, spogliarono il pubblico tesoro, e tutti que' mali produssero che da tristi e rapaci ministri agli stati spesso provengono. Fu nel primo anno Gordiano consolo con Aviola, e magnifici giuochi diede al popolo, affinche distratto fosse dall' idea degli accaduti tumulti. Consolo fu nell' anno seguente Sabino con Venusto, ed allora certo Sabiniano rubellossi nell' Africa, e proclamare si fece imperatore. Il governatore però della Mauritania attaccò tosto i rubelli con tanto vigore, che Sabiniano stesso gli diedero nelle mani, e tutti alla legittima autorità si sommisero; ottennero essi il perdono, nè gli storici accennano quello che di Sabiniano avvenisse. Gordiano ripigliò nell' anno seguente i fasci con Pompejano Civica, e sposò Furia Sabina Tranquillina figlia di Misiteo, la quale dichiarata fu all'istante Augusta, mentre il di lei padre uomo illuminato e probo, il comando ottenne delle guardie. Questi informò tosto l'imperatore della sleale condotta di Mauro e dei liberti, i quali tutti privati delle loro cariche, cacciati furono dalla corte. Capitolino ci ha conservato la lettera scritta in quella occasione da Misiteo e la risposta di Gordiano; e se genuine sono quelle lettere, ben si vede che Gordiano addolorato mostravasi di avere accordata a torto la sua confidenza a quegli scellerati, e proponevasi di non mai più servirsi in appresso se non di persone che lontane fossero dalla adulazione e dalla frode. Si veggono pure in quelle lettere i nomi dei traditori, i quali erano certo Felice, Serapammone, Mauro, Gaudiano, Reverendo e Montano. Gordiano tenne quindi Misiteo in conto di padre, ed il senato ringraziò perchè onorato lo avesse dei titoli di padre dei principi e di tutore della repubblica. Avvenne in quell' anno un orribile tremuoto, che gran numero di città distrusse, e fece perire migliaja di abitanti.

3. Sotto il seguente consolato di Aufidio Attice e di Asinio Pretestato, giunse la spaventosa notizia, che i Persiani guidati da Sapore figlio e successore di Artaserse, entrati erano sulle terre dei Romani con poderosa armata, conquistata avevano la Mesopotamia, occupate le città di Nisiba e di Carre, e fino nella Siria portata la devastazione e la strage. Secondo Capitolino, Sapore si sarebbe altrest impadronito di Antiochia, e tutte le truppe romane sparse nelle vicine provincie date si sarebbono al di lui partito. Gordiano risolvette di recarsi personalmente contra quel nemico formidabile, ed avendo fatto, secondo l'antico costume da lungo tempo tra-

scurato, aprire il tempio di Giano, il che forse si fece per l'ultima volta; partì da Roma con un' armata numerosa, ottimamente disciplinata. Portossi da prima nella Mesia, dove sconfisse i Goti ed i Sarmati, e gli obbligò a tornare ne' loro paesi; ma la di lui armata fu disordinata dagli Alani, secondo alcuni nelle pianure celebri di Filippi nella Macedonia, secondo altri presso Filippopoli nella Tracia. Que' barbari però, contenti forse solo dell'ottenuto bottino, ritiraronsi; e Gordiano, attraversata avendo la Tracia, tragittò l'Ellesponto e sbarcò nell'Asia, al che credesi allusivo un vascello che vedesi su di alcuna delle di lui medaglie prive di data. Recossi di là nella Siria, dove alcune vittorie riportò, sebbene esposte non sieno con precisione nella storia. Sembra che i Persiani vincesse in molte battaglie; che le città di Nisibe e di Carre recuperasse, e che volto in fuga Sapore colla numerosa di lui armata, lo inseguisse fino a Ctesisonte. L'imperatore stesso nelle sue lettere al senato riconobbe modestamente, che di que' luminosi vantaggi debitore egli era ai saggi consigli di Misiteo. In quelle lettere annunziò che liberati aveva gli Antiocheni dal giogo persiano, e che riguadagnate avendo le altre città di quella provincia, lusingavasi di spingere le sue armi fino a Ctesifonte. Un trionfo solenne decretò il senato a Gordiano ed un carro trionsale a Misiteo; una statua pure fu eretta a questi con una iscrizione che tutore della

repubblica lo nominava, e che fino ai nostri giorni si è conservata, benchè mutila. Ma Misiteo morì nel seguente anno sotto il consolato di Arriano e di Papo, erede istituendo il popolo romano. Si narrò che attaccato essendo da una dissenteria, i medici alcun farmaco gli prescrivessero, al quale Giulio Filippo che nel comando delle guardie a lui succedette, altro ne sostituì che la morte di lui procurò all'istante. In quest'uomo molto confidava Gordiano. e non solo il comando delle guardie gli accordò tosto, ma quello ancora di tutte le forze dell' Oriente. Nell' anno seguente, consoli sedendo Peregrino ed Emiliano, entrò realmente Gordiano nella Persia, e tra i di lui soldati videsi arruolato il celebre filosofo Plotino, che con quel mezzo studiavasi di entrare in relazione coi sapienti della Persia e delle Indie. Ma il perfido Filippo, vedendosi delle primarie cariche rivestito, osò aspirare al sovrano potere, ed affine di indisporre i soldati contra il giovane principe, tentò di farli mancare di viveri, rimandando in nome dell'imperatore i vascelli che le biade portavano, affinchè la fame una sollevazione producesse nell'armata. Spargeva intanto per mezzo de'suoi fidi che un fanciullo come Gordiano, capace non era di guidare forze cotanto numerose, e che un uomo richiedevasi come Filippo, capace per lunga esperienza a governare un impero. Gordiano innoltravasi intanto nella Mesopotamia, dove incontrato avendo Sapore, nuovamente

superollo in grande battaglia sulle rive dell' Abora, e lo costrinse a ritirarsi negli stati suoi. Ma mentre egli studiavasi di approfittare di quella vittoria, Filippo sedotti avendo i primari ufficiali, le truppe condusse in paesi aridi e deserti, dove ridotte alla disperazione per la fame, e tutto attribuendo alla inesperienza di Gordiano, chiesero che Filippo di lui collega fosse dichiarato nell'impero. Acconsentì Gordiano, bramoso di risparmiare il sangue romano; ma Filippo, non contento di essere partecipe della autorità, volle esercitarla da solo. Gordiano tentò allora di farlo deporre; ma più forte essendo il partito di Filippo, fu egli stesso deposto, e se credere si dee a Capitolino, ridotto alla condizione di semplice privato, si offerì ad assumere la carica di capitano delle guardie, e si avvilì fino a chiedere a Filippo la vita. Soggiugne quello storico, che Filippo fu scosso da quella umiliazione; ma riflettendo in appresso quanto il nome solo di Gordiano caro fosse al senato ed al popolo, e dubitando che l'impero egli stesso conservare non potesse, lo fece inumanamente trucidare. Altri scrittori narrano solo l'uccisione di Gordiano avvenuta d'ordine di Filippo, e dal codice Giustinianeo puo raccogliersi che quello imperadore perisse al principio del mese di marzo nella età di 20 anni incirca, dopo un regno di 5 anni ed otto mesi. Vedevasi ancora dopo due secoli il di lui sepolero al di là dell' Eufrate e del fiume Abora, tra le città di Cercusa e di

Dura, in un luogo detto allora Zanta o Zaite. Quella tomba elevarono i soldati me lesimi con un epitafio scritto in greco, in latino, in ebraico, in persiano ed in egizio del seguente tenore: A Gordiano deisicato, il quale vinse i Persiani, i Goti, i Sarmati, sofficò le civili discordie, soggiogò i Germani, ma non potè resistere ai Filippi. Poteva alludere questa ultima frase, come Capitolino insinua, alla perdita che sostenuta aveva contra gli Alani nella pianura di Filippi; ma strano sembra che un epitafio di questa natura collocato fosse dai soldati stessi che Filippo avevano elevato, ed in un momento in cui Filippo investito del sovrano potere, grondante era ancora del sangue di Gordiano; e di fatto quello scrittore soggiagne che Licinio, dicendosi discendente di Filippo, sece distruggere quel manumento. Dubbio è altresì se in esso collocato fosse il corpo di Gordiano, il quale secondo Eutropio e Festo fu portato in Roma, ove colle cerimonie ordinarie fu diviniszato. Alla famiglia dei Gordiani si accordò con decreto del senato la dispensa dall'assumere in avvenire alcuna deputazione, o alcuna carica onerosa. Si disse che tutti coloro che avevano partecipato all'assassinio di lui, periti fossero entro breve spazio di tempo, e Copitolino soggiugne che uccisi si erano colle spade medesime colle quali commesso avevano quel delitto.

4. Nel secondo anno del regno di Alessandro Severo, registra Blair il nome di Mammea madre di quell'imperatore, che avrebbe potuto ricordarsi fino dall'epoca, in cui avvenne la rivoluzione contra Macrino, o almeno da quella in cui Alessiano fu dichiarato Cesare, ed il nome assunse di Alessandro. Nell'anno seguente a Callisto I si fa succedere Urbano I tra i vescovi di Roma. Solo nell'8.º anno di quel regno si fa comparire Dione Cassio storico celebre, che in quell'anno non morì, e che già illustre erasi renduto non solo per il suo altissimo sapere, ma anche per le grandiose cariche sostenute. Si registra pure in quell' anno medesimo Artaserse re di Persia; ma non potrebbe provarsi con eguale fondamento che in quell'anno altresì detronizzato egli avesse Artabano re dei Parti e posto fine alla dinastia celebre degli Arsacidi. Nell'anno 10.º di Alessandro si nominano Ponziano vescovo di Roed Origene filosofo cristiano, che già erasi renduto celebre, e forse conferito aveva con Mammea avanti l'elevazione di Alessandro; nel seguente Ammonio filosofo platonico, e Giulio Celso comandante romano nella Mauritania. Nel successivo si fa menzione di Macrino comandante nell'Illirio, e poco dopo di Giulio Palmato comandante nell' Armenia, sacendosi partire Alessandro per l'Oriente nell'anno 13.º del di lui regno. Alcuna menzione non si fa della morte di Alessandro Severo, e solo nell'anno 235 dell' era volgare si registrano ad un tempo, Giulio Vero Massimino imperatore, Antero vescovo di Roma che non sostenne quella carica se non un mese;

Vitaliano, detto ministro romano, e solo capitano delle guardie pretorie, che in quell'anno medesimo fu ucciso, e la sesta persecuzione dei cristiani, che neppure si accenna da quale principe fosse comandata. Nell'anno seguente si fanno regnare due mesi i due Gordiani, e quindi Pupieno e Balbino, ai quali si attribuisce il reggimento di un anno, mentre durò 14 mesi; si notano pure sotto lo stesso anno Fabiano vescovo di Roma, e Sabino ministro, che fu pure solo capitano delle guardie. Strano affatto riesce il vedere nell'anno seguente riferita la morte dei due Gordiani uccisi in Africa, mentre nell'anno antecedente si erano fatti regnare solo due mesi, e più strano ancora il vedere la loro uccisione attribuita agli ordini di Pupieno, mentre la morte del figlio non avvenne se non nella battaglia contra Capelliano, ed il padre da se stesso si uccise per disperazione all'udire la morte del figlio. Nell'anno 238 dell'era volgare si registra la morte avvenuta di Balbino e di Pupieno o sia di Massimo, trucidati dalla soldatesca; e vedendosi questi nominati come imperatori nell'anno 236, ne verrebbe di conseguenza, che il loro regno durato sarebbe non 14 mesi o un anno come scrive quel cronologo, ma bensì più di due anni interi. In quell'anno medesimo però si nota giustamente l'elevazione di Gordiano il giovane e la comparigione di Censorino, detto grammatico e cronologo; nel seguente la elevazione di Misitco alla carica di capitano delle

guardie, nel successivo la rubellione di Sabiniano in Africa, debellato da Giulio Celso; e quindi negli anni seguenti S. Gregorio Taumaturgo, Sapore re di Persia, la spedizione di Gordiano contra il medesimo, la elevazione di Filippo, non come è detto nelle tavole, alla carica di ministro, ma al comando delle guardie e quindi all'impero; e finalmente nell'anno 244 l'assassinio di Gordiano, e la proelamazione dell'imperatore Filippo, che nella colonna degli imperatori viene detto Filippo di Arabia. - La cronaca di Cassiodoro, seguendo forse ciecamente l'epitome di Vittore, dopo aver fatto entrare in Roma non so quale Gordiano, dice rapito o usurpato l'impero da Balbino e da Pupieno, dei quali forse non vi ebbero imperatori più legittimamente eletti. S' inganna pure quel cronichista, supponendo Gordiano ucciso per frode di Filippo nel suo ritorno dalla guerra persica in luogo non distante da Roma. Erra altresì Eutropio, che Mussimino dice ucciso da Pupieno medesimo ad Aquileja; Augusti eletti ad un tempo Pupieno, Balbino e Gordiano, mentre quest' ultimo solo era Cesare, ed il giovane Gordiano ucciso parimenti presso Roma, mentre il di lui sepolcro elevato accenna dai soldati presso l' Eufrate.

5. Tra i letterati che fiorirono sotto Gordiano, trovossi realmente Censorino, il quale compose nel primo anno di quel regno, o piuttosto finì, il suo celebre libro de Die Natali. Lo scrisse egli per

compiacere uno dei di lui amici, detto Quinto Cerellio, letterato egli pure, e diffusamente trattò della nascita dell' uomo, dei giorni, dei mesi e degli anni. Citato vedesi e lodato quel libro da Sidonio Apollinare e da Cassiodoro, e quest'ultimo parla altresì di uno scritto di Censorino sugli accenti. Dotto era certamente Censorino nella grammatica, e da Dodwello viene appellato il più esatto scrittore del suo secolo; sembra altresì che egli altro libro scrivesso sulle divinità, che secondo la pagana teologia contribuivano alla vita dell' uomo. A quel periodo si riferisce pure Erodiano, la di cui storia degli imperatori in otto libri finisce con Massimo e Balbino. Dovrebbe egli avere vissuto lungamente, perchè la di lui istoria comprende un periodo di circa 70 anni, e tuttavia egli professa di non parlare se non dei fatti dei quali è stato testimonio oculare. Noto è solo, che egli in Roma trovavasi sotto il regno di Commodo, e che sotto i di lui successori diverse cariche ottenne. Fozio molto lodava lo stile di quello scrittore; Capitolino ne ha fatto grand'uso, ma con ragione tuttavia gli rimproverò l'essersi mostrato troppo avverso ad Alessandro Severo e favorevole a Massimino; potrebbe pure notarsi, che esatto forse nella storia, egli trascurò interamente le date, e non più curossi della geografia che della cronologia. Collocano alcuni nel periodo medesimo certo Arriano storico greco, citato da Capitolino nelle vite di Massimino e di Gordiano, ed Elio Giunio Cordo che scritto aveva le vite degli imperatori da Trajano fino ai due primi Gordiani. A questo però rinfacciavasi che riempiuto avesse le sue storie di circostanze inutili, il numero riferendo delle vesti e dei domestici degli imperatori. Vossio parla ancora di Elio Sabino, che la vita scrisse di Massimino, di Vulcazio Terenziano, biografo dei tre Gordiani, e di Curio Fortunaziano che pure la storia scrisse di Massimino, supposta da taluno esistente tra i manoscritti della biblioteca imperiale di Vienna. Di un Curio Fortunaziano Consulto, che forse è il medesimo, conservansi ancora tre libri dell' arte rettorica; molti epigrammi citavansi al tempo di Costantino, composti da certo Fabilio grammatico greco, il quale era stato precettore del figlio di Massimino, e diversi poemi di Toxoco senatore romano, parente di Antonino Pio, che sposata aveva Giunia Fadilla, già sposa del giovane Massimino e giunto era alla carica di pretore. Servono tutti que' nomi di prova, che sebbene decaduto in Italia il gusto della eloquenza e della poesia, e generalmente l'amore delle lettere e de' buoni studi, non era tuttavia interamente perduto all'epoca di Gordiano.

Num. 2. Teste riunite di Nerone e di Ottavia di lui moglie. Sulla testa di Nerone vedesi un astro o una stella, o forse il sole; sulla testa di Ottavia la metza luna, come sulla testa di Diana. Il Sole e la Luna ritenevansi come simboli della eternità. L'eatremità del busto di Ottavia è coperto da un panneggiamento, o da una porzione di manto o di peplo.

I rovesci di Nerone pubblicati da Pitisco, dal quale si sono pigliate le due medaglie descritte, sono; 1,0 una specie di portico aperto con quattro colonne e sei globi in cumulo al disotto, un vaso ansato o un'anfora, ed una corona al disopra; il tutto allusivo ai giuochi quinquennali da Nerone il primo istituiti alla foggia dei Greci, cioè con triplice gara, di musica, di ginnastica e di equitazione, il che viene indicato dalla leggenda: CERTA. QVINQVE. ROM. CONSTIT. Certamine Quinquennali Roma Constituto; 2.º il tempio di Giano chiuso. colla loggenda: PACE, P. R. TERRA, MARIQ, PARTA, IANYM. CLVSIT, il che sece Nerone con grandissima solemnità, una corona d'alloro portando nel Campidoglio, e deponendola nel seno di Giove, mentre Tiridate trovavasi in Roma; 3.º un' aquila o piuttosto un gufo colle ali stese, posto sopra un'ara nella base della quale vedesi tra i festoni che la adornano il serpente menzionato sotto il num. 1. colla leggenda: NERO. CLAVD. CÆS. AVG. GERM; 4.º un carro tirato da quattro elefanti, sul quale siedono l'imperatore lauresto a destra con asta nelle mani che termina in un'aquila, ed a sinistra Agrippina di lui madre colla leggenda: AGRIPP, AVG. DIVI. CLAVD. NE-RONIS. CÆS MATER; medaglia che dee credersi battuta. mentre ancora non erano insorte le domestiche querele tra la madre ed il figlio; 5.º l'imperatore trionfante con palma nelle mani in una specie di biga tirata da quattro cavalli, sulla fronte dei quali sorge un pennacchio o una lunghissima piuma, forse una palma essa pure, allusiva alle vittorie o alle prodezze di Narone come auriga; 6.º lo stesso imperatore trionfante con palma e corona nelle mani e ricco paludamento, in un carro tirato da quattro destrieri, che si veggono di fronte; 7.º una vittoria alata con palma e corona nelle mani, e nel campo la parola; AtlME-NIAC; medaglia coniata forse allorche disposto aveva di que la

corona; 8.º l'imperatore in abito da citaredo o da attore cotta cetra nellé mani, sotto la quale forma volle essere al dire di Svetonio rappresentato in una medaglia: intorno si legge: PON-TIF. MAX. TR. POT. IMP. P. P; 9.º fimalmente lo stesso in atto parimenti di suonate la cetra colla leggenda in greco: A NERONE APOLLO, la quale forse battuta fu per adulationa da qualche città della Grecia, mentre colà si abbandonava egli a tutti i suoi deliri e alle sue pazzie musicali.

Si citano alcune medaglie di Nerone coi nomi: NERO CLAVDIVS. CÆSAR DRVSVS. PRINCEPS. IVVENTVTIS; ma s'ingannano quegli scrittori, che quell'ultimo titolo, comune in altre medaglie imperiali, originato credono dai soli giuochi Trojani; giacchè si è veduto nella storia che anche a'tempi della repubblica erasi introdotto, sebbene con diversa applicazione e diverso significato. Nei rovesci di altre medaglie di Nerone veggonsi la distribuzione dei congiarii, Giove liberatore, la Dea della libertà, il porto d'Ostia pieno di vascelli, e la statua di quell'imperatore posta all'ingresso del porto medesimo.

Oltre la medaglia da me esposta sotto il num. 2 portante le teste riunite di *Nerone* e di *Ottavia*, l'effigie di quest'ultima trovasi rappresentata in altre medaglie, tutte però cologiali.

Num. 3. Testa di Poppea moglie di Nerone, che Pitisco male a proposito ha riferito tra le medaglie che illustrano la storia di Ottone, perchè questa era stata da prima l'amica, poscia la moglie vera o simulata di Ottone medesimo. Dice di fatto di Nerone Svetonio, che Poppea Sabina tolta al marito Crispino, nuptiarum specie recepit. Questa medaglia è certamente di una colonia greca, e porta ia greco la iscrizione: POPPÆA NERONIS AVGVSTI. — Si citano altresì alcune medaglie di Claudia figlia di Nerone, ed altre di Statilia Messalina, terza di lui sposa; ma la genuinità delle prime è molto sespetta.

Num. 4. Testa di Galba. Intorno si legge: IMPE-RATOR SERGIVS GALBA AVG. I rovesci di Galba presentano una Fortuna sacrificante su di un'ara con una insegna nelle mani ed un piede. sul globo, e la leggenda: SALVS GEN. HVMANI; le tre Gallie, cioè tre teste femminili, ed una spica davanti a ciascuna colle parole: TRES GALLLE nell' e-

sergo; la Spagna con due lance ed uno scudo in una mano. e nell'altra due spiche con fiore in mezzo o piuttosto una capsula di papavero, e la leggenda: HISPANIA; la Spagna e la Gallia, l'una e l'altra in abito succinto da guerriero. la prima collo scudo e le due lance, la seconda pileata con un'asta pura ed una specie di manto, che si danno la mano colla leggenda: GALLIA. HISPANIA; un areo o una specie di portico maestoso con colonne e ricco fregio, due cavalli correnti al disopra, una figura in piedi sotto l'arco medesimo, e tre uomini da un lato che si avanzano in atto supplichevole, e le parcle all'intorno: QUADRAGESIMA REMISSA; una donna in piedi magnificamente vestita, con corona nella destra ed asta nella sinistra e le parole : DIVA AVGVSTA ; medaglia che da Galba credesi battuta ad onore di Livia; un guerriero con vittoria nelle mani che poggia su di un globo, ed asta che termina in un'aquila, e la leggenda: ROMA RENASCENS; la Virtù effigiata in un uomo robusto o forse in un Ercole con uno scettro nella destra ed un'asta nella sinistra, e la parola: VIRTVS nel campo; una allocuzione, che quella eredesi, almeno da Pitisco, fatta in occasione della adozione di Pisone, in cui all'imperadore non si appose la sella castrense, vedendosi di fatto il medesimo in piedi, ed altra allocuzione, nella quale l'imperatore vedesi su di un suggesto o di un luogo elevato, colla parola mell'esergo: ADLOCVTIO. Si inganna probabilmente Pitisco che le medaglie allusive alla Gallia ed alla Spagna, cita al proposito dello sdegno da Galbs conceputo contra varie città di quelle regioni : convengone anzi tutti i numismatici che egli abbia voluto contrassegnare con quelle l'attaccamento di lui alle provincie che governato aveva, e che le prime contribuito avevano al di lui innalzamento. Si citano altri rovesci di quello imperadore, une portante l'Onors e la Virtù, altro colla Libertà tra due spiche, ed altro colla Libertà in ginocchio rialzata da un soldato e le parole: LIBERTAS RESTITVTA, allusive al tiranno abbattuto ed alla elevazione di Galba fatta dalle truppe; altri coa Marte Vendicatore, colla Pace in atto di dar suoco ad un cumulo di armi, e coll'imperatore medesimo coronate dal senate.

Num. 5. Testa di Ottone. In alcune medaglie trovasi la leggenda: CÆS. AVG. IMP. M. OTHO; in altre quella: IMP. M. OTHO CÆS. AVG. TR. P. Il rovescio della prima non porta che le lettere: S. C. in mezzo ad una corona d'ulivo. Curiosi sono due rovesci, in uno dei quali si vede la testa di Serapide barbata colle lettere L. A; nell'altro la testa d'Iside colle lettere medesime. Pitisco crede servire que tovesci ad illustrazione del passo di Svetonio, nel quale si accenna che spesso vestito di una veste sacerdotale di lino, quell'imperatore celebrasse pubblicamente le cerimonie di Iside. In altri rovesci veggonsi Roma galeata in piedi con una Vittoria nelle mani, e la parola: ROMA nel campo; la Pace con ramo di ulivo nella destra ed un caduceo nella sinistra, e la leggenda: PAX ORBIS TERRARYM; un Giove dignitosamente seduto con asta pura nelle mani e la leggena da: IOVIS CVSTOS; un soldato con aquila legionaria che strigne la mano di una persona paludata colla leggenda: CONCORDIA PRÆTORIAN; Tito in piedi con asta nelle mani ed elmo sul capo colla leggenda: IMP. TITVS. AVG. RESTIT., che è uno dei primi esempli delle restituzioni solenni nelle medaglie praticate; finalmente una Vittoria alata con corona nella destra e palma nella sinistra, ed altra Vittoria pure alata, veduta di fronte, con due corone e la leggenda tanto nell'una. quanto nell'altra: VICTORIA OTHONIS. Si osserva dai numismatici che la testa di Ottone non è laureata come quella degli altri imperatori, ma sembra piuttosto coperta da una specie di parrucca con molto artifizio pettinata. Benchè le medaglie di Ottone dicansi rarissime, molte battute ne surono ad Antiochia e ad Alessandria; a Roma pure molte ne surono battute in oro ed in argento, ma alcuna non se ne conosce in bronzo, e gli Ottoni di questo metallo sono d'ordinario opere dei falsari.

Num. 6. Testa di Vitellio. Vedesi questa laureata con un'aquila legionaria che sorge sul davanti, e la leggenda: L. VITELLIVS COS. III. CENSOR. Altra testa persettamente eguale, ma mancante del simbolo dell'aquila, vedesi colla leggenda: A. VITELLIVS. GERM. IMP. AVG. P. M. I ro-

veri presentano la figura medesima dell'imperatore sedente in una sella curule con suppedaneo; ed una simile figura con tre persone togate innanzi ad una specie di trono, rappresentazioni l'una e l'altra allusive alla censura da Vitellio sostemuta: l'imperatore a cavallo colle parole: ADVENTVS AV-GVS1I, relativo al solenne ingresso di lui in Roma; la concordia, o il giuramento dei pretoriani, colla stessa iscrizione: le due mani collegate, o come diconsi dagli artisti. strette in fede, colle parole nel campo: FIDES EXERCI-TVVM; una Vittoria alata con uno scudo, entro il quale leggonsi le parole S. P. Q. R., ed intorno: VICTORIA AVGVSTI; il tripode coll'aquila ed il globo e un delfino al di sopra, insegna dei quindecemviri da me altrove riferita, e la leggenda all'intorno: XV. VIR. SACR. FAC; una donna sedente con una corona nella destra, e due cornucopie nella sinistra, e la leggenda: CONCORDIA. P. R. Finalmente altra donna sedente seminuda, cioè nuda nella parte superiore, con siore nella destra ed asta pura nella sinistra, e la leggenda: CLEMENTIA IMP. GERM. Si citano altri rovesci di Vitellio colle immagini riunite dell'Onore e della Virtù, con Giove Capitolino nel suo tempio, coll'imperatore seduto su la prora di un vascello,

Num. 7. Figli di Vitellio. Sono questi i due figli, l'uno maschio e l'altro femmina, che Svetonio annunzia avere Vitellio ottenuti da Galeria Fondana. La leggenda porta: LI-BERI. AVG. GERMAN. Secondo quello scrittore, il maschio era presso che muto, e titubante nel parlare, cioè scilinguato. Alcuni hanno preteso di vedere in questa medaglia un astro in mezzo alle teste dei due fanciulli.

Si citano ancora alcune medaglie di L. Ctodio Macro, che trovandosi alla testa delle legioni in Africa, aspirò alcun tempo all'impero.

Num. 8. Testa con busto di Vespasiono ed accanto uno dei di lui figli, che probabilmente è Tito. I rovesci di Vespasiano sono un cocchio trionfale fatto a forma di bigoncia, coll'imperatore in piedi tenente un'asta pura nelle mani ed una Vittoria alata con corona scolpita nel carro medesimo,

che è tirato da quattro cavalli; altro carro in forma di quadriga tireta da quattro cavalli, nella quale l'imperatore che tiene nella destra un ramo d'ulivo, viene coronato dalla Vittoria, mentre una Fama vedesi allato ai cavalli preceduti da due prigionieri; la Giudea in forma di donna tristamente accosciata su'la terra al piede di un troseo; la stessa sedente in eguale atteggiamento al piede di una palma onusta di dattili, e dall'altro lato un guerriero paludato con asta e scettro, che preme un elmo col piede, e la stessa ancora in piedi accanto ad una palma, colle leggende nella prima: IVDÆA: nella seconda: IVDÆA CAPTA; nella tersa: IVDÆA DE-VICTA; un tempio ornato di magnifico fastigio con Pace sedente nel mezzo, e le statue di altre divinità all'intorno. allusivo al tempio della Pace da Vespasiano costrutto nel foro. ed una donna con una statuetta dell'imperatore nella destra ed un cornucopia nella sinistra in mezzo ad altro cornucopia. e ad un congio o vaso ricolmo di spiche, intorno al quale vedesi la leggenda; ANNONA AVGVSTI. Altri rovesci citansi di Vespasiano, rappresentanti la pace conchiusa coi barbari ed alcune insegne romane recuperate. Gli avanzi del tempio della Pace sono da me esposti nella seguente Tavola II. num. 1.

Num. 9. Tra tutti que rovesci io ho creduto di esporre uno dei più curiosi ed importanti, nel quale si vede l'anfiteatro Flavio intero. Sotto il numero 2 della Tav. II io ho esposto il monumento medesimo nello stato in cui si trovava nel secolo XVII. Di quelle medaglie coll'anfiteatro, due ne secolo Estere il senato, l'una vivente ancora Tito, l'altra dopo la di lui morte, ed altra in appresso ne sece coniare Domiciano.

Num. 10. Testa di Domitilla moglie di Vespasiano. In un rovescio di questa vedesi un carpento, o piuttosto un carro funebre tirato da due mule colle parole nel campo: MEMORIÆ DOMITILLÆ, e come nella storia si è notato, premorta era quella donna alla elevazione di Vespasiano. Nelle medaglie tuttavia vedesi essa onorata del titolo di Augusta.

Num. 11. Testa di Tito. Uno dei di lui rovesci

porta due donne dolenti, seduté a piedi di un trofeo celle parole: IVD. CAP. Judœa Capta; altri portano un imperatore con asta pura nelle mani in piedi su di una colonna restrata, e la leggenda. TR. P. VIII. IMP. XIII. COS. VII. P. P.; un tempio sormontato da magnifico fastigio con statue equestri al disopra e tre altre in mezzo alle quattro colonne centrali, e la leggenda: ÆTERNITATI FLAVIORVM; l'imperatore a cavallo che riceve il giuramento di fedeltà da un soldato; un carro trionfale coll'imperatore in piedi che tiene solo le redini dei quattro cavalli; finalmente l'insegna dei quindecemviri colla leggenda: AVGVR. PONT. TR. POT. COS. II. CENS. In altre medaglie Tito porta altresì il titole di principe della gioventia.

N. 12. Testa di Fulvia colla leggenda in greco: FVLVIA AVGVSTA. Questa debb'essere la seconda moglie di Tito, detta dagli storici Marcia Furnilla, che fu madre di Giulia, e poco dopo da Tito repudiata. Questa medaglia è certamente coloniale.

Num. 13. Testa di Giulia figlia di Tito. Leggonsi d' intorno le parole: Julia Împeratoris Tili Augusti Filia Augusta. Singolare è l'acconciatura dei capelli raccolti all'indietro alla foggia dei crobili, e molto ornati sulla fronte. Questo è il primo esempio che di tale acconciatura vedesi nelle medaglie, e nel museo di Parigi trovasi la medesima ripetuta in una gemma preziosissima intagliata da Evodo.

Num. 14. Testa di Domiziano. Tra i titoli della leggenda vedesi in questa medaglia per la prima volta quello di censore perpetuo. I rovesci presentano un genio ignudo sedente su di un globo con sette stelle all'intorno, e la leggenda: DO-MITIANI F. DIVVS CÆSAR IMP., che Pitisco attribuisce al figlio da Domiziano ottenuto dalla di lui moglie Domizia nel secondo di lui consolato; la distribuzione solenne di un congiario fatta pure in quel secondo consolato dall'imperatore sedente su di un tribunale elevato con figura accanto che strigne un calice; i giuochi secolari celebrati nel consolato XIV; una Minerva in piedi con asta e scudo, ed una civetta a lato su di una base dalla quale sorgono due serpenti, e la leggenda:

IMP. XXI. COS. XV. CENS. P. P. P.; la Germania genu-Hessa appoggiata ad uno scudo innanzi all'imperatore in piedi togato, che tiene un' asta pura nella sinistra, e la stessa giaeente al piede di un troseo con guerriero a lato, che tiens uno scudo romboidale, in cui si vede il fulmine trisulco e la leggende: GERMANIA nell'esergo della prima; GERMANIA CAPTA nel contorno della seconda; un carro trionfale tirato da quattro cavalli, e portante l'imperatore colla parola: GER-MANICVS; altro carro trionfale in forma di biga tirata da quattro elefanti con Vittoria alata sedente al disopra; due archi trionfali, l'uno sostenente un carro tirato da elefanti, l'altro una quadriga tirata da cavalli con trofei laterali, e le lettere nel primo: S. C., nel secondo: L. S., finalmente una palmi carica di datteri, c la leggenda all'intorno: FISCI IVDAICI CA-LVMNIA SVBLATA, medaglia allusiva al permesso accordato. agli Ebrei di soggiornare in Roma. Nel Germano inginocchiato. alcuno ha creduto di ravvisare invece un Sarmata.

Num. 15. Testa di Domizia moglie di Domiziano. Medaglia rarissima, malamente riferita da Pitisco, ed assai meglio da Buonaroti nelle sue osservazioni istoriche sopra i medaglioni antichi. Vedesi nel rovescio la donna medesima seduta dignitosamente e velata in forma di Picta, ed innanzi ad essa si vede il picciolo Cesare figliuolo di Domiziano già consacrato, che sta in piedi sul soppedaneo medesimo della madre. La leggenda intorno alla testa è: Domitia Augusta Imperatoris Casaris Divi Filii Domitiani Augusti; la leggenda del rovescio: Divi Casaris Mater

TAV, II. Num. 1. Tempio della Pace fabbricato da Vespasiano. Vestigi di quel tempio che ancora si veggono, e che mostrano essere stato quello uno dei più belli e dei più ricchi di Roma, notandosi dagli storici che in esso erano state riposte tutte le ricchezze e gli ornamenti del tempio di Gerusalemme, che Tito aveva nel suo trionfo recati in Roma. Si ravvisano ancora bellissimi compartimenti di stucco, e sussiste una bella colonna marmorea d'ordine corintio con tutti i suoi membri, che è una delle più grandi che in Roma si reggano. Il disegno è tolto dalla collezione di Saderer.

Num. 2. Vestigi della parte esterna dell'anfiteatro Flazio, edificato da Vespasiano, e quindi dedicato da Tiso come nella storia si è esposto. Quel magnifico edifizio tutto di travertino, è di forma ovale, ornato con pilastri e colonne di mezzo rilievo, d'opera dorica, jonica e corintia. Vedesi oggi in gran parte ruinato; ed è divenuto un problema per gli antiquari egualmente che per gli architetti, la sua repristinazione, o sia il supplemento da aggiugnersi agli ordini ed alle parti mancanti, su di che possono vedersi le Antichità Italiche del C. Carli, nelle quali trattandosi a lunga degli anfiteatri, si sono raccolte molte belle notizio relativo alle proposte repristinazioni.

Non riuscirà forse discare il trovare in questo luogo inserite aleune notizie storiche relative a quel celebre monumento. Il suo nome di Colosseo, trassormato per corruzione in Colisco, credono alcuni derivato dalla vicinanza in cui trovavasi al colosso celebre di Nerone, da altri dalla sua medesima grandessa colossale e gigantesca, sebbene gli antichi non siensi serviti giammai di que nomi, se non in proposito di figure umane. Quell'edifizio in altezza eguagliava i colli più alti di Roma. Giusto Lipsio no aveva calcolata l'ampiessa capace a contenere 87,000 persone; ma l'architetto Fontana, che meglio forse osservò quel monumento, aggiugnendo a quel calcolo i sedili portatili che collocare potevansi sui portici posti al disopra dei gradi, ed anche negli altri recinti più elevati, ha trovato che comodamente vedere potevano 109,000 spettatori. Vespasiano cominciò quell'opera ammirabile in luogo centrale della città, dove Augusto aveva già disegnato di costruire un simile edifizio; ma morto essendo mentre ancora l'opera era impersetta, su essa compiuta da Tito, che sotto il nome di anjucatro Flavio la consacrò, e si disse anche di Tito, perchè egli ne aveva satto costruire la maggior parte. Conviene credere che quell'edifizio, il quale per altro nei suoi avanzi annunzia la maggiore solidità, fosse in breve tempo decaduto dalla primiera sua forma, perchè restaurato vedesi fino da Antonino Pio; Eliogabalo lo sece di nuovo ristabilire dopo i danni gravissimi che sosserti aveva durante

una procella sotto il regno di Macrino. Il regno, fortunatamente hrevissimo di Eliogabalo non permise che egli compiesse quella restaurazione, la quale solo fu condotta a termine sotto Alessandro Severo, e quindi nel rovescio delle di lui medaglie vedesi di nuovo lo stesso anfiteatro, ed un simile rovescio in quelle di Gordiano lascia luogo a supporre, che egli pure ponesse mano a quell'opera. Cadde da poi in rovina, e si crede che della sua conservazione si mostrasse sollecito Teodorico, sul solo appoggio che molti edifizi di Roma preservò quel re saggio dal furore de' barbari. Il vedere che questo, solo in Roma viene dagli antichi indicato col nome di anfiteatro, ha fatto credere che altri non ne esistessero a quel tempo, essendo stato sotto Nerone distrutto queilo di Statilio Tauro, e troppo picciolo riputandosi il Castrense, che solo serviva ai giuochi dei gladiatori.

Si è creduto di trovare dal podio fino al muro esteriore una distanza eguale alla totale presunta altezza dell'edifizio. La lunghezza dell'anfiteatro pigliata nel più grande diametro, è di 554 piedi parigini; la larghezza nel diametro più picciolo è di piedi 455. La linea elittica della circonferenza esterna si è trovata di piedi 1765; la superficie quadrata interna dentro la linea elittica, risulta di 35,040. Lo spazio solo della arena nel suo grande diametro è di 281 piedi, nel picciolo di 178 piedi 9 pollici. Il circuito elittico esterno è diviso da 80 pilastri della larghezza ciascuno di 6 piedi 10 pollici e 1/2. dal mezzo dei quali veggonsi prominenti per metà 80 colonne, il di cui semidiametro esce dal muro per a piedi 9 pollici. In questo primo recinto si ravvisano 80 archi, dei quali 76 servivano al pubblico passaggio, gli altri quattro corrispondenti alle estremità del diametro grande e del picciolo, eranq riservati forse all'imperatore, ai senatori e ad altre dignità. Il secondo ordine di portici era formato similmente di 80 archi corrispondenti ai primi, e da questa seconda galleria partivano 16 scale per discendere, ed altrettante per ascendere al piano superiore. Il terzo ordine trovavasi compreso tra le scale più grandi, ed altrettante più picciole che conducevano ai primi vomitori, ed alla prima scalinata verso il podio. Tutto

all' intorno vi aveva un libero passaggio, e tra le scale travavansi 52 aperture dette cunci, che facilitavano il passaggio al popolo anche per discendere alla cavea. Nel recinto interno trovavansi aperture chiuse da spranghe di ferro, corrispondenti alle logge o grotte, nelle quali tenevansi rinserrate le fiere, e sul davanti eravi una specie di terrapieno ad uso di coloro che occupati erano nel servizio dell'arena e nella cura degli animali. Ciascun arco della circonferenza era numerizzato, non come altri serissero perchè riconoscere si potessero tra loro gli spettatori, ma affine di mantenere l'ordine, la distribuzione ed il più tranquillo collocamento ne' posti. L'alzata esterna dell'anfiteatro era composta di quattro ordini; il portico inferiore ornato di colonne doriche, posate non meno che i pilastri sopra un basamento dell'altezza di quattro gradini; il secondo ordine ornato di colonne joniche appoggiate ad uno stilobato continuo; il terzo portava colonne corintie, ed il quarto si suppone di pilastri egualmente corintii con zoccolo altissimo posto su di uno stilabato molto elevato.

Quest' edifizio intero doveva presentare all' occhio nel suo complesso uno spettacolo imponente ed al tempo stesso armonioso. Si è osservata alcuna irregolarità nella direzione dei profili; il che piuttosto che a difetto dell'architetto, si attribuisce alla precipitazione colla quale l'opera fu condotta. Tutta l'altezza si calcola di circa 156 piedi parigini. La parte interna è quella che maggiormente trovasi degradata, cosicche non se ne puo ora determinare esattamente la disposizione. Si erede che il podio fosse alto circa 15 piedi, e siccome questa altezza non guarentiva gli spettatori dalle offese degli elefanti, dei lioni e dei leopardi, così era esso munito di grossi tronchi di legno rotondi e mobili, che piegavansi sotto il peso degli animali, qualora tentato avessero di ascendere. Per maggiore sicuresza si scavò un euripo o un canale pieno d'acqua intorno all' arena, solo ad oggetto di tenere lontani quegli animali dal podio. Al di sopra di questo trovavansi gradi di due specie, gli uni per sedere, gli altri più bassi e più stretti per facilitare l'ingresso e la sortita. Macrobio dà il nome di von.itorj alle porte, le quali trovavansi in capo a ciascuna

seala. Di molti canali trovate si sono le vestigia, alcuni dei quali servivano a scaricare le acque delle pioggie, altri a portare nel teatro acque odocifere, e tra queste menzionate veggonsi dagli antichi le crocse, nelle quali infuso erasi lo zafferano.

Num. 3. Vestigi del foro di Nerva, dalle quali appare che fabbricato fosse con bellissima architettura, ornato di belle colonne, ed anticamente ancora di statue d'uomini illustri. Questo è il foro antico, di cui si conservano in Roma maggiori avanzi, essendo gli altri più degradati. A questo foro fu dato alcuna volta il nome di transitorio, perchè trovavasi in mezzo ad altri, specialmente a quelli di Cesare, di Augusto ed al Romano, facendosi da questo passaggio agli altri. Vedesi su di un fregio sostenuto da tre belle colonne il nome dell'imperatore Nerva. Questo disegno pure è pigliato da Sadeler.

Num. 4. Mausoleo o mole di Adriano, del quale edifizio si è parlato alla pag. 183 di questo volume. Elio Adriano su in esso sepolto il primo, e dopo vi si collocarono le spoglie o le ceneri di tutti gli Antonini successori di lui nell' impero. Era quell' edifizio nel primo piano di forma quadrata e di ordine dorico, e sopra di questo si alzava una mole rotonda vastissima, della quale si veggono tuttora grandi vestigi; ma quella specie di torre era tutto all'intorno ornata con grandi colonne e statue al disopra, alcune delle quali equestri. Fu poscia quella mole da diversi pontefici ridotta alla forma ed all'uso di un castello o di un forte, innanzi al quale si vede il ponte, che originariamente su costrutto da Adriano medesimo per dare accesso a quel mausoleo, e che ora è ridotto ad elegante forma moderna, e dicesi ponto S. Angelo, come castel S. Angelo si nomina quel mausoleo medesimo - - - - - - - - - - - - pag. 40,

TAV. III. Num. r. Testa di Nerva. D'intorno si legge: Imperator Nerva Cusar Augustus Germanicus Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Pater Patrice. I rovesci più curiosi di questo imperatore presentano la Concordia delle armate; le distribuzioni di congiarii fatte al popolo; il raddolcimento delle imposte che si esigevano dai Giudei; i figli dei poveri delle

città d'Italia raccolti per di lui ordine e nutriti a spese pubbliche, e finalmente la diminuzione della gravezza conosciuta sotto il nome di *Vehiculatio*, che sopra i popoli gravitava per cagione de' trasporti militari nel passaggio delle armate.

Num. 2. Testa di Trajano colla leggenda: Imperator Cosar Nerva Trajanus Augustus Germanicus Pontifes Maximus. Questa e la precedente medaglia, sono tolte dall' Arntsenio nelle sue note ad Aurelio Vittore, e delineate dal cel. Hooghe. In alcune medaglie si leggono ancora i titoli: Parthicus, Dacicus, Optimus Princeps. Nei rovesci si veggono il Danubio, l'Arabia con uno struzzo ai di lei piedi; la costruzione della via Trajana; la quale conduceva da Benevento a Brindisi: molta distribuzioni di congiarii; il re dato ai Parti, e quella provincia che lo riceve in ginocchio; l' Armenia e la Mesopotamia sommesse al romano impero. Dopo la di lui morte farono coniate medaglie, nelle quali si vede il simbolo della consecrazione; in alcune si leggono le parole: Metalium Pannonicum, Noricum ec., che taluni credono allusive alla circostanza di essere stato da quelle provincie tratto il metallo che servì alla fabbricazione di quelle monete.

Num. 3. Testa di Plotina moglie di Trajano. Questa è tolta da un bellissimo cammeo in agata di due colori riforito da Buonarcti nelle sue Osservazioni sui medaglioni. Bellissima è la disposizione delle trecce in giro, e annodate dietro al capo alla forma dei crobiti; si vede anche una specie di diadema posto sopra un velo o altro ornamento reticolato che circonda la fronte. Si trovano altresì alcune medaglie di Plotina e della di lei sorella Matidia.

Num. 4. Testa di Adriano. Tra i molti medaglioni di Adriano riferiti da Buonaroti, si è scelto quello sotto il Num 5 di metallo giallo, come uno dei meglio conservati. Singolare è altresi il rovescio di questo medaglione, ch' io ho fatto incidere, rappresentante un tempio decastilo ornato di statue; intorno al rovescio si leggono le parole SPQR. EX S. C. Dubita lo stesso scrittore, che quello essere potesse il tempio da Adriano eretto a Venere ed a Roma, del quale io pure ho fatta menzione in questa storia; egli si appoggia alla

tre deità capitoline, Giove, Giunone e Minerva, le quali benebè picciole si ravvisano molto bene nel timpano, mentre sulla cima si vede metà di un Giove Fulminante, e nelle quattro statue poste avanti le colonne, si ravvisano ottimamente Diana e Mercurio. Accenna quindi che quel tempio su dedicato nell' anno 874 di Roma. In altri medaglioni di quell'imperatore veggonsi per rovesci Cibele tratta da quattro lioni, colla quale rappresentazione crede il Buonaroti onorata alcuna delle parenti di Adriano, e forse Plotina medesima moglie di Trajano; una vittoria che guida una biga, che quello scrittore reputa doversi riferire alla vittoria giudaica; un clipeo o piuttosto tutto il medaglione fatto in forma di scudo: un vecchio con falce o secespita nella sinistra e con panno che dal braccio gli svolazza dietro la spalla, che conduce una pecora verso un'ara accesa, avanti a cui vedesi un pollo, mentre al di là scorgesi la parte di un tempio, e dietro le spalle della figura un albero; il che Buonarroti riferisce ad alcuno de're latini discendenti di Saturno, sebbene più naturalmente potrebbe credersi allusivo all'accidente occorso ad Adriano sul monte Casio o Cassio, del quale io pure ho fatto menzione; un picciolo tempio o tabernacolo di quattro colonne con fastigio, e dentro la statua di Diana Efesia, ed il nome di Adriano nel campo, per il obe credesi da alcuno che battuto sosse quel medaglione in Eseso, sebbene latini sieno i caratteri, forse perchè Adriano agli Esesini accordò la sacoltà di succedere secondo il diritto romano; altro tempio di otto colonne colla iscrizione in greco: COMUNE BITINIÆ, - I viaggi continui di Adriano hanno straordinariamente aumentato il numero ed i tipi delle di lui medaglie; trovansi quindi nei di lui rovesci comunissime le provincie e le città, l'Egitto... l' Africa, la Dacia, la Spagna, la Mauritania, l' Acaja, l' Arabia, la Bitinia, l'Asia, la Cappadocia, la Britannia, la Gallia, la Germania, la Giudea, la Libia, la Mesia, la Siria, la Frigia, la Tracia, la Rezia, l'Italia, la Sicilia, Alessandria ec. tutte coi loro simboli, e di alcune quel principe viene detto ristoratore, di altre si annunzia la gratitudine per le liberalità ricevute; in alcune vien nominato ristoratore della terra, in altre nuovo Romolo, in altre pertatore del secolo d'oro. Si trovano alcune medaglie di Sabina moglie di Airiano, e di L. Elio Cesare di lui figlio adottivo, ad esso premorto.

Num. 5. Testa di Antinoo, Medaglione di metallo giallo con cerchi rossi e gialli, riferito parimenti da Buonaroti, colla iscrizione in greca: HEROICVS ANTINOVS. Il rovescio di questo è un toro colla leggenda: METROPOLIS NICOMEDIA. Quel toro ha forse relazione al Dio Api ed all' Egitto, dove su la prima volta consacrato Antinoo. Altri medaglioni di quell'eroe della libidine, da Adriano divinizzato, monumenti tutti della impudioizia anziche della riconoscenza di quello imperatore, ha riferito il citato antiquario, l'une col rovescio di un fiume posto a giacere, e le lettere greche KTANOC, sole rimeste all'intorno, che credesi relativo alla metropoli di Tarso; ed altro con un tripode con serpente, corona 'e disco, e la iscrizione in greco: HADRIANÆ TARSI METROPOLIS NEOCORÆ, e sotto al tripode: NOVO PY-THIO. Vedi la storia di Antinoo a pagine 167 e seg. di questo volume. Argomento spesso trattato ne' marmi e nelle gemme.

Num. 6. Testa di Antonino. Tra i vari medaglioni esposti da Buonaroti, si è scelto il terzo di metallo rosso con cerchio giallo per la sua sincerità e migliore conservazione. Il rovescio di questo presenta l'imperatore medesimo armato, appoggiato ad un' asta, che sta innansi ad un' Africa giacente, che gli stende la destra, mentre in messo vedesi una vittoria con un trosco. L'Africa porta per cimiero una testa di elefante, dalla quale esce e si innalza la proboscide. Gli altri rovesci di que' medaglioni sono la statua equestre di Faustina, con face accesa nelle mani; Roma che piglia per la mano un giovane armato, forse M. Aurelio, accompagnato da due centurioni, vedendosi dietro a Roma una provincia che sorregga un trofeo; una deità con veste lunga ed altra più corta al disopra, con pelle che dal collo le cade sul petto, con asta o venabolo nella destra, e picciolo quadrupede (che veramente sembra un cane) nell'altra mano, che Buonaroti non sa bene decidere, se una Diana debba dirsi, una Atalanta o una Baccante; Cerere con face eguale a quella che în altro rovescio tiene Faustina, ma portata vedesi su di un carto da due draghi alati colla iscrizione in greco: DEÆ CERERI NICAEEN-SES; finalmente la testa ed il busto di Esculapio con serpente avanti, e la leggenda in greco: SERVATORI ÆSCVLAPIO Nicasenses. — Molte provincie trovansi pure nei rovesci delle altre medaglie di Antonino; un re dato ai Quadi, altro ai Parti, ec. Trovansi ancora medaglie di Faustina, moglie di Antonino, sorella di Elio, e detta l'antica a distinzione della moglie di M. Aurelio; in una rarissima veggonsi le distribuzioni fatte ad alcune fanciulle, dette puellæ Faustinianæ, il che annunzia una antica istituzione di pietà e forse di educazione gratuita; in altre vedesi quella imperatrice portata al cielo da un pavone dopo la sua consacrazione o la sua apoteosi.

Num. 7. Teste riunite di M. Aurelio e L. Vero. Intorno si legge: Imperator Antoninus Augustus Consul III. Imperator Verus Augustus Consul II. Questo medaglione di metallo rosso ha per rovescio una vittoria che porta una corona, colla leggenda: Victoria Augustorum.

Num. 8. Testa di M. Aurelio solo. Si è scelto per la sua bellezza il medaglione di metallo giallo, da Buonaroti riserito sotto il num. 4, il di cui rovescio è Giove sedente con asta, e Vittoria nella destra, non rimanendo se non poche lettere della leggenda, che quell'antiquario non si è curato di interpretare. Negli altri rovesci veggonsi una Deità creduta Paliade in piedi ed un Vulcano seduto presso una mensa con vaso, e sorse alcun altro simbolo; e una Vittoria appoggiata ad un torso di colonna con palma e laurea, che Buonaroti crede quella riportata sui Marcomani al passaggio del Danubio, da me pure riserita. I rovesci più frequenti delle medaglie di M. Aurelio sono parimenti relativi alle di lui vittorie ed alle di lui siberalità; alcune alla concordia tra esso e Vero.

Num. 9. Testa di Faustina moglie di M. Aurelio. Medaglione di metallo giallo, nel quale quella imperatrice è rappresentata sotto la figura di Proserpina. La leggenda in greco si spiega: Proserpinos salutari Cysicenorum. I lineamenti

non lasciano dubitare che il ritratto non sia questo di Faustine, sebbene non ne sia espresso il nome. Nel rovescio veggonsi Esculapio, Igia o la Dea della salute, e Telesforo, e la leggenda in greco mutila perchè logorata, si interpreta dal Buonaroti: SVB PRÆT. AVRE. MO..... NEOCORORYM. Questa è la Faustina detta giovane in confronto della precedente. In alcune medaglie comuni essa porta il titolo: mater castrorum; in altre molte si fa menzione della di lei consacrazione. Scarsissime sono le medaglie di Annio Vero, figlio di M. Aurelio.

Num. 10. Testa di L. Vero solo. Medaglione insigne di metallo rosso con cerchio grande di giallo, e nel rovescio Ercole giovane, che colla destra si corona, stando in memo fra un'ara accesa ed un picciolo arboscello, da cui pende una faretra con arco. In altro rovescio veggonsi la Salute, Esculapio e Telesforo; in altro un simulacro di Diana Leucofrine con due fiumi posti a giacere La iscrizione nell'esergo male riferita nella stampa di Buonaroti, porta in greco la parola: MA-GNETVM. Lucilla, moglie di L. Vero, tuttochè famosa per la di lei impudicizia, vedesi tuttavia rappresentata in alcune medaglie sotto le forme di Diana e di Giunono. -- pag. 91.

TAV. IV. Si sono in questa tavola raccolti, come io ho promesso in alcun luogo del precedente volume, alcune rappresentazioni relative all'arte militare dei Romani, che sotto i primi imperatori, e massime sotto Vitellio, Vespasiano, Domisiano, Trajano e gli Antonini pigliò grandissimo incremento.

Num. 1. Campo di Galba delineato da Gabriele Simeone Firentino nelle sue Osservazioni antiche. Polibio aveva
lungamente parlate della figura quadrata dei campi, che forse
era la più antica, e della quale si possono vedere le rappresentazioni nell' opera di Folard. Alla figura quadrata succedette
probabilmente la trigona, poi la rotonda o la semirotonda
o ovale. La rotonda fu forse l'ultima, vedendosi in ultimo luogo
accennata da Vegezio. Credevano gli antichi, che la forma circolare fosse più opportuna per un picciolo numero di truppe;
per una maggior copia la quadrata, e finalmente per un
grandissimo numero la triangolare. La forma del campo di
Galba è la semirotonda o oblonga, al quale proposito nuta

Vegezio, che più belli erano i campi, nei quali la lunghezza eccedeva di un terzo la larghezza. Tutto all'intorno vedesi uno steccato con fosso, ponti e porte fortificate; in mezzo scorgesi un'eminenza, sulla quale è piantata l'aquila legionaria; intorno a questa sono disposte con vario ordine le tende di diverse dimensioni e di diverse forme, alcune vedendosi rotonde, altre quadrate o oblunghe.

Num. 2. Figura della testuggine. I soldati coperti dagli scudi, e formenti colla loro riunione una specie di solido che la forma imita di quell'animale, si avanzano sotto il muro di una città assediata. Presso gli antichi la testuggine non definivasi di fatto se non una connessione di scudi. Di essa parlano Livio, Diodoro Siculo, Corn. Nepote, Floro, Tacito, Plutarco, Dione Cassio, Ammiano Marcellino, Isidoro e altri molti, ed io pure ne ho fatto più volte menzione nel corso di questa storia. Doppio fu l'uso di quel congegno presso i Romani; alcuna volta si formava la testuggine nei campi aperti, allorchè circondati vedevansi i Romani tutto all'intorno dai némici ed incapaci a sostenere il loro impeto; inginocchiati allora, e coperti d'ogni intorno da scudi pesantissimi, si disenderano, o almeno si sostenerano, ed allorche opportuno il trovavano, rialzavansi e rinnovavano la pugna; secondo alcuni scrittori persino i cavalli accostumati erano a piegare in quella occasione le ginocchia. L'altro uso che della testuggine facevasi, era per portarsi sotto le mura, e ripararsi dai dardi e dalle pietre degli assediati, onde potere con facilità offendere il muro o anche drizzare in appresso le scale; e questa è appunto la testuggine, che vedesi in questa figura, rappresentata sulla scorta di un bassorilievo romano in marmo.

Num. 3. Ponte di barche, colla forma delle barche medesime costrutte in modo da potersi sciogliere e rannodare, tratto dai bassirilievi della colonna Trajana.

Num. 4. Figura dell' Ariete nell' atto di battere una muraglia, la quale si vede in parte crollare. Questo composto di una grossa trave con testa serrata, e portato e spinto dalla sola forza degli uomini, dicesi l' Ariete dei Cartaginesi, e sorse su il primo del quale si avesse notizia in Italia. I Cartaginesi

di fatto da Appiano Alessandrino e da Vitruvio, creduti erano gli inventori dell'ariete; sebbene Plinio non si mostri di quell'avviso, quella invenzione attribuendo a certo Epejo in tempo della guerra di Troja. Giuseppe Ebreo definiva l'ariete, una immensa materia, (sono di lui parole) simile ad un albero di nave, consolidate alla estremità con un ferro lavorato in forma di testa d'ariete. Un artefice Tirio, malamente detto Tico nella figura di Sterrechio, nominato invece Pefasmeno, inventò il modo di sminuire grandemente la fatica dei soldati col sospendere in equilibrio la trave medesima ad una fune, cosieche più non restava agli assalitori se non di spignere quella trave sospesa contra le mura della città assediata. Si immagino altresì di importo ad alcune ruote e di coprirto di cuoja, affinchè non fosse dagli assediati offeso, e riparati fossero ancora i soldati che lo facevano agire, e quel congegno fu detto una testuggine arietaria.

Num. 5. Vedesi appunto in questa figura l'ariete sospeso colle catene, sostenuto dalle ruote e coperto al disopra, il che dicesi da Vitruvio, ritrovamento di certo Cetra Calcedonese.

Num. 6. Figura della Balista, della quale macchina si è spesso ragionato nel precedente volume, trattandosi delle guerre di Vespasiano contra Vitellio. Tendevasi questa, come dice Vegezio, con funi, nervi e corde, il che ha fatto dubitare a taluno, che quella parola di corde sia adulterina, o in alcun modo intrusa ne' codici. Vitruvio che lungamente ha ragionato di questa macchina, dice che alcuna balista non facerasi che calcolata non fosse secondo il peso del sasso s del dardo che si doveva lanciare. Accenna egli le corde fatte di capelli, specialmente femminili, il che lascia luogo a dubitare che il testo di Vegesio alterato non sia, e che messionando egli le funi e le corde, abbia accennato con quest'ultima parola le corde intrecciate di capelli. Dicevasi quindi una balista centenaria o talentaria, secondo i sassi che lanciare dovevansi del peso di cento libbre o di un talento. Sebbene l'effetto o piuttosto la intenzione, sosse sempre la medesima, si facevano baliste di diverse specie, alcune con leve, altre con

viti, altre con una specie di organo o meglio forse di argano. L'autore che meglio l'ha descritta tra gli antichi, è stato Ammiano Marcellino, e da esso è tratta la figura che in questo luogo si espone.

Num: 7. Torre immaginata o piuttosto descritta da Vegezio. Questa non è la torre di Diade, ambulatoria anch' essa o sia mobile sopra ruote, ma sommamente complicata e fatta a tanti piani praticabili, che la figura sola esposta da Stowechio muove alle risa. Questa è una torre più semplice, mobile anch' essa sopra ruote, che contiene nel primo piano un ariete, nel secondo un ponte fatto di due travi con tavolato, che puo gettarsi sopra un muro o altra torre, e sulla cima puo capire un numero di guerrieri, dalla situazione loro posti in grado di offendere più facilmente i difensori delle mura di una città-

Num 8. Tollenone, macchina che io sospetterei detta dalla parola tollendo, quando in alcuni codici non vedessi scritto tellemnon. Dicevasi ancora Cicogna, e forse non molto dissimile nel suo meccanismo era da quella che Duillio usò la prima volta in mare e che fu nominata il corvo. Non componevasi che di una sola trave, appoggiata e moventesi su di un perno, alla estremità della quale sospendevasi una specie di canestro o piuttosto di botte, contenente uomini armati. Essendo la trave posta in bilico, si sollevava da un lato, tirandosi con gran forza all'altra estremità colle funi sino al grado che si voleva, ed anziodandosi le funi medesime al piede della colonna sulla quale era impernata la trave. Con questo mezzo gli assalitori si elevavano al disopra dell'altezza del muro, e di la potevano più facilmente offenderne i difensori, o anche lanciarsi nella città assediata

TAV. V. Num. I. Delineazione della colonna Trajana, della quale si è parlato in questo volume alla pag. 120. Trovavasi quella colonna in mezzo al foro, che il nome portava di Frojano medesimo, e ch' egli aveva fatto edificare coll' opera dell'arshitetto Apollodoro. Tutto all'intorno è ornata di bassinilievi scolpni, disposti a spirale o a chiocciola, che ascendono in 25 giri da sinistra a destra, e che ci hanno conservate molte preziose rappresentazioni di guerre, di armi, di vesti, di

macchine militari, di rifi, di costumi ecc. spesse volte pubblicati in tavole distinte, ed illustrate da Ciacconio e da Fabretti. La maggior parte di que bassi rilievi credesi relativa alla guerra dacica e ad altre imprese gloriose di Trajano. La colonna è d'ordine toscano, alta 125 piedi u 100 piedi parigini compresa la base e il capitello, ed una scala interna di gradi 189 o di 206, molti trovandosene sepolti nella terra, conduce alla sommità. Il diametro della colonna è di piedi parigini 12. 1/8. La scala è illuminata da 43 finestre. Secondo Dione servi questo monumento di sepolero a Trajano medesimo. Non su esso guasto dal fuoco, se non alcun poco nel piedestallo, ornato esso pure di bassirilievi scolpiti Dalla medaglia d'oro coniata in memoria della erezione di quel monumento, si raccoglie che in origine sosteneva la statua di Trajano, che alcumi suppongono di bronzo dorato, tenente tielle mani uno scettro ed un globo, mel quale credevansi chiuse le di lui ceneri. Si dice che il piano o la terrazza sulla sommità, fosse circondata di tina balaustrata di bronzo; questa però già più non trovavani, allorche Sisto V fece ristaurare la colonna: l'architetto Fontana altra di ferro sostitur all'antica, e su di una colonne tutta piena di simulacri e di emblena guerrieri e pagani, si colloco una statua di S. Pietro.

Num. II. Colomna Antonima, della quale pure in questo volume si è fatta alcuna menzione. Questa è alta 175 piedi, e si montava alla sommità della medesima per mezzo di 206 grarii o scalini. Secondo uma recente misura, essa è dell'afterza di 116 piedi parigini, e ne ha 11 di diametro. Fu quella colonna, secondo alcuni storici, edificata dal senato sotto M. Aurelio Antonino e consacrata alla memoria di Antonino Pio di lui padre, ornata essa pure di bassizilievi di scultura, nei quali vari fatti d'arme ed altre imprese sono rappresentate. Que' bassirilievi, ascendendo a spirale come nella colonna Trajana, fanno 20 volte il giro di questo essi sono stati incisi da Santi Bartoli ed illustrati da Bellori. Ma questa assai più dell'altra colonna ebbe a softrire guasto per cagione dei frequenti incendi. Non lontana era la basilica di Antonino, sontuoso edifizio, del quale tuttora rimangene

in piedi undici colonne d'ordine corintio, mentre quel magnifico portico ne conteneva 42.

Il vedere nei bassirilievi di quella colonna rappresentati gli avvenimenti della guerra contra i Marcomani, ha fatto credere ad alcuno, che essa mon fosse stata compiuta se mon sotto il regno di Commodo. Altri la credono innalizata ad onore di M. Aurelio medesimo, che vedesi nelle iscrizioni indicato esso pure col nome di DIVVS ANTONINVS, e di M. ANTONINVS, il che forse ha portato il nome di Antonina conservato alla colonna.

Questo monumento è d'ordine dorico. Costrutto poco dopo la colonna Trajana, e forse ad imitazione ed emulazione
della medesima, che si è di fatto superata in altezza, esso prota quanto rapidamente andasse l'arte in quel tempo decadendo.
La colonna non produce nè da vicino nè da lontano alcun buon
effetto architettonico. Sembra anzi più grossa nel sommo che
nell'imoscapo: il piedestallo è pure troppo alto, e punto non
armonizza colla colonna. Alcuni lo trovano in se stesso di pessimo gusto. Anche le sculture dei bassirilievi sono di molto inferiori per lo stile a quelli della colonna Trajana. La colonna
Antonina fu essa pure ristorata per cura dell'architetto Fontana
sotto Sisto V; e sullo xoccolo si collocò la statua di S. Paolo di
bronzo dorato.

A gloria però del secolo degli Antonini dee citarsi il piedestallo, che ora trovasì al Vaticano, e che inciso da prima da
Aquilo in cinque fogli, è stato riprodotto nel V volume del
imusco Pio Clementino. Quel piedestallo sosteneva una volta una
colonna di granito di 45 piedi di altezza, e di 5 piedi 8 pollici
di diametro, che elevata erasi ad onore di Antonino Pio, e fu
trovata in epoca recente sotto Monte Citorio. I bassirilievi che
adornano tre lati di quel piedestallo, occupato essendo il quarto
dalla iscrizione relativa alla consacrazione della colonna, sono
di uno stile grandioso, e possono annoverarsi tra i più belli e
tra i più preziosi che in Roma si conservano. I due bassirilievi
laterali rappresentano corse di cavalli, o piuttosto quelle corse
funebri che dai Romani ad imitazione de' Greci eseguivansi intorato ai roghi o alle spoglie degli illustri defunti. Quello di.

fronte presenta la apoteosi di Antonino Pio e di Faustina. L'imperadore vedesi portato sulle ali di un genio, e tiene nella destra un globo con serpente al disopra. Sotto al genio vedesi da un lato una figura allegorica che tiene un obelisco, simbolo della immortalità come il sole, ad imitazione dei di cui raggi satti erano gli obelischi; dall'altro Roma sedente con uno scudo nella destra sul quale è scolpita la lupa allattante Romolo e Remo. Il genio tra le altre figure viene ammirato e lodato sommamente dagli artisti.

Giacchè si è più volte parlato tanto nella storia, quanto in questa spiegazione delle figure, delle consacrazioni e delle apoteosi, accennerò brevémente, che quest'uso di collocare i mortali tra gli Dei pigliato avevano i Romani dai Greci, i quali però non così prodighi mostravansi di questo onore, ma solo lo accordavano agli uomini che grandi servigi renduti avevano alla loro nazione. Su questo principio veggonsi nelle loro medaglie le immagini dei fondatori delle colonie e delle città; e forse ad imitazione de' Greci, i Romani divinizzarono Romolo. Ma la vera apoteosi, la consacrazione dei nomi, delle memorie, dei monumenti, e quella specie di canonizzazione fatta per decreto del senato e del popolo, non ebbe luogo se non sotto gli imperadori, allorchè lo spirito della adulazione fu rivolto verso un solo oggetto. Vedesi in vari monumenti un'aquila che porta l'imperatore al cielo, il che forse trasse origine dall'aquila, che si lasciò volare libera dalla sommità del rogo di Augusto, mentre a quello appicavasi il fuoco: all'aquila fu talvolta sostituito un pavone nella apoteosi delle imperatrici. Buonaroti ha pubblicato un dittico portante l'apoteosi di Romolo; quelle di Giulio Cesare, di Augusto, di Germanico, di Germanico stesso e di Agrippina insieme, veggonsi la prima su di una gemma del tesoro Brandeburgense; la seconda su di una sardonica del museo di Parigi e sulla celebre gemma Augustea di Vienna; la terza su di una sardonica pure del museo R. di Parigi ; la quarta sopra un cammeo del medesimo, nel quale Germanico ed Acappina veggonsi forse per la prima volta effigiati sotto i lineamenti di Trittolemo e di Cerere. L'apoteosi di Tio trovasi scolpita nella volta dell'arco di Tito medesimo; quella di Adriano in

un bassorilievo del museo Pio Clementino; quella di Faustina in altro del Campidoglio. Nelle medaglie si esprime l'apoteosi colla testa radiata dell'imperatore divinizzato, coll'aquila che lo porta o lo sostiene, colla tensa o carro funebre tirato da elefanti o da cavalli, colla figura della fenice, col rogo, con un'ara o un tempio, e colla leggenda all'intorno CONSE-CRATIO.

Num. 1, 2, 3, 4. Nel voto che presentava questa tavola, si è creduto opportuno di esporre un supplemento alla tav. IV, cioè gli scudi di diversa forma usati dai Romani, e le corone militari che tra di essi si accordavano. - I numeri 1,4 presentano quattro scudi, alla forma dei quali possono riferirsi tutti gli altri che veggonsi delineati negli antichi monumenti e che descritti sono nella notisia dell'impero. Il primo porta la însegna di un'aquila; il secondo una specie di base, sulla quale posa una mezza luna, che finisce in due teste di drago; il terze la figura di un drago ravvolto in giro, con un globo nel meszo ed una mezsa luna innansi alla testa; il quarto è propriamente lo scudo umbilicato, con una punta che esce nel mezze a disesa non solo ma anche ad ossesa. I primi due usati veggonsi più comunemente nell'Occidente, e gli altri non si dipartono molto da queste figure, vedendosi solo in uno le due teste di drago cristato, in altro un sorcio appoggiato al globo centrale, in altri varj raggi che partendo dal globo centrale vanno a terminare alla estremità dello scudo, in altro finalmente una specie di croce che sembra formata dalla riunione di quattro vasi o anfore senza manico. Gli ultimi due servivano pure alle truppe dell'Occidente ma solo alla cavalleria, ed a questi possono riferirsi altri consimili col solo globo centrale non armato di punta, ed in alcuni tagliato da due linee in quattro parti, ed altri che intorno al globo centrale portano una stella. Secondo Valerio Flacco in alcuni scudi vedevasi il fulmine trisulco, ma forse questo su sotto gli Antonini riserbato alla legione detta sulminante. La figura del drago pigliarono probabilmente i Romani dai Galli e dai Germani che gli elmi loro ne adornavano, e forse portata avevano questa idea mitologico-allegorica dall'Oriente; ai videro quindi draghi sugli scudi, nelle insegne, nel

cimieri, e quel simbolo ed il nome di drago e di dragoni si perpetuò nelle milizio e si mantenne fino ai nostri giorni, adottato vedendosi tuttora presso varie nazioni Europee.

TAV. VI. In questa si sono raccolte le parti più conservate e più apparenti della famosa villa di Adriano in Tivoli, onde porgere alcuna idea di quel sontuoso edifizio e dell'arte al tempo stesso, che tanto decaduta non era in quell'epoca in Italia, come alcuni scrittori banno amato di far credere.

Num. 2. Vestigi di un edifizio rotondo o circolate nella villa suddetta, che alcuni hanno oreduto un tempio colle edicole o nicchie delle statue, altri un anfiteatro. Bellori ha esposto queste due opinioni senza adottarne alcuna; ma a me sembra, che più probabilmente potrebbe credersi un anfiteatre, perchè sobbene nicchie vi si ravvisino e non gradi o logge, gli archi e le volte che si veggono nella parte inferiore, non avrebbono potuto giammai convenire ad un tempio, come utilissime riuscire potevano per l'uso di un anfiteatro.

Num. 2. Questa mia opinione viene altrea confermata da questa seconda figura che da Belleri stesso, e da tutti coloro che di quelle ruine trattareno, si espone come la metà interna di un anfiteatro. In essa veggonsi gli stessi srchi nel piano inferiore, sebbene meno numerosi e di diversa dimensione, alcuni cioè più alti, forse per l'uscita de' cocchi o de carri trionfali, altri più bassi, forse per le fiere. Questa avante di antichità anche al giorno d'oggi per una antica traditiona tra i Romani e i Tiburtini ricevuta, dicesi il teatro. La maggiore lunghezza e larghezza è di palmi romani 120.

Num. 5. La parte interna di un teatro viene pure rappresentata in questa figura, nella quale indicati veggonsi chiaramente i gradi e i sedili degli spettatori. Lateralmente vedesi una porta, per la quale si entrava dietro i gradini medesimi, e forse a quelli si ascendeva. Questo pure porta comunemente presso gli abitanti di Tivoli ed i Romani, il nome di Teatrino; ma diverse sono le dimensioni, essendo questo della larghezza di palmi 116, della lunghezza di 98, il che fa supporre che elittica ne dovesse essere la figura.

Num. 4. Grandioso avanzo di un tempio nella villa medesima, che il nome portava e porta tuttora di Canopo, e che Bellori crede sotto quel nome dedicato a Nettuno Egizio. Lasciando da parte le quistioni, che introdurre si potrebbono sulla dedicazione di quel tempio e sulla non perfetta identità del Nettuno Egizio col Canopo, da Bellori supposta, su di che puo vedersi il Panteon Egisiaco del dottissimo Iablonsky; osserveremo solo, che molto ardita ed ingegnosa sembra la volta amplissima di quel tempio, e che l'ordine e la proporzione che si ammira anche nelle parti interne, che ora rimangono, annunziano ben coltivata anche nella età di Adriano la architettura in Italia, il che tanto maggiormente è degne di osservazione, quanto che dalla storia si raccoglie essersi egli studiato di non prevalersi dei greci architetti, di avere fino privato del favore suo, e quindi dannato a morté Apollodoro, che il disegno di alcuna di lui fabbrica non approvava-Potrebbono adunque tutte queste grandicse costruzioni non senza fondamento riguardarsi come opere di artisti italiani, al che dee pure aggiugnersi la bellezza e lo squisito lavoro di alcuni monumenti dell'arte tra que' ruderi rinvenuti, e che irragionevole sarebbe il volere tutti attribuire ad artefici condotti dalla Grecia. ----- pag. 183,

• • 

## TAVOLA SINOTTICA DEL TOMO IX.

## CONTINUAZIONE

DÈLLA

## PARTE TERZA DEL LIBRO SECONDO.

| CAPITOZO XVIII. Della storia di Roma e dell' Italia dalla morte di Tito e dal principio del regno di Domiziano fino alla morte di Agricola.                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 1. Gioventu di Domiziano. Di lui famiglia. Di lui andata nelle Gallie. Tentativi da esso fatti per giugnere alla sovranità. Di lui occupazioni                                                                                       |
| letterarie. Avvenimento di esso all' impero. PAG. 6<br>2. Principj del regno di Domiziano. Di lui libera-<br>lità. Opere pubbliche da esso compiute. Af-                                                                               |
| fettata di lui dolcezza. Di lui riforme n 9 3. Quinta campagna di Agricola nella Britannia.  Nono consolato di Domiziano. Agricola entra  nella Caledonia. Di lui vittorie. Una nave fa per la prima volta il giro dell' isola. Guerra |
| di Domiziano coi Catti                                                                                                                                                                                                                 |

| 4. Imprese di Agrîcola contra i Caledonj, Orazione    |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| di Galgaco loro capo. Sconfitta totale di que'        |           |
| popoli. Conquista della Caledonia e dell' isola       |           |
| di Thule. Ritorno di Agricola in Roma . PAG.          | 15        |
| 5. Cenni di alcune guerre della Germania. Tratti      |           |
| di crudeltà di Dominiano. Libidine, avarisia,         |           |
| rapacità del medesimo. Osservazione sulla sup-        |           |
| posta persecuzione de' cristiani. Guerra coi          |           |
| Nasamoni. Vanità ridicola di Domiziano »              | 21        |
| 6. Giuochi capitolini. Guerra coi Daci. Domiziano     | -         |
| si muove contra di essi. Rotta dei Romani co-         |           |
| mandati da Fosco. Continuazione della guerra          |           |
| coi Daci, coi Conadi e coi Marcomani. Pace            |           |
| vergognosa conchiusa da Adriano con Dece-             |           |
| balo. Di lui trionfo                                  | 28        |
| 7. Giuochi secolari. Nuove crudeltà di Domiziano.     |           |
| Ribellione di L. Antonio. Gelosia dell' impe-         |           |
| ratore. Nuovo Nerone presso i Parti»                  | <b>33</b> |
| 8. Nuove stravaganze e nuove crudeltà di Domi-        |           |
| ziano. Giuochi magnifici. Strano convlto rife-        |           |
|                                                       | 35        |
| 9. Editto contro la coltura delle viti. Riunione del  |           |
| regno di Calcide all' impero. Morte di Agricola.      |           |
| Di lui elogio,»                                       | 37        |
| IPITOLO XIX. Della storia di Roma e dell'Italia dalla |           |
| morte di Agricola fino a quella di Domiziano.         |           |
| 1. Accusa e giudizio di Bebio Massa. Fermezza di      |           |
| Plinio il giovane. Guerra coi Sarmati e coi           |           |
| Marcomani. Domisiano si abbandona alla cru-           |           |
| deltà. Disordini gravissimi in Roma. Genero-          |           |
| sità di alcuni individui. Morte di persone il-        |           |
| lustri. Persecusione dei loro scritti                 | 49        |
| 2. Persecusione delle lettere, delle sciense, in par- |           |
| ticolare della filosofia. Arrivo di Apollonio         |           |

| Tianco in Roma. Congiura contra Domiziano              |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| ordita e scoperta. Sulpizia poetessa Pag               | . 45             |
| 3. Altra congiura mandata a voto. Riattamento di       |                  |
| alcune vie pubbliche. Persecuzione de' Giudei.         |                  |
| Esame della pretesa estensione di quella per-          |                  |
| secuzione ai cristiani. Morte di Flavio Cle-           |                  |
| mente e delle due Domitille. Varie opinioni            |                  |
| intorno al loro cristianesimo. Morte del li-           |                  |
| berto Epafrodito                                       | » 47             |
| 4. Prodigi osservati in Roma. Predizione di Ascle-     | • •              |
| tarione. Agitazione di Domiziano                       | " 52             |
| 5. Nuova congiura ordita contra Domiziano. En-         |                  |
| trano a parte di essa la moglie, i liberti, gli        |                  |
| amici di lui. Domiziano viene assassinato nel          |                  |
| proprio palazzo. Compianto dai soldati, non            |                  |
| dal popolo. Condanna della di lui memoria.             |                  |
| Di lui sepoltura                                       | » 53             |
| 6. Notizie di Apollonio Tianeo. Di lui viaggi. Di      |                  |
| lui comparigione in Roma. Prigionia e libe-            |                  |
| razione. Riflessioni su la di lui condotta             | » 5 <sub>7</sub> |
| 7. Osservazioni critiche sul regno di Domiziano        |                  |
| CAPITOLO XX. Dello stato delle scienze e delle lettere |                  |
| in Italia fino alla morte di Domiziano.                |                  |
| 1. Letterati numerosi in Italia sotto gli imperadori   |                  |
| più tristi. Poeti. Valerio Flaoco. Marziale.           |                  |
| Stazio. Giovenale. Silio Italico. Terenziano           |                  |
| Mauro                                                  | <b>»</b> 65      |
| 2. Altri poeti menzionati da Marziale. Notizie dei     |                  |
| Memori, dei Bassi, di Stella, di Passiono.             |                  |
| Poeti menzionati da Plinio il giovane                  | » 7¥             |
| 5. Notizie di Petronio Arbitro. Ricerche sulla di      |                  |
| lui età, sulla di lui patria. Di lui satirico.         |                  |
| Esame di alcune opinioni di Tiraboschi ri-             | _                |
| guardo a quello scrittore                              | » 7º             |
|                                                        |                  |

|   | ,                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                  |
|   | ,                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                  |
|   | 524                                                                                                                              |
|   | 4 Eloquenza. Notizie di Quintiliano Pac. 76                                                                                      |
|   | 5. Oratori menzionati con lode da Quintiliano e                                                                                  |
|   | da Tacito                                                                                                                        |
|   | 6. Grammatici e retori. Asconio Pediano. Altri re-                                                                               |
|   | tori. Vite degli illustri grammatici e retori,                                                                                   |
|   | scritte da Svetonio                                                                                                              |
|   | 7. Storici ,                                                                                                                     |
|   | 8. Filosofia. Perchè non bene a quel tempo fosse                                                                                 |
|   | coltivata in Roma. Plinio. Di lui notizie. Di                                                                                    |
|   | hui storia naturale» 85                                                                                                          |
|   | CAPITOLO XXI. Della storia di Roma e dell' Italia dalla                                                                          |
|   | morte di Domiziano fino a quella di Nerva.                                                                                       |
| • | <ol> <li>1. Elezione di Nerva. Di lui origine. Di lui costumi.</li> <li>Egli viene riconosciuto dai soldati. Vano ro-</li> </ol> |
|   | more sparso della sopravvivenza di Domiziano.                                                                                    |
|   | Apostrofe di Arrio Antonino al nuovo impe-                                                                                       |
|   | ratore 9 g2                                                                                                                      |
|   | 2. Dolcezza del governo di Nerva. Di lui clemenza.                                                                               |
|   | Saviezza delle di lui leggi. Di lui modestia e                                                                                   |
|   | disinteresse. Di lui generosità. Origine delle                                                                                   |
|   | iscrizioni Triopee                                                                                                               |
|   | 3. Altre prove di liberalità, di dolcezza, di mo-                                                                                |
| • | derazione                                                                                                                        |
|   | 4. Nerva console. Morte di Virginio Rufo. Con-                                                                                   |
|   | giura ordita contra Nerva. Di lui umanità coi                                                                                    |
|   | congiurati. Tumulto delle guardie pretorie.                                                                                      |
|   | Adozione di Trajano. Vittoria riportata nella                                                                                    |
|   | Pannonia                                                                                                                         |
| • | Cenni sul di lui carattere                                                                                                       |
| • | CAPITOLO XXII. Della storia di Roma e dell' Italia dalla                                                                         |
|   | morte di Nerva sino alla fine della guerra coi                                                                                   |
|   | Daci sotto Trajano.                                                                                                              |
|   | \$ 1. Origine o vita privata di Trajano. Di lui co-                                                                              |
|   |                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                  |
|   | •                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                  |

| stumi. Di lui valore e studio della militare          |
|-------------------------------------------------------|
| disciplina. Virtù da esso sviluppate dopo il          |
| di lui avvenimento al trono. Difetti, che gli         |
| si sono rimproverati dagli storici Pao. 101           |
| 2. Trajano assume la dignità imperiale nella Ger-     |
| mania. Contegno de' Germani. Loro guerre              |
| parziali. Trajano giugne in Roma. Lodi di             |
| Plotina. Modestia di essa e di Marciana. Onori        |
| conferiti a Trajano. Di lui modestia. Opere           |
| pubbliche ristaurate                                  |
| 3. Giudizi e condanno di persone illustri. Panegirico |
| di Plinio a Trajano. Naovo consolato di Tra-          |
| jano. Nozze di Adriano con Giulia Sabina              |
| abbiatica di Marciana                                 |
| 4. Guerra di Trajano nella Dacia. Vittoria ripor-     |
| tata contra Decebalo. Pace con questi con-            |
| chiusa. Trajano torna in Roma trionfante.             |
| Affari interni di Roma. Sura favorito di Tra-         |
| jano. Legge sugli avvocati. Quinto consoluto          |
| di Trajano. Porto di Centumcelle. Plinio il           |
| giovane spedito al governo del Ponto e della          |
| Bitinia. Di lui condotta. Origine della seconda       |
| guerra dacica                                         |
| 5. Artifisj di Decebalo. Prigionia e morte di Lon-    |
| gino. Ponte costrutto da Trajano sul Danubio.         |
| Preparativi per la guerra. Tremuoto orribile          |
| nell' Asia. Continuazione della guerra nella          |
| Dacia. Condotta tenuta da Trajano. Valore             |
| di Adriano e delle truppe romane in generale.         |
| Diamante donato da Trujano ad Adriano.                |
| Soggiogamento della Dacia. Ricchezze di De-           |
| cebalo nascoste e scoperte. Erezione della co-        |
| lonna Trajana. Disposizioni pigliate dall' im-        |
| peratore pella Dacia Colonie stabilite Grandi .       |

|    | spettacoli dati in Roma                                 |
|----|---------------------------------------------------------|
| C. | PITOLO XXIII. Della storia di Roma e dell'Italia dal    |
|    | soggiogamento de' Daci sino alla morte di Tra-<br>jano. |
| C. | 1. Conquista dell' Arabia Petrea. Celebrazione dei      |
| 3- | giuochi capitolini. Via aperta da Trajano a             |
|    | traverso le paludi Pontine. Altre opere pub-            |
|    | bliche. Congiura ordita contra Trajano. Egli            |
|    | passa nell' Oriente. Cosroe chiede la pace n 123        |
|    | 2. Adriano passa nella Pannonia. Notizie di Ser-        |
|    | viano. Trattative di Trajano con Partamasiri.           |
|    | Trajano si impadronisce dell' Armenia. Pro-             |
| •  | gressi ed altre conquiste di Trajano nell' O-           |
|    | riente. Di lui ritorno in Roma. Notizie di              |
|    | Lusio Quieto                                            |
|    | B. Lacuna nella steria. Via da Trajano aperta da        |
|    | Benevento a Brindisi. Altri avvenimenti no-             |
|    | tabili in quel periodo. Partenza di Trajano             |
|    | per la seconda guerra partica. Nuove di lui             |
|    | conquiste. Ponte costrutto sul Tigri. Presa             |
|    | di Ctesifonte. Nuovi onori accordati a Tra-             |
|    | jano. L' Assiria, la Mesopotamia, l' Armenia            |
|    | ridotte allo stato di remane provincie. Tra-            |
|    | jano visita Babilonia. Torna in Antiochia.              |
|    | Tremuoto orribile in quella città n 15d                 |
|    | 4. Aprimento del porto di Ancona. Trajano visita        |
|    | le sue conquiste. Scende nel gotfo Persico.             |
|    | Spedizione nell' Arabia. Disegni di Trajano             |
|    | sull' India. Rubellione di varj paesi conqui-           |
|    | stati. Sollevazione degli Ebrei. Questa viene           |
|    | compressa. Osservazioni sulla persecuzione              |
|    | de' cristiani in quell' epoca » 155                     |
|    | 5. Re dato ai Parti. Trajano torna nell' Arabia ed      |
|    | attacca gli Agareni. Abbandona quell' impresa,          |
|    | , , ,                                                   |

| 52                                                       | 17 |
|----------------------------------------------------------|----|
| oppresso da grave infermità. Si riduce a Se-             | ٠  |
| linonte e muore. Di lui disposizioni riguardo            |    |
| al successore. Adriano è riconosciuto impe-              |    |
| rutore                                                   | 38 |
| 6. Istituzioni ed opere pubbliche di Trajano. Avve-      |    |
| nimenti straordinarj di quel regno. Nuove ri-            |    |
| flessioni sulla persecuzione de cristiani in             |    |
| quell' epoca                                             | 42 |
| CAPITOLO XXIV. Della storia di Roma e dell'Italia dalla  | •  |
| morte di Trajano fino a quella di Adriano.               |    |
| §. 1. Origine di Adriano. Di lui educazione. Di lui vita |    |
| privala. Di lui studj e progressi nelle lettere n 1.     | 48 |
| 2. Adriano mostrasi da principio clemente, poi cru-      |    |
| dele, affabile, ma amico dei delatori. Di lui            |    |
| liberalità. Saviezza dei di lui giudizj: Della           |    |
| patria di Salvio Giuliano, famoso giurecon-              |    |
| sulto. Di lui editto perpetuo                            | 50 |
| 3. Modestia ed altre virtù di Adriano. Vizj ad esso      |    |
| rimproverati. Di lui condotta colla moglie               |    |
| Giulia Sabina                                            | 53 |
| 4. Lettere di Adriano al senato. Cominciamento delle     |    |
| di lui crudeltà. Egli abbandona tutte le con-            |    |
| quiste di Trajano. Torna in Roma. Assume                 |    |
| i fasci consolari. Condona ai privati i debiti           |    |
| verso il tesoro                                          | 55 |
| 5. Guerra di Adriano nell'Illirio contra i Sarmati       |    |
| ed î Rossolanî. Uccisione di persone illustri            |    |
| in Roma. Cambiamento dei prefetti del pretorio. n 1      | 57 |
| 6. Principio dei viaggi di Adriano. Egli visita la       |    |
| Spagna, le Gallie, la Germania, l' Inghilterra.          |    |
| Costruzione di una muraglia in quella pro-               |    |
| vincia. Si tenta nella Spagna da un pazzo il             |    |
| di lui assassinio 15                                     |    |
| 7. Continuazione de viaggi di Adriano. Opere pub-        |    |

•

| bliche da esso costrutte nella Grecia. Soggiorno     |
|------------------------------------------------------|
| in Atene. Passaggio nella Sicilia. Di lui ri-        |
| torno in Roma. Tremuoto nella Bitinia. Ge-           |
| nerosità di Adriano. Di lui viaggio in Africa.       |
| Morte e funerali di Plotina. Nuovo tempio            |
| eretto in Roma. Disgrazia e morte dell' ar-          |
| chitetto Apollodoro P                                |
| 8. Adriano torna nell' Oriente. Conferisce con varj  |
| re. Torna nella Siria e nell' Egitto                 |
| 9. Compilazione dell' editto perpetuo. Adriano si    |
| trattiene nell' Egitto. Di lui lettera intorno ai    |
| cristiani. Benefizj da esso compartiti agli A-       |
| lessandrini. Museo di Alessandria                    |
| 10. Morte di Antinoo. Divinizzazione di quel gio-    |
| vane. Credulità parziale de' popoli. Adriano         |
| torna nella Siria. Grande sollevazione degli         |
| ebrei sotto Barcocheba. Primi tentativi fatt         |
| per comprimerla. Spedizione di Giulio Severo         |
| Presa di Gerusalemme. Continuazione della            |
| guerra. Totale sconfitta degli ebrei. Distru-        |
| zione presso che intera di quella nazione. I         |
| cremento del culto cristiano. Rifabbricazione        |
| di Gerusalemme fatta da Adriano                      |
| 11. Guerra contra gli Alani. Adriano in Atene. Egl   |
| ' abbellisce quella città. Altri benefizj da Adriano |
| ai Greci compartiti. Città nuova nell' isola         |
| di Delo                                              |
| 12. Adriano torna in Roma. Ambasciate da esso ri-    |
| cevute. Farasmane in Roma. Malattia di A-            |
| driano. Adozione di Vero Carattere di Vero           |
| Cariche ad esso conferite. Costruzione della         |
| famosa villa Adriana presso Tivoli. Crudella         |
| esercitate da Adriano in quel periodo. Morte         |
| di Serviano                                          |
|                                                      |

.

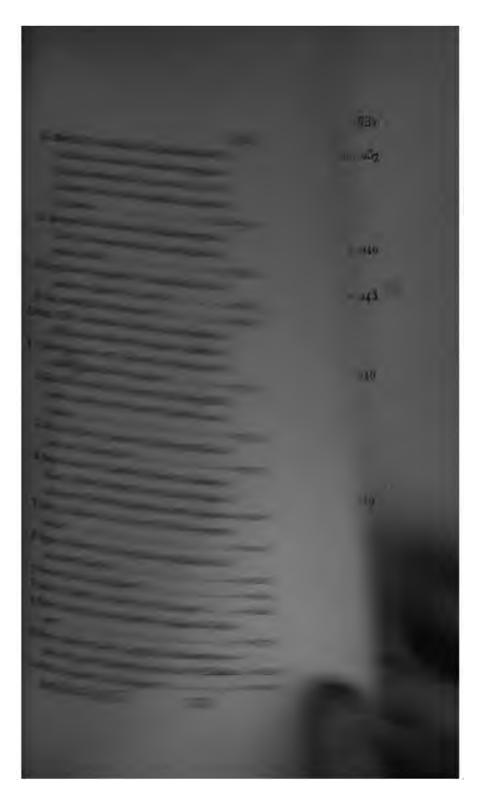

| buche un esso costruite neua-crecus ooggiorno        |
|------------------------------------------------------|
| in Atene. Passaggio nella Sicilia. Di lui ri-        |
| torno in Roma. Tremuoto nella Bitinia. Go-           |
| nerosità di Adriano. Di lui viaggio in Africa.       |
| Morte e funerali di Plotina. Nuovo tempio            |
| eretto in Roma. Disgrazia e morte dell' ar-          |
| chitetto Apollodoro Pag. 16                          |
| 8. Adriano torna nell' Oriente. Conferisce con varj  |
| re. Torna nella Siria e nell' Egitto » 16            |
| 9. Compilazione dell' editto perpetuo. Adriano si    |
| trattiene nell' Egitto. Di lui lettera intorno ai    |
| cristiani. Benefizj da esso compartiti agli A-       |
| lessandrini. Museo di Alessandria n 165              |
| 10. Morte di Antinoo. Divinizzazione di quel gio-    |
| vane. Credulità parziale de' popoli. Adriano         |
| torna nella Siria. Grande sollevazione degli         |
| ebrei sotto Barcocheba. Primi tentativi fatti        |
| per comprimerla. Spedizione di Giulio Severo.        |
| Presa di Gerusalemme. Continuazione della            |
| guerra. Totale sconfitta degli ebrei. Distru-        |
| zione presso che intera di quella nazione. Im        |
| cremento del culto cristiano. Rifabbricazione        |
| di Gerusalemme fatta da Adriano» 16                  |
| 11. Guerra contra gli Alani. Adriano in Atene. Egli  |
| ' abbellisce quella città. Altri benefizj da Adriano |
| ai Greci compartiti. Città nuova nell' isola         |
| di Delo 17                                           |
| 12. Adriano torna in Roma. Ambasciate da esso ri-    |
| cevute. Farasmane in Roma. Malattia di A-            |
| driano. Adozione di Vero. Caruttere di Vero.         |
| Cariche ad esso conferite. Costruzione della         |
| famosa villa Adriana presso Tivoli. Crudeltà         |
| esercitate da Adriano in quel periodo. Morte         |
| di Serviano                                          |
|                                                      |

| lui vita privata. Di lui prole. Di lui rispetto        |
|--------------------------------------------------------|
| verso i precettori Pag. 237                            |
| 2. Egli associa Lucio Vero all' impero. Gli dà la      |
| figlia in isposa. Calamità pubbliche. Guerra           |
| coi Parti, i Catti ed i Britanni. Guerra nel-          |
| l' Armenia. Vero all' armata dell' Oriente.            |
| Trista di lui condotta. Vittorie dei Romani            |
| đuci                                                   |
| 3. Dolcezza, giustizia e clemenza di M. Aurelio.       |
| Conquista dell' Armenia. Vittorie riportate da         |
| Cassio sui Parti. Trionfi di Vero 243                  |
| 4. Peste orribile in Italia ed in altre provincie del- |
| l'impero. Altre calamità pubbliche. Insurre-           |
| zione di varj popoli germani. I due impera-            |
| dori partono per quella guerra. Sopita da              |
| principio, essa si riaccende 246                       |
| 5. Morte di L. Vero. Vita disordinata di quel prin-    |
| cipe. Sospetti caduti sopra M. Aurelio. Van-           |
| taggi riportati contra i Marcomani. Que' po-           |
| poli a vicenda battono i Romani e giungono             |
| in Italia. Disposizioni fatte per opporsi a            |
| quella incursione. Matrimonj da M. Aurelio             |
| stabiliti. Egli riparte per l'armata. Avveni-          |
| menti di quella guerra                                 |
| 6. Prime notizie di Pertinace. Sollevazione nell' E-   |
| gitto compressa. Invasione de'Mauritani nella          |
| Spagna. Movimenti dei Sequani. Controversie            |
| tra Erode Attico e gli Ateniesi. Nuove vittorie        |
| di M. Aurelio nella Germania. Egli si riduce           |
| a tristo partito nella Pannonia. I Romani si           |
| salvano come per prodigio. Opinioni varie in-          |
| torno a quell' avvenimento. M. Aurelio doma            |
| i Marcomani ed i Quadi, e conchiude con                |
| essi la nace. Questa è violata dai Quadi.              |

| Nuova vittoria dei Romani, e nuova pace con           |
|-------------------------------------------------------|
| essi e con altri popoli conchiusa Pag. 254            |
| 7. Notizie di Avidio Cassio. Di lui rivolta. Mode-    |
| razione di M. Aurelio. Egli s' incammina con-         |
| tra Cassio. Riceve l'avviso della di lui morte.       |
| Tratti di generosa clemenza verso i ribelli n 260     |
| 8. Morte di Faustina. Ignominiosa di lei condotta.    |
| Onori ad essa renduti dopo la morte » 265             |
| 9. Nuove leggi. Viaggi di M. Aurelio nell' Oriente.   |
| Di lui ritorno in Roma. Di lui trionfo. Libe-         |
| ralità straordinarie.Regolamenti interni » 267        |
| 10. Nuova guerra coi Marcomani. M. Aurelio parte      |
| per la medesima. Di lui vittoria. Morte di            |
| quello imperadore                                     |
| 11. Onori ad esso renduti dopo la morte. Carattere    |
| di M. Aurelio. Di lui meditazioni. Note cro-          |
| nologiche. Osservazioni tritiche                      |
| CAPITOLO XXVIII. Notizie letterarie dei regni di An-  |
| tonino Pio e di M. Aurelio.                           |
| \$ 1. Le vicende della letteratura debbono osservarsi |
| in brevi separati periodi                             |
| 2. Storici di quell'epoca. Giustino abbreviatore di   |
| 2. Storict in quest epoca. Giustino abbreviatore in   |
| Trogo Pompeo. Appiano Alessandrino. Cal-              |
| Trogo Pompeo. Appiano Alessandrino. Cal- linico       |
| Trogo Pompeo. Appiano Alessandrino. Cal-              |
| Trogo Pompeo. Appiano Alessandrino. Cal- linico       |
| Trogo Pompeo. Appiano Alessandrino. Callinico         |

| scrittori                                                 | 80 |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 9. Precettori di M. Aurelio e di L. Vero. Altri           | -  |
| grammatici. Arpocrazione. Artemidoro. Mar-                |    |
| cello Ideo scrittore di medicina in versi. Al-            |    |
| tri poeti                                                 | Qσ |
| 10. Aulo Gellio. Vicende degli studj in quella età . » 29 | 93 |
| CAPITOLO XXIX. Della storia d'Italia dal principio sino   | •  |
| alla fine del regno di Commodo.                           |    |
| S. 1. Orrore che la storia di Commodo desta nelle         |    |
| anime oneste. Di lui educazione. Di lui andata            |    |
| al campo nella Pannonia. Vergognoso di lui                |    |
| trattato coi barbari. Di lui consolati. Guerra            |    |
| coi Caledonj. Insensata condotta di Commodo.              |    |
| Congiura di Lucilla contra il medesimo. Morte             |    |
| di Crispina. Elevazione di Marcia. Morte di               |    |
| Antero favorito di Commodo 20                             | )6 |
| 2. Persone illustri messe a morte, Uccisione del          |    |
| favorito Perenne. Varie opinioni sul di lui               |    |
| carattere e su la di lui morte. Cleandro suc-             |    |
| cede a Perenne. Gelosia e crudeltà di Com-                |    |
| modo. Comandi affidati a Pertinace» 30                    | ø  |
| 3. Insurrezione di Materno. Spedizione di Pescen-         |    |
| nio nelle Gallie. Peste in Roma. Accusa ed                |    |
| assoluzione di Severo, Incendio in Roma. Car              |    |
| restia. Sollevazione del popolo contra Clean-             | _  |
| dro. Morte di questo e di altri favoriti » 30             | 3  |
| 4. Ferocia e crudeltà di Commodo. Incendio del            |    |
| tempio della Pace. Di quello di Vesta e di                |    |
| parte del palazzo imperiale. Cominciamento                |    |
| della sollevazione di Severa. Albino ricusa il            |    |
| titolo di Cesare. Stravaganze e pazzie di Com-            |    |
| modo. Egli vuole comparire il primo giorno                |    |
| dell' anno vestito da gladiatore. Congiura con-           |    |
| tro di esso ordita. Egli viene avvelenato e               |    |

| 504                                |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| quindi strozzato. Di lui sej       |                        |
| senato contra la di lui me         | moria PAG. 306         |
| 5. Osservazioni critiche           | ,,» 313                |
| 6. Carattere di Commodo. Di ku     | i inumanità, impu-     |
| dicizia , prodigalità. Comm        | ercio de' grani da     |
| esso protetto                      |                        |
| 7. Osservazioni sullo stato d' in  | civilimento de' Ro-    |
| mani in quella età                 | 315                    |
| CAPITOLO XXX. Della storia di Ros  | ma e dell' Italia sino |
| alla morte di Pertinace ed         | alla elezione di Sal-  |
| vio Giuliano.                      |                        |
| S. 1. Elevazione inaspettata di Pe | ertinace. Egli è ri-   |
| conosciuto dai soldati, da         |                        |
| polo. Egli offre ad altri l'       |                        |
| accetta con repugnanza, i          |                        |
| modestia                           |                        |
| 2. Storia di Pertinace avanti la   | z di lui elevazione.   |
| Di lui imprese. Di lui car         |                        |
|                                    | ,                      |
| 5. Saggia economia di Pertina      | ce. Egli riforma gli   |
| abusi che sotto Commodo            |                        |
| Incorre l'odio de solda            | ti. Questi formano     |
| alcune congiure che Pertin         | nace riesce a compri-  |
| mere. Leto promuove la s           | edisione. Gli ammu-    |
| tinati entrano in Roma e           | nel palazzo. Perti-    |
| nace viene assassinato             |                        |
| 4. L'impero posto in vendita a     | l migliore offerente.  |
| Viene accordato a Giulia           | no. Dispareri degli    |
| storici                            |                        |
| 5. Osservazioni sulla venalità d   |                        |
| gradumento loro, sulla d           | deviazione dai prin-   |
| cipj professati sotto il go        |                        |
| e sulle conseguenze della lo       |                        |
| Altre osservazioni critiche        | e                      |

| CAP          | ITOLO XXXI. Della storia d'Italia dalla morte di |
|--------------|--------------------------------------------------|
|              | Pertinace fino a quella di Settimio Severo.      |
| <b>S</b> . 1 | . Nuovo quadro di varj pretendenti contemporanei |
| _            | all' impero. Situazione politica dell' impero    |
|              | romano in quell'epoca Pag. 336                   |
| 2            | . Vita privata di Giuliano. Varie sentenze degli |
|              | storici intorno ad esso                          |
| 3            | Egli si presenta al senato ed è confermato im-   |
|              | peratore. Disapprovazione del popolo. Mal-       |
|              | contento generale. Tolleranza di Giuliano » 338  |
| 4            | . Notizie di Albino 340                          |
| 5            | 5. Di Pescennio Negro                            |
| 6            | 5. Di Severo                                     |
| 7            | . Avvisi giunti in Roma delle loro mosse e delle |
|              | sollevazioni delle armate. Si tenta inutilmente  |
|              | di guadagnare quella di Severo. Condotta te-     |
|              | nuta in quell' incontro da Giuliano. Severo      |
|              | ricusa di essergli collega nell' impero. Giu-    |
|              | liano è abbandonato da tutti. Viene privato      |
|              | con decreto senatorio dell' impero. Di lui uc-   |
|              | cisione                                          |
| 8            | 3. Deputazione spedita a Severo. Disposizioni da |
|              | esso pigliate avanti di entrare in Roma. Di      |
|              | lui ingresso pomposo                             |
| 9            | . Tumulto delle truppe che accompagnato avevano  |
|              | Severo. Egli affetta dolcezza e si guadagna il   |
|              | favore del senato e del popolo. Si dispone a     |
|              | marciare contra Pescennio. Ricompone le sue      |
|              | guardie. Parte da Roma e tutto prepara per       |
|              | la guerra 349                                    |
| 10           | Disposizioni pigliate da Pascennio. Guerre tra   |
|              | esso e Severo. Disfutta e morte di Pescennio.    |
|              | Operazioni di Severo dopo la vittoria » 352]     |
| 31           | . Altre guerre di Severo nell' Oriente. Presa di |

| 74  |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
|     | Bizanzio                                                   |
| 12. | Severe volge le sue armi, contro Albino. Tenta             |
|     | di farlo perire a tradimento. Albino passa                 |
|     | con grandi forze nelle Gallie. Severo si muove             |
|     | ad incontrarlo. Primi fatti parziali. Battaglia            |
|     | di Lione. Disfatta e morte di Albino. Con-                 |
|     | dotta tenuta da Severo dopo la vittoria Di                 |
|     | lui crudeltà. Egli s' incammina verso Roma . » 358         |
| 13. | Spavento di quella città. Prime azioni di Severo.          |
|     | Atti di crudeltà. Egli esige per insulto l' e-             |
|     | poteosi di Commodo. Parte per l' Oriente » 562             |
| 14. | Guerra contra i Parti. Assedio e presa di Cte-             |
| ١.  | sifonte. Caraçalla associato all' impero. Geta             |
|     | dichiarato Cesare. Severo torna nella Siria . = 764        |
| 15. | Rivolta dei Caledonj. Severo attacca Barsema.              |
|     | È respinto due volte da Aira. Altre crudeltà               |
|     | di Severo. Egli passa nell'Arabia, nella Pa-               |
|     | lestina, in Egitto. Disposizioni date in quelle            |
|     | prov.::cie                                                 |
| 16. | Plauziano favorito di Severo. Ritorno di questi            |
|     | in Roma. Nozze di Caracalla e Plautilla. Uc-               |
|     | cisione di Plauziano. Giuochi secolari. Riforme            |
|     | di Severo neul'amministrazione della giustizia.            |
|     | Saggia di lui economia. Di lui opere pubbliche. » 367      |
| 17. | Nuove crudeltà di Severo. Guerra nella Britan-             |
|     | nia. Severo și reca în quell' isola. Astuta di             |
|     | lui condotta. Devasta le terre dei Caledonj                |
|     | e conchiude con essi la pace. Muro costrutto               |
|     | contro que' popoli. Opinioni diverse sulla si-             |
|     | tuazione di quel muro                                      |
| 18. | Malattia di Scyero, Attentato di Caraçalla alla            |
|     | vita del padr <b>ę.</b> Rivolta di varj popoli di quel-    |
|     | l <sup>o</sup> isola. Nuovo attentato di Caracalla per de- |
|     | tronizzare Severo. Fermezza di questo principe.            |

| 537                                                         |
|-------------------------------------------------------------|
| Di lui morte Pag. 375                                       |
| 19. Di lui carattere. Osservazioni critiche » 378           |
| CAPITOLO XXXII. Notizie letterarie dell'Italia dal regno    |
| di Commodo sino alla fine di quello di Settimio             |
| Severo.                                                     |
| S. 1. Notizie di Galeno. Di lui opere                       |
| 2. Retori, sofisti e storici greci. Ermocrate. Fi-          |
| lostrato                                                    |
| 3. Scrittori latini. Tiziano. Solino 383                    |
| 4. Scritti dell' imperatore Severo. Scritti di Anti-        |
| patro. Direzione pigliata dagli ingegni italiani            |
| in quell'epoca ivi                                          |
| 5. Esame di alcune opinioni di Tiraboschi 385               |
| 6. Delle belle arti da Tiberio fino alla età degli          |
| Antonini                                                    |
| CAPITOLO XXXIII. Del regno di Caracalla.                    |
| S. 1. Carattere opposto dei due fratelli Geta e Cara-       |
| calla                                                       |
| 2. Caracalla conchiude una pace vergognosa con              |
| alcuni popoli della Britannia, Prime di lui                 |
| crudeltà. I due fratelli s <sup>3</sup> incamminano a Roma. |
| Nuove discordie tra di essi. Caracalla tenta                |
| l' uccisione di Geta. Dopo un vano tentativo                |
| finge di riconciliarsi e ne ottiene la uccisione.           |
| Egli si reca al campo e si forma un partito                 |
| tra i soldati                                               |
| 3. Caracalla accusa la memoria di Geta al senato,           |
| ed al tempo stesso gli fa rendere sommi onori.              |
| Perseguita però e manda a morte i di lui                    |
| amici. Morte di Papiniano. Di altre persone                 |
| illustri.Rapacità e crudeltà dell' imperatore. » 394        |
| 4. Insensata di lui liberalità. Cariche conferite agli      |
| uomini più tristi. Legge sulla romana cittudi-              |
| папга 397                                                   |

| CAPITOLO XXXV. Del regno di Eliogabalo.                  |
|----------------------------------------------------------|
| § 1. Eliogabalo viene confermato nella sua dignità e     |
| ne' suoi titoli dal senato. Di lui vizj PAG. 42          |
| 2. Principio delle di lui crudeltà. Di lui arrivo in     |
| Roma. Egli introduce la madre nel senato.                |
| Senato di donne istituito. Culto di Eliogabalo           |
| promosso. Altre pazzie ed altre crudeltà » 42            |
| 5. Secondo di lui consolato. Sei mogli da esso spo-      |
| sate in breve periodo. Mostruosa di lui im-              |
| pudicizia. Di lui prodigalità straordinaria » 42         |
| 4. Eliogabalo adotta il di lui cugino Alessiano, che     |
| il nome assume di Alessandro Severo. Tenta               |
| di annullare l'adozione e di furlo perire. I             |
| soldati si rivoltano ed abbracciano il partito           |
| di Alessandro. Uccisione di Eliogabalo e di              |
| alcuni di lui parenti e favoriti 343                     |
| 5. Note cronologiche ed osservazioni                     |
| CAPITOLO XXXVI. Del regno di Alessandro Severo.          |
| §. 1. Elevazione di Alessandro. Di lui origine. Condotta |
| da esso tenuta. Supposto di lui cristianesimo 43         |
| 3. Di lui nozze. Guerra mossa du Artaserse ai Ro-        |
| mani 13                                                  |
| 3. Uccisione di Ulpiano. Tumulti nella Mesopota-         |
| mia e nella . Siria. Condotta da Alessandro              |
| tenuta con Ovinio Camillo che aspirava all'im-           |
| pero. Guerra contra i Germani                            |
| 4. Consolato di Dione Cassio. Stato dell' armata         |
| in quell'epoca. Supplizio di Vetronio Turino. » 44       |
| 5. Guerra con Artaserse. Tentativi pacifici di Ales-     |
| sandro. Disposizioni guerriere. Ammutinamento            |
| delle truppe. Fermezza di Alessandro. Cure               |
| da esso pigliate per lo mantenimento della mi-           |
| litare disciplina                                        |
| 6. Varie opinioni sugli avvenimenti di quella guerra.    |

| •                                                     |
|-------------------------------------------------------|
| Ritorno in Roma e trionfo di Alessandro. Pag. 444     |
| 7. Egli parte per nuova guerra contra i Germani.      |
| Congiura di Massimino. Uccisione di Ales-             |
| sandro. Onori funebri ad esso renduti. Ven-           |
| detta della di lui morte. Massimino solo si           |
| salva                                                 |
| 8. Virtuosa condotta e sagge disposizioni politi-     |
| che di Alessandro. Di lui encomio » 450               |
| g. Letteratura di Alessandro. Letterati che sotto il  |
| di lui regno fiorirono. Storici. Sofisti. Oratori.    |
| Giureconsulti. Anonimo cristiano, scrittore di        |
| geografia e cronologia. Notizie di Dione Cas-         |
| sio. Osservazioni sullo stato della lingua e          |
| della letteratura d'Italia in quel periodo » 453      |
| CAPITOLO XXXVII. Della Storia d'Italia dalla morte di |
| Alessandro Severo sino a quella di Massimino.         |
| \$ 1. Massimino viene proclamato imperatore. Di lui   |
| origine. Di lui doti corporali, valore, vora-         |
| cità. Massimino di lui figlio                         |
| 2- Principio del di lui regno. Supposta congiura di   |
| Magno. Breve impero di Quartino. Guerra di            |
| Massimino contra gli Alemanni. Di lui vit-            |
| toria. Egli si volge contra i Daci ed i Sar-          |
| mati 462                                              |
| 3. Sollevazione dell'Africa. Elezione di Gordiano.    |
| Di lui origine. L'elezione di Gordiano che            |
| associato erasi il figlio, viene approvata in         |
| Roma. Proscrizione dei due Massimini. Si              |
| abbatte il loro partito. Strage di molti citta-       |
| dini                                                  |
| 4. Nuove disposizioni pigliate contra Massimino.      |
| Furori di questi all' udire l' avviso della ri-       |
| volta. Egli si incammina verso l'Italia. Mor-         |
| te dei due Gordiani.Loro carattere 467                |
|                                                       |

| 541                                                    |
|--------------------------------------------------------|
| 5. Massimo e Balbino eletti imperatori. Loro no-       |
| tizie. Tumulto suscitato nel popolo. Il gio-           |
| vane Gordiano dichiarato Cesare. Guerra in-            |
| trapresa contra Massimino. Nuovo tumulto               |
| suscitato da Gallicano. Incendio spaventoso            |
| nella città medesima Pag. 46                           |
| 6. Massimino giugne in Italia. Ammutinamento delle     |
| di lui truppe. Assedio di Aquileja. Uccisione          |
| dei due Massimini. Riunione delle due armate.          |
| Feste celebrate in Roma per la caduta del ti-          |
| ranno. Massimo visita Aquileja e torna in Roma. » 472  |
| 7. Osservazioni critiche                               |
| CAPITOLO XXXVIII. Della Storia d'Italia dalla morte di |
| Massimino sino a quella di Gordiano.                   |
| S. 1. Dolce governo di Massimo e di Balbino. Guerre    |
| suscitate contra i Romani nel Settentrione e           |
| nell' Oriente. Malcontento delle guardie pre-          |
| torie. Congiura da esse ordita. Gelosia di             |
| Balbino. Uccisione di Massimo e di Balbino.            |
| Gordiano solo imperatore                               |
| 2. Origine di Gordiano. Di lui educazione. Princi-     |
| pio infelice del di lui regno. Rivolta di Sabi-        |
| niano nell' Africa. Nozze contratte da Gor-            |
| diano. Condotta di Misiteo di lui suocero » 480        |
| 5. Guerra coi Persiani. Gordiano parte per com-        |
| batterli. Vince i Goti ed i Sarmati, ma è              |
| battuto dagli Alani. Vittorie da esso ripor-           |
| tate contra i Persiani. Morte di Misiteo.              |
| Congiura di Filippo. Questi viene associato            |
| all' impero. <sub>,</sub> Gordiano è deposto e quindi  |
| ucciso. Monumento ad esso innalzato » 482              |
| 4. Note cronologiche. Osservazioni critiche » 486      |
| 5. Letterati di quella età                             |
| Spiegazione delle Tavole del Tomo IX # 495             |

## Errori

## Correzioni

| Pag. | 36        | Lin. | 25 | e ad               | ed a              |
|------|-----------|------|----|--------------------|-------------------|
| 99   | <b>55</b> | 27   | 8  | acquario           | aquatio           |
| 99   | 63        | **   | 11 | femniæ             | feminœ            |
| **   | 65        | "    | 13 | Svetonio Filosofia | Svetonio Storici. |
|      |           |      |    |                    | Filosofia         |
| #    | 92        | n    | 5  | Nerva              | Nerva             |
| 99   | 122       | "    | 23 | Osservazione       | Osservazioni      |
| 20   | 236       | 99   | 3  | Commodo Vero       | Lucio Vero        |
| 23   | 254       | 2)   | 23 | amestro di rcuola  | maestro di scuola |
| 20   | 355       | 99   | 4  | avvenimrnti        | avvenimenti       |

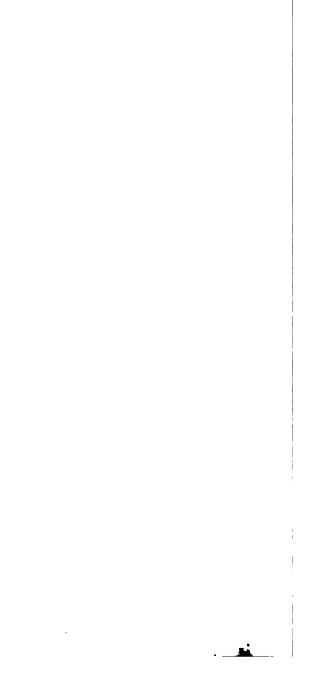





